



162 22-2

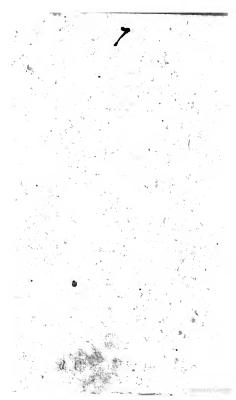

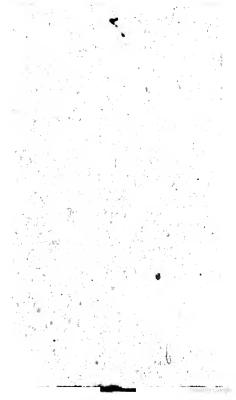

## LA GUIDA LITURGICA

OSIA

Dichiarazione de Riti, e delle Cerimonie preferitte
dalle Rubriche, e dagli antichi, e moderni
Depreti della Sarea Congregazione interna
alla celebrazione privata, e folenne del
Divino Officio, e della Santa Meffa in tutti e giorni dell'anno,
e di tutte le altre Ecclefossible funzioni,

OPERA

D.GIUSEPPE MA PAVONE

DELLA CONGREGAZIONE

SANTISSIMO REDENTORE

DIVISA IN DUE PARTI

Con una breve Appendice nel fine, in cui si risponde alcuni dubbi proposti all' Autore spettanti alle antecedenti opere da lui stampate

PARTE

San Mary

NAPOLI MDCCCVI.

Presso VINCENZO ORSINO

A spese DI STEFANO MANFREDI Con licenza de Superiori. Audi Ifrael ceremonias, atque judicia, que ego loquor in auribus pestris hodio; discite ea, O opere complete.

Deut. 5. 1.

Si tanti fisbant a Deo antiqui illi ritus, qui nonnispi, O' adumbrationes fusurorum erant, inque adventu Melfla ponitus abolendi; quami fiant a fidalibus necessi il in lege gratia, i Ecelesiassi il a faraque carenovite, in antiquis illis dumtavat designata, quas aternum duraturas ignoras nemo? Sociidion Talh in Praf. ad Lect.

Sacerdotes. Levita stent mane ad constendum, & sanendum Domino; similiterque ad vesperam . . juxta numarum, & caremonias uniuscujusque rei .

Paral, 23. 29. & feq.

## DISCORSO PRELIMINARE

## NECESSARISSIMO A LEGGERSI

SOPRA IL DISEGNO DELL' OPERA, E SULL' OB-BLIGAZIONE DEGLI ECCLESIASTICI DI SA-PERE, ED OSSERVARE I SACRI RITI,



L chiarissimo Mesati nella Presazione a' sinoi Comentari spora il Tesoro de' Sacri Riti del Gayanto dichiara di aver composta quell' Opera Per dare un efficare riparo alla grande ignoranza de' Sacri Riti che regnava fra

gli Ecclessafiei; e che traeva l'origine, com'eglidice, dal non esservi un libro, dove tutto s'rachiudesse quanto è necessario sapere circa tal materia, onde potesse un Ecclessatico collo studio di quel libro
folo rendersene appieno sitruito. Egli dunque in detta sua Opera parlo di tutto, priegando le Rubriche
del Messes, e del Breviario Romano, e riportando
i decreti della S.C. de'Riti alle modessime appartementi; e così provide gli Ecclessatici del libro che
mancava i e diede loro il comodo di apprendere in
esso trutto quello che bisogna sapere intorno a'Sacri
Riti, ed alle Cerimonie Ecclessatiche, serva esfere
astretti ad imparatte sparse qua, e la in moltissimi
libri.

TI. La riferita Opera del Merati fu ricevota; come ben lo meritava, con applaulo universale; ma in vece di efferne universale anche il giovamento, fu anzi di molto pochi, cioè di quel foi che poterono, e vollero comprare, e leggere i

-

due Tomi in foglio che formavano l' opera fuddetta. Che se allora in pochi si conseguì il fine dall' Autore pretelo, oggidi neppure in pochi si può il medefimo confeguire; imperciocche elsendo fcorfi quali felsanta anni, da che quei Comentari furono stampati . in derto Tpazio di tempo fono flati pubblicati più centinaia di decreti dalla S. C. de' Riti, de' quali chi non ha notizia, e fi regola col Merati; non può sfuggire d'incorrere in più centinaja di errori . Con tali decreti si sono decise tante cose dubbie, si fono dichiarati tanti punti in fe certi, ma che per le storte interpetrazioni si erano resi problematici; si fono o per le cambiamento delle circostanze, o per nuove rifleffioni fatte, rivocati molti decreti antecedenti; e finalmente fi sono determinate tante cose . delle quali o le Rubriche non parlano, o parlandone, non dicono tutto. Come dunque si potrà camminare senza continuo inciampo e nell' Officio, e nella Messa, e nelle sacre funzioni, senza la scorta di tutti gli enunciati decreti?

III. Sarebbe dunque necesario legore il Cavaliei, il quale riporta, e comenta i prefati decrete
Ma ofrechè la di fui Opera è pure di due Tomi
in foglio i onde fe marcava il tempo, e il avolontà
per leggere i due del Merati, molto più mancherà
per leggere anche i due di Cavalieri; vi è di più
che quelti col fuo continuatore (\*) riferificano foltanto i decreti pubblicati fino al Luglio del 1757. Quin-

<sup>(\*)</sup> L'Opera del Cavalieri s' intitula, Opera omnia Liturgica, ed è divisa in due Volumi. Il primo contene due Tomi, il fecondo tre; ma il terzo è flato flampato dopo la morte del Cavalierie; a chi l' ha compolto attessa di avvelo y tevanto da' Manoferitti la festa del detto Cavalieri. Noi nel citare il presano quinto Tomo, lo titaremo pure col nome di Cavalieri, che porta nel frontispicio ; bassando di aver qui avvistato il lettore, che il macdesimo è Opera proslumia.

di per aver notizia di tutti gli altri usciti sino al tempo presente, fa d'uopo leggere il Talù che ne profiegue il Catalogo fino al Gennaro del 1759., e di più le due ultime Raccolte fampate in Roma, nella prima delle quali si notano i decreti emanati dal 1759. fino al 1789. , (\*), e nella feconda quelli che fi pubblicarono dal 1790, fino al 1794. (\*\*) Che farà dunque un Ecclesialtico? Lascerà d'istruirsi ne' Sacri Riti? Ma ciò non é per loi di configlio ne di leggiera obbligazione; e perciò non può trafeurare detta istruziona senza rendersi gravemente colpevole. Comprerà, e leggerà tutti gli accennati libri? Potendolo, dovrebbe farlo; ma quanti sono quelli, a cui manca o la potenza, o la volontà? Ecco perche abbiamo abbracciata la gravolissima fatica di comporre l'Opera presente di piccola mole, onde facilissima a comprarsi, ed a leggersi: ma che contiene tutto il necessario a sapersi dagli Ecclesiastici nella materia de' Sacri Riti, e Cerimonie, ed è esposto in una maniera la più chiara, e la più pratica. Abbiamo voluto render facile agli Ecclesiastici l'apprendere quella scienza sì necessaria; che dovrebbero tutti imparare, ancorche l'impararla fosse difficile. E per dare stimolo a coloro, che neppur le cose facili vogliono sare per ricevere la detta istruzione, poco appresso ia questo medesimo Discorfo Preliminare metteremo in chiaro la grave, strettissima, ed indispensabile obbligazione che hanno gli Ecclesiastici di sapere, ed osservare quanto la

(\*\*) Questa feconda Raccolta s'intitola così : Decrera S. R. C. ab anno 1790. ad 1794, nunc pri-

mum ex autographis accuratissime edita .

<sup>(\*)</sup> Il titolo di questa Raccolta è il seguente : Deereta S. R. C., quæ ab anno 1795. ad 1798. prodierunt , nunc primum ex auctographis accuratissime eruta. Roma 1790. Typis Joannis Zempel.

Chiefa ha prescritto intorno a' Sacri Riti (\*).

IV. Per aver poi tutto il lume necessario per le cose da trattare in quell' Opera, non solomente abiamo letti, riletti, e ponderati i libri di sopra nominati: ma ancora il Quarti, il Bauldry, il Tonelli, il Barussalo, il Catalano, il Turtino, i Comentari, intomo al Rito della fanta Messa dell' Ab. Pompejo Sarnelli che su poi Vescovo di Bileglie; il Ceremoriale Missa privata stampato prima in Napoli in lingua Italiana per ordine del Card. Cantelmi, e poi in Roma in lingua latina; il li-

(\*) Ma . si dirà : come in una piccola Opera ha potuto racchiuderfi tutto il necessario, se gli altri Autois ne banno empiri più tomi in foglio ? Ecco come . Gli altri Autori hanno dichiarato l' origine de Sacri Rici, e i loro mistici significati; e questo ha occupata molta parce de loro libre ; ma nos dincio non abbiamo parlato; come di cofa utile benst a fapersi , ma non necessaria per l'offervanza de' medesimi Riti. Gli altri hanno ornate le loro Opere, di varie notizie di facra erudizione ; e noi per l'addotto motivo ci fiamo astenuti dal riportarne. Gli altri si sono dilungati nell' esame di molti punti, allora molto contraftati . Ma perche poi fono ftati decifi dalla S.C., noi feamo ftati contenti di riferire la fuddetta decifione. Finalmente gli altri spiegando le rubriche, o s decreti per ordine più , e più volte han ripigliata la steffa materia , il che non folo ha fatta crescere la mole dell' Opera , ma n' è derivato di più, che i lettori per ben istruirsi sopra di un punto, han bisogno di rivolgere tutto il libro per offervare tutt' i luoghi, dove & trattato. Noi al contrario assegnando ad ogni luogo il suo punto, abbiamo resa più breve l'Opera, e più comoda a' lettori . Sono pochissimi coloro che hare sempo, e volontà di legger molto: quasi tutti vogliono legger poto, ed apprender melto ; e noi per effi abbiam faticato.

bro Anonimo che va per se mani di tutti sopra le Cerimonie della Meffa privata , e folenne ec. E finalmente oltre vari libri di minor conto, l'ultima Opera che sappiamo esfersi pubblicara intorno al Rito della Messa, e dell' Officio da Ferdinando Tetamo Palermitano , intitolata , Diarium Liturgicum Theologico-Morale ec. Il di lei Autore nel 1779. ne diede in luce due Tomi in quarto , e due altri nel 1784., trattando diffisamente di tutte le feste mobili, e delle facre funzioni che in esso occorrono ; e dicharando, come abbiano ad ordinarsi la Messa, e l' Officio in ciascun giorno dell' anno, cominciando dal primo di Gennaro , e profeguendo giorno per giorno sino all'ultimo di Decembre : Opera al sommo giovevole, ma che più lo farebbe flato, fe l' Autore avesse avuto notizia de' decreti pubblicati dopo il Cavalieri; e se come ha esaminate, e corrette molte cose scritte dal detto Cavalieri , così ne avelle elaminate, e corrette molte altre che aveano bisogno di correzione. Non contenti poi noi di leggere tanti Rubricisti , abbiamo altresì voluto osfervare, e ponderare le Rubriche della Chiefa fopra ogni punto, la quale offervazione ci han fatto avvertire di molti errori, ne' quali fono incorfi quei Scrittori che nel risolvere tante cose, si sono appoggiati alle opinioni , senza osservare che determinassero le leggi, o fieno le Rubriche. È quando dopo la let-tura delle Rubriche, dei decreti, e de' Comentatori, pur ci restò qualche dubbió, abbiamo domandato configlio a persone che per la loro somma perizia intorno a si fatte materie , poteano ben illuminarci , fra le quali per una dovuta gratitudine alla bontà con cui ci han favorito, facciamo qui menzione di una fola ; cioè del degnissimo Padre Maestro de'Minori Conventuali F. Giuseppe Maria del Monaco ; fervendoci e delle risposte fatte a' nostri dubbi ; o delle Offervazioni da lui stampate in lingua latina sopra il Direttorio di una Diocesi per emendare il

agli Ecclesiattici il servirsene per loro istruzione (\*). V. Ma niente allettato da tal facilità taluno degli Ecclesiastici, non vorrà applicarsi ad imparare i facri Rifi, e le cerimonie che riguardano la Messa, l'Officio, e le altre facre funzioni, fotto il pretelto che le Rubriche, e i decreti della Sacra Congregazione fono foltanto direttivi, e non producono obbligazione . Questo grande errore bisogna appieno confutare per dar lume a chi l' ha adottato , acciò possa conoicere la verità. Si rifletta dunque alle seguenti parole del Tridentino : Décernit Sancta Synodus , ut Ordinarii lotorum . . Edicto , & panis propositis caveant, ne Sacerdotes aliis, quam debitis horis celebrent ; neve Ritus alios , aut alias ceremonias, O' preces in Miffarum celebratione adhibeant , pricter eas, qua ab Ectlesia probata, ac frequenti,

<sup>(\*)</sup> Noi parliamo a chi ha già imparato il modo di recitare l'officio; e percit lasceramo sotto silenzio ciò che al medesimo appartiene; si perche il dire tali minuzie riuscirebbe di tedio a coloro che han cominciato à recitare le Ore Canoniche ; e si perche poce gioverebbe a chi non ha ancora cominciato; mentre se manea l'indirizzo a voce, non si saprà mettere in pratica quel che si legge ; ed al contrario con tale indirizzo subito si apprende. Tanto più , che rispetto ad una tale recitazione; oltre le dette minuzie, sono molsiffime le cofe , che è necessario sapere ; e queste sono quelle, che tratto tratto anderemo dichiorando. E fe fra esse si leggeranno pure di quelle che quasi tutto fanno, non fit molestum, diciamo con S. Bernardo, his, qui funt in lege periti, si parum doctis morem gerimus, ut exigit ratio caritatis. Credo enim ne ipsos quidem suis epulis esse fraudandos ec. Serm. 3. in Epiph. n. 1.

O' laudabili ufu recepta fuerint (a). Si quis dixerit, receptos , & approbatos Ecclesia Catholica Ritus in folemni Sacramentorum administratione adhiberi confuetos ; aut contemni , aut fine peccato a Ministris pro libitu omitti; dut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse, anathema fit (b). Or come offerva il Gavanto , tutte le Rubriche del Messale sono Riti della Chiesa Cattolica, ricevuti, ed approvati ; ed in ogni Messa o sia privata, o folenne fi amministra folennemente il Sacramento dell' Eucaristia; cioè da Ministri destinati dalla Chiesa, e in nome della Chiesa. Solemnis certe Sacramenti Eucharistia administratio in Missa fit; sive sit folemnis, five privata, O' ritus ; qui habentur in Miffali Romano , funt Ecclefia Catholica recepti, O approbati , ut patet (c) . Dunque tutto produce obbligazione, ed è fottoposto, all'anatema chi osa dire. che possa un Rito, ed una cerimonia, anche minima , della fanta Melfa ometterfi , o mutarfi fenza peccato. Vi si aggiunge il precetto di S. Pio V., il quale nella fua Costituzione Quo primum colla data de' 14 Luglio 1570, che nel fuo Bollario e per ordine la centesima festa , e si trova nancor notata nel principio del Messale, parla così: Mandantes in virtute sancta obedientia pracipientes qui . Missam juxta ritum, modum, ac normam, qua per Milfale hoc a nobis nune traditur, decantent, ac legant; neque in Missa celebratione alias exremonias, vel preces, quam que hos Miffali tontinentur; addere , vel recitare prasumant . Le parole in virtute sancta obedientia pracipientes esprimono con tanta chiarezza il precetto, che neppure i più benigni Probabilisti-

(b) Seff. 7. Can. 13.

<sup>(</sup>a) Seff. 22. in decr. de observ. ec. in cel. Mif.

<sup>(</sup>c) Part. 3. tit. 11. n. 14.

han potuto negare, che le Rubriche appartenenti

alla Mefa fon tutte precettive (a).

· VI. Da ciò nasce, che il trasgredirle in materia grave è colpa mortale ; il trasgredirle in materia leggiera è colpa veniale. Unde recle ait Groix, così icrive Monf. Liguori , cum Pafqualigo , non excufari a veniali s qui omittit benedictiones, inclinaziones, genuficziones ec. , uti prascribuntur in Rubrica . Et idem fentio cum Conc. de eo , qui advertenter non genuficitit usque ad terram; vel tantum fignat deofculari Altare , vel perturbat benedi-Cliones contra Rubrica prascriptum (b) . In una parola, ogni cofa per piccola che sia, che la Rubrica determina per la celebrazione della Messa, qualora si trasgredisca, si commette un peccato veniale . E quello che più dee far tremare un Sacerdote fi è, che quando nella medefima Messa si commettano moltissime di tali piccole trasgressioni, il peccato diviene mortale ; come avvisano il lodato Mons. Liguori (c) il Roncaglia (d) il Viva (e) ed altri; non già perchè i peccati veniali moltiplicati divengano un peccato mortale, il che è falso ; ma perchè il mancare à tante piccole cose fra la Messa è un'irriverenza grande verso un sì venerabile Sacrificio; ed è una mancanza notabile al precetto di celebrarlo secondo le Rubriche. Le colpe veniali per quel che fono in le flesse, per quanto si moltiplichino , non mai coale cunt in unum e producono la colpa mortale; ma ratione effectus relicti, come parla il Quarti, la producono; ex. gr., foggiunge, in furtis minutto.

<sup>(</sup>a) Croix tom. 2. lib. 6. pag. 2. n. 1765. Quarti g. proem. fect. 2. punct. 1. Suarez de Sacr. Miff. difp. S3. fect. 3.

<sup>(</sup>b) De Sacr. Mif. n. 400.

<sup>(</sup>c) Ibid.

<sup>(</sup>d) Q. 1. de Sacr. Mif. c. 4. in praxi.

<sup>(</sup>e) Curf. Th. p. 7. difp. 3. q. 2. e. 4. n. 20.

e con-

<sup>(</sup>a) Lor. cit. punet! 4. in fin.

e conforme legges; rifletta, se egli sa quelle cerimonie, secondo è prescritto. Dopo tale osservazione faratino senza numero i Sacerdoti; che troveranno di peccare mortalmente ogni volta che celebrano per la notabile mancarza nelle cerimonie.

VII. Le Rubriche non precettive, ma puramente direttive, come sieguono a dire i Dottori, sono quelle che trattano di ciò che si fa prima, e dopo la Mella : come l'accomedare il Calice prima di vestirsi, e fra'l vestirsi dire le solite orazioni, Impone Domine O'c. Non fond precettive ; effi dicono , perche il Concilio di Trento, e i Sommi Pontefici nel comandare, che si offervino i Sacri Riti, sempre dicono ; In Mifa; onde nel loro precetto non s' include ciò che fa fuori della Messa . Transeat . io dico, questo loro fentimento, ma chi vuol prenderlo per suo regolamento, offervi ciò, che i medesimi soggiungono. Avvertono primieramente, che fe quanto si legge in tali Rubriche direttive, sia comandato dalla legge naturale, e divina, fi pecca non offervandolo, non perchè lo dice la Rubrica. ma perché lo comanda la mentovata legge. Di tal forte è la Rubrica di lavarsi le mani prima del Sacrificio, il fare prima di esso l'apparecchio, e dopo di esso il ringraziamento ec. Per secondo avvertono, che se il fine, per cui si trasgredisce la Rubrica direttiva, non è ragionevole, vi è sempre la colpa veniale; la quale non proviene dall' obbligo di ofservare quella Rubrica, ma dall'obbligo di non operare per fine irragionevole: obbligo che è di legge naturale. Sicuti effet, scrive il Cavalieri, negligentia, terpor animi, ac nimia propensio ad alias vanas accupationes, O' fimilia. Quotiescumq. enim omittantur fine rationabili caufa , adbuc & fi tantum fine directive, O' ad confilium pertinentes , O' non ad praceptum, peccatur faltem venialiter (a). Dice faltem .

<sup>(</sup>a) Tom. 5. s. 2. n. 2.

VIII. Dalle Rubriche del Messa passimo a quelle del Breviario Romano, circa le quali, non vi è la distinzione di precettive, e direttive; onde clacuno è persuaso; che veruna possa asseguiriene fenna peccato; specialmente dopo il feguente decreto de to. Giugno 1690. Non licet aliquid ex deviene.

mihi , O' tibi ; mihi , cum judicaberis , tibi cum ar-

debis (b)

<sup>(</sup>a) S. Th. 2. 2. q. 1. 186. a. 9. ad 2. Quarti q. procem. fest. 6. punct. 1.

<sup>(</sup>b) S. Augustinus in Pfal. 49. n. 28.

zione , feu ex auctoritate privata , mifcere , mutare . vel apponere inter ea , que integrant . officia cujufvis diei ; quia in officiis Santaum nibil est addendum vel immutandum , nifi a S. Sede Apostolica conceffum fuerit (a) . Perciò nulla più vi farebbe da aggiungere intorno a quelto punto, fe non regnaffe presso di molti la falsa opinione , che sia soltanto colpa veniale il recitate un officio per un altro . purché quello che si recita non sia notabilmente più breve di quello che si dovrebbe recitare. Abbiamo provato nell'Opera del Battefimo laboriofo, che il far quelto cambiamento, anche per una volta fela, sia sempre colpa mortale, quantunque l'Ossicio che si recita, non solo non sia più breve, ma sia più lungo di quello che si lascia. Possono ivi osservarsi le dette prove, le quali se a taluno non sembrano ell'in tutto convincenti , come per altro fono ; ci diamo a credere che resti interamente convinto da quello che leggerà in quell'Opera al num. 163. e feguenti; e da ciò, che ora foggiungeremo.

IX. La S. C. de Riti con un decreto generale degli 11. Agosto 1691. approvato da lancoenzo XI. a 19. Ottobre dello Refio anno, e da Clem. XI. a 29. Settembre 1714... proibì di recitarsi l'Officio di quei Santi, di cui si avea bensì la Reliquia infigne approvata dall'Ordiario; ma il loro nome non era notato nel Martirologio Romano; nè vi era qualche speciale concessione della Santa Sede per tale officio. Dopo sì satta proibizione soggiunse: sub panis de non fatisfaciendo pracepto, dissipue in Consistentia mon fatisfaciendo pracepto, dissipue in Consistinto R. P. Pi V. sontentis (b.). Di più. Essendos satta la concessione universale dell'Ossicio del SS. Nome di Gestì per la seconda Domenica dopo P Episania, dichiarò la S. C. a 28. Novembre del 1721., non

<sup>(</sup>a) Ap. Talà n. 623. O' Cav. co. 2. c. 41. decr. 12, (b) Ap. Talà n. 620. O' Caval. to. 1. c. 4. decr. 12.

effer più lecito di recitare il detto Officio a'ra, Gennaro, fecondo la concessione prima fattane ad alcunaro, fecondo la concessione prima fattane ad alcune Religiosi, ma esser utti renuti a recitario nella presata Domenica, fub panis de non fosisfaciendo Officio a disigne in Balla S. Più V. contentis (a). Sono rispetto agli enunciati decreti da ristettersi due cose. La prima, il dichiarassi ne' medesimi, che recitandosi un officio differente dal presente o non si dodisfaceva all' obbligo dell' Officio : La seconda ; che questa pena non s' imponeva allora per quei ca particolari, di cui si parlava, ma soltanto si dichiarava incorresti in tal pena f perchè Pio V. I avea anteccedentemente impola per tutti coloro che recitassiro un Officio diverso da quello che le Rubriche ordinano.

X. La Costituzione di S. Pio V., nella quale impose la riferita pena generalmente per tutti , è perordine la sessantesima quarta de' 9. Luglio 1508. e comincia, Quod a Nobis. Nella medelima comanda, che si reciti ogni giorno quell' Officio che nel Breviario sla assegnato, e' nel modo, con cui nel medesimo si prescrive : ex hujus Breviarii prescripto. O ratione teneri ; e dichiara , che facendoli altrimenti , quantunque si reciti l' Officio , il Sacerdote sarà equalmente reo, che se nol recitasse affatto : propositis panis per Canonicas fanctiones constitutis in eos, qui Divinum Officium quotidie non diverint . Dopo questa Bolla opinarono alcuni, effere stata la mente del Pontefice, che per soddisfare all'Officio, fi dovesse recitare nel Breviario Romano, senza mancare alla fostanza in esso comundata; cioè col recitare tanti Salmi, e tante lezioni , quante in esso erano Stabilite; ma non effer stata sua volontà; che pen soddisfare, dovessero inoltre recitare quei Salmi . e quelle lezioni speciali assegnate per quel giorno ; onde pofero in campo un affioma inventato di loro

<sup>(2)</sup> Ap. Talà n. 915. O. Cav. to. 1. e. 12, deer. 3.

capriccio, Officium pro Officio valet, Una sì fatta opinione fu validamente confutata da' Teologi di lana Morale, ed anche da' medelimi Probabilitti. Ma pegi viene riprovata dalla fanta Chiefa, la quale ne' soprallegati decreti ha manifestato il vero senso della Costiguzione di S. Pio V., cioè che chi recita un Officio diverso da quel che deve, è per lui lo stello, come non recitasse l' Officio : sub panis de non sesisfaciendo precepto = fub poenis de non fatisfaciendo Officio = propositis pænis per Canonicas sanctiones constitutis in eos, qui Divinum Officium quotidie non dixerint. Avendo parlato la Chiesa con tanta chiarezza, i figli della Chiefa che ciò non offante vogliono prendersi per loro guida l'opinione, e nonla voce della Chiefa, potranno bensì comparire innocenti nel Tribunale della loro ingannata coscien-22, ma nel Tribunale del Divino Giudice, compariranno rei di tanti Offici non recitati , quanti faranno quelli che hanno recitati contra ciò che prescrivevano le Rubriche del Breviario, e i decreti della S. C. E si noti, che neppure i Vescovi hanno autorità di cambiar un Officio nelle loro Diocefi : neque propria auctoritate quevis pratextu mutare vitum , qui habetur in Calendario Romano, seu Rubricis Breviarii in altiorem Ritum; neque extendere concessa Officia de loco ad locum. Così la S. C. de' Riti agli 8. Aprile 1628. coll' approvazione di Urbano VIII. (a) .

XI. Oltre le Rubriche del Messale, e del Breviario; fono tenuti gli Ecclesiastici ad offervare quelle del Cerimoniale de' Vescovi; dove oltre le cose stabilite per li Vescovi e per chi celebra avanti a lui , o gli assista , ve ne sono moltissime stabilite per tutti gli Ecclesiastici in generale, specialmente riguardo all' officio del Celebrante, del Diacono. Suddiacono, e degli altri inferiori Ministri nella

Messa.

<sup>(</sup>a) Ap. Talin n. 216. O' Cav. to. 2. c. 41. decr. I.

(a) Part. 2. tit. 2. n. 5. (b) Part. I. felt. I. c. 2. nerdì .

<sup>(</sup>c) To. 1, in Pralog. ad Left. n. 13.

nerdì, e Sabbato Santo, e nel giorno di Pasqua quando non è presente il Velcovo; e così in tanti altri. Sicchè si debiono offervare le Rubriche del mentovato Cerimoniale colla medesima obbligazione, con cui abbiamo dimostrato doversi offervare le Rubriche del Messale.

XII. Ma qual regolamento deve tenersi, allorche le riferite Rubriche iono fra loro discordi? Il Merati insegna, che quando un Rito si prescrive nel Messale e si tace, o pure se ne parla oscuramente nel Cerimoniale, O vice versa; allora Ritus expresse prascriptus ad praxim reducatur, non vero tacitus, O obscurus (a)'. Quando poi e nel Messale, e nel Cerimoniale si esprime con chiarezza il Rito, ma diversamente in uno che nell'altro; in tal caso mette in arbitrio il citato Autore di fare o dell'una, o dell' altra maniera: utroque modo tale Ritum obfervari poffe; ma foggiunge, quamvis tamen Ritus a Missali prascriptus relinqui possit Ecclesiis Paro-chialibus; alius vero Ritus a Caremoniali prascriprus Ecclesiis Cathedralibus (b) . Questa seconda parte dee tenersi per regolamento, non già la prima dell'arbitrio, da cui nascerebbe la discordanza nel Rito degli uni dagli altri, e la discordanza ancora in un medesimo Sacerdote che ora farebbe di un modo, ed ora di un altro : discordanza tanto dalla Chiesa abborrita, che spesso ha dichiarato di aver poste in ordine le Rubriche, acciò vi sia uniformità nel Rito; e Paolo IV. pubblicò le Rubriche del Breviario per rogliere la diverlità del Rito, con cui le Ore Canoniche fi recitavano: hane varietatem gravissime ferens O'c. Percio il Turrino dice assolutamente, che quando in Rubrica Miffalis traditur Ritus diversus a Caremoniale . . tunc Caremoniale non

(b) To. 1. part. 4. tit. 8. n. 16.

<sup>(</sup>a) Tom. 1. part. 4. tit. 10. n. 20,

est regulo pro Sacerdotious (a). Finalmente dee offervara il Messale, e non il Cerimoviale, quando in qualche caso particolare così comanda la S. C.

de' Riti . ( n. 432. 550. 555. ec. )

XIII. Vi è fimilmente la stessa grave obbligazione di offervare le Rubriche del Rituale Romano, il quale tratta dell' amministrazione de' Sacramenti , delle esequie de' defunti, delle Processioni , benedizioni ec. Paolo V. nella Costituzione Apostolica Secti de' 16. Giugno 1614, ci fa sapere, contenersi nel medesimo receptos, O approbatos Ecclesia Ritus: Ecclesiasticis functionibus servari debent ; e che gli Ecclesialtici , tamquam Ecclesia Romana filii , ejusdem Ecclesia omnium matris , O magistra auttritate constituto Riquali in facris functionibus utantur; O' in re tanti momenti, que Catholica Ecclesia, & ab ea probatus usus antiquitates statuit, inviolate obfervent . E nel primo Capo del prefato Rituale fi avvila, che quanto nel medefimo vien prescritto circa i Riti, e le cerimonie de' Sacramenti, è ricavato dall'antica pratica della Chiefa Cattolica, e da'decreti de' Sacri Canoni, e de' Sommi Pontefici, e perciò deve fedelmente offervarsi; ed indi si riporta il Canone del Tridentino già di sopra trascritto al num. V.

XIV. Einalmente debbono gli Ecclefialiei con eguale obbligazione offervare i deereti della S. C. de Riti, i quali fpiegando le Rubriche, banno, come riftette li Turrino, la flessa natura, e perciò si fessa do obbligare. La detta S. C., egli aggiunge, ha dal Ponteste l'autorità di formare i decreti, e per, conseguenza le sue dichiarazioni estimatoda sun, pout esteni declaraziones Ponificir, che parla per l'organo di esta Congregazione. Poi adducendo una terza ragione, verito, dice, quia si

<sup>(</sup>a) Part. I. felt. I. cap. 2.

<sup>(</sup>a) Part. 1. fell. 1. c. 2.

<sup>(</sup>b) Tetamo die 2. Novembr. n. 72. circa fine

2

biam detto . nel fine di tutte le risposte . Obbligano dunque, ed obbligano, non folamente in quel luogo che ha domandato, ma in tutti gli altri ancora, quando il decreto non sia stato appoggiato a qualche circostanza che si verifichi nel solo luogo che ha fatta la domanda. Talis est, dice il Cavalieri , se in sacris Riib. dirigendi praxis omnium Ecclesiarum, talis est sensus omnium Doctorum Or. Si domando per el. dalle Chiefe di Spagna, fe gli offici de' Santi che non hanno mai luogo fra l'anno, possano trasferirsi all'anno seguente. Si domando dalla Chiefa di Acqui, le nella Meffa della Vigilia di Natale abbiasi a dire l' Orazione comandata dal Superiore . Questi dubbi non sono particolari di quelle Chiefe, ne le risposte dipendono da circostanze particolari delle medelime ; e perciò là risposta negativa fatta dalla S. C. è universale per sutte le Chiefe , e tutte sono tenure ad uniformarvisi . Lo stesso dee dirsi degli altri decreti . La difesa dunque fatta da un certo Sacerdote, per l'inosservanza di un decreto universale, in cui era incorfo; che fotto quel decreto non vi era notato il nome della fua Chiefa: fu una difela che può insieme dirfi ridicola, e lacrimevole; riditola, non potendoli fenza rifo udire risposte tanto puerili ; lacrimevole ; neppur potendosi offervare in un Sacerdore tanta fenza lagrime, e fenza pianto. Efto decretum formaliter generale non fit, tale tamen fit aquivalenter ; O ut tale a cunchis debet observari Ecclesiis . Caval. to. 1. c. 6, decr. 3, n. 8.

XV. Oppongono taluni, che la S. C., chiann alle volte i fuoi decreti generali, notando nel fine, In decreto generali; dunque, dicono, gli altri tono puritoclari, e non obbligano tutti. Risponde faviamente il Cavalieri, peritifimo in si latta materia, che per due motivi la S. C. usa di chiamar generadi alcuni decreti. La prima perchè effendo fiara farta la domanda da vari luoghi, per non fare tante risposte particolari, ed affinche non vengano in appetio altre domande dello stesso de la risposta colla clausola di deereo generale. La seconda perchè alte votte la detta Congregazione sorma il decreto Motu proprie, e senza che sia preceduta alcuna domanda. Questa su di ciò, conchiude, è la consucrudia della Chiesia (a.). Sicchè il chiamar generali certi decreti, non dinota, che gli altri non obbligano ubique; ma l'uniformità, che nel Rito vuole la Chiesia, sa che le sue determinazioni obbli-

ghino ugualmente per ogni luogo.

XVI. Si domanda, se questa obbligazione si restringa ad offervare il decreto nel folocalo proposto, o si estenda agli altri simili? Prima di rispondere notiamo la dottrina infegnata da' Canonisti, e ricavata da'Testi Civili, e Canonici, che altra è l'interpetrazione estensiva, altra la comprensiva. Si fa questa seconda, quando costa, che il legislatore hel caso espresso ha voluto comprendere il non espresso i e quando ciò non costa, l' interpetrazione sarebbe estensiva. Or la comprensiva è lecita , l'estensiva no ; mentre bisognandovi la volontà del legislatore per formare una legge allorche non costa che vi sia stata, non è lecito tenerla per già formata coll' estendere if decreto da un caso ad un altro. Al contrario costando, che tal volontà vi sia stata, può, e deve teherli, come legge, non folo il caso espresso, ma altresì ogni altro fimile. Le condizioni poi che debbono concorrere per giudicare, che vi sia stata la volontà di comprendere i casi non espressi, sono tre; la prima, che la ragione sia la stessa pel caso espresso è per gli non espressi. Se è simile, se è anche maggiore, ma non è la stessa, ciò non basta. La seconda, che sia la stesso il fine inteso dal legislatore, tanto nell'uno, quanto negli altri. La terza,

<sup>(</sup>a) To. 1. c. 6. decr. 3. n. 8.

la detta ragione fia tanto intrinfeca, ed universale, che non avrebbe con faviezza, e prudenza operato il legislatore, fe non avelle avuta volontà di comprendere nella legge i casi, che non ha espressi. Si può offervare il Suarez, che diffusamente, e con prove validiffime tratte dal diritto Civile, e Canonico, è confermate con evidenti ragioni, stabilisce l'esposta dottrina (a). I decreti della S. C. sono altrettante leggi; e perciò qualora esaminata bene la cofa da perione molto perite, si conosce, che v'intervengono le tre fopraddette condizioni riguardo a' casi non espressi; allora i decreti obbligano ne' casi fimili per un interpetrazione comprensiva : quando poi si scorge , che vi manca alcuna di dette condizioni, i decreti non fi possono estendere a' casi similia perchè l'interpetrazione sarebbe estensiva, la quale non è lecità. Il Cavalieri infegna la medefima dottrina da noi dichiarata ; e perciò ributtando l'interpetrazione estensiva, dice: Fagnano quippe Doctore, privilegium alicui concessum neque ex identitate; neque ex majoritate rationis extendi potest de casa ad casum (b). Vedremo non però a suo luogo che il caso, di cui egli parla, non s'include nel decreto per estensione , com' egli dice , ma per comprensione ( n. 63. ) Ammettendo poi l'interpetrazione comprensiva; dispositum pro uno casu, egli scrive, O pro alio fimili cenfetur dispositum; ubi fiquidem eadem est ratio , ibi idem jus effe debet (c) . Sembra ; che qui contraddica alle altre sue parole poco fa riferite; onde tanto quelle, quanto quelle si debbono intendere secondo la soiega da noi riportata ; e così ancora le feguenti : cafus similes exceptuatis censentur excepti, etiamfi exceptio non fit adjuncta ; quin-

<sup>(</sup>a) De leg. lib. 6. c. 3.

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 18. decr. 6. n. 5.

<sup>(</sup>c) To. 2. c. 18. detr. 8. n. 2.

24

immo non continentur per extensionem sub exceptio-

ne, fed comprehensi dicuntur (a) .

XVII. Due altre opposizioni sogliono farsi da chi vorrebbe trasgredire i decreti della S. C. senza divenir colpevole; una che si trovano molti di essi contrari fra loro; l'altra, che non sono autentici , cioè non si veggono scritti in un foglio venuto da Roma, e munito col figillo, e fottofcrizione del Card. Prefetto di detta Congregazione, e colla firma del Secretario . Si risponde alla prima, che se nel caso di due leggi fra se contrarie, nessuna di esfe fosse obbligatoria , o quante leggi Civili , e Canoniche resterebbero annullate! Ma è cosa a tutti nota, che o per la mutazione delle circollanze, o pet nuove riflessioni che si sono fatte, si cambiano i decreti, e le leggi; ed abrogate le antiche, le posteriori fono quelle che obbligano. Alla teconda si risponde, che quando si leggono i decieri della S. C. presso Autori accreditati, o pure nelle Raccolte ilampate in Roma; il non volergli offervare, perchè non fi veggono in forma autentica, vix abest ab irreverentia, O' temeritare, come parlano comunemence i Dottori 'b). Non sono dunque esenti dal peccato i trasgressori, quantunque si scusino col detto pretesto. Si eccettua foltanto il caso rarissimo ad accadere, in cui vi siano ragioni evidenti, le quali dimostrino non esser vero il decreto che si trova in qualche libro; e di ciò ve n'è un esempio in quest' Opera nel n. 326.

XVIII. Or da quanto finora si è detto, restando più che a sufficienza provata la grave, e rigorosa obbligazione di osservare la Rubriche del Messac, del Breviario Romano, del Cerimoniale de Vescovi, e del Rituale; come ancora idecteti della S.C.

<sup>(</sup>a) To. 2. c. 20. decr. 6. n. 2.

<sup>(</sup>b) Anacl. to. 1. Jur. Can. in Pram. n. 128. Fa-

de' Riti : ne rifulte la necessaria conseguenza, effervi similmente la grave, e rigorosa obbligazione d' imparare, e sapere l'enunciare Rubriche, e decreti-Imperciocche chi è tenuto al fine è tenuto a quei mezzi, fenza cui non potrebbe confeguire il detto fine . Essendo dunque tenuto l' Ecclesiattico ad offervare le Rubriche, e i decreti, e non potendole offervare fenza saperle; è egli tenuto ad apprenderle con quella medelima obbligazione, con cui è tenuto ad offervarle. E se mancherà di apprenderle, perchè. gli rincrelce una tal fatica, ed applicazione; farà reo avanti a Dio di tutti gli errori che commetterà 'nell' ordinare l'Officio, la Messa, e le altre funzioni facre, ancorche non gli avverta; mentre la di Jui inavvertenza, ed ignoranza fono vincibili je perciò volontarie : e per conteguenza gli errori che ne de ivano fono altresi volontari nella loro cagione. e confeguentemente imputabili . E dopo che farà pscita alla luce la presente Opera, diverrà molto più reo chi vorrà rimanere nella medefima ignoranza, giacche molto più facile gli farebbe l'istruirsi

XIX. Si scusano alcuni con allegare la consuetudine che vi è nel loro Paese di far le sacre sunzioni diversamente da quel che prescrivono le Rubriche . Acciò conoscano , che quella schia non vale avanti a Dio, riflertano, che altra è la conjuctudine materiale , popolare , e di fatto , ed altra è la consuetudine formale, e legale. La prima è un costume non accompagnato dalle condizioni che la legge ha referitte ; la seconda è un costume accompagnato dalle dette condizioni . A quella feconda la Jegge ha data la forza di abrogare le leggi , alle quali quel costume si oppone, onde poi traferedendoli, non li pecca; ma alla prima non ha data tal Jorza; e perciò non oftante la confuetudine materiale contra le leggi , se queste si trasgrediscono , si pecca nel modo stesso, con cui si peccherebbe; fe

fopra ciò che ignora -

6

non vi fosse detta consuerudine. Sono molte le condizioni che debbono accompagnare un cosume; acci posse disti consuerudine formale; e leçale. Noi ne accenneremo qui due sostanto, mentre per ordinario per marcanza di una di esse, o di ambedine; il costume di operare contra la Rubriche non è consuerudine legale; ma soltanto populare che dicest consuerudia, ed abuso; onde chi tralgredisce le Rubriche per tal consuerudine, non è sculato dalla colpa.

XX. La prima di dette condizioni è, che la consuetudine non sia stata riprovata dalla Chiesa ne efpressamente, ne tacitamente : Allora si riprova espressamente, quando si dice, che la tal consuetudine è un abufo, o pure, che non pud fostenerse, ovvero, che dee estirparli; o finalmente si dice, che si ripruova , e in altra simil maniera (\*). Allora poi si ripruova tacitamente, quando spesso si rinnova la legge contraria alla consuerudine, e se ne comanda l' osservanza. O la riprovazione sia espressa, o sia tacita; sempre ne deriva, che non è più lecito l' operare fecondo quella consuerudine perche non ha più forza di abrogar la legge : Quella è una dottrina concordemente infegnata da' Canonisti; e la ragione, dove è fondata, è ranto convincente, che da se sola rende tal dottrina certa, ed indubitabile, senza che vi bisognino autorità per sostenerla. Non mai può introdurfi vera, e valida consuetudine, fenza il confenfo dal Principe, o virtuale, o legale, Principionoto a chiunque ha studiato il Trattato de Consuetudine . Or quando il Pontefice o per fe , o per l'orgario della S. C. riprova espressamente, o tacitamente una confuetodine contra le leggi Ecclesiastiche, o sia contra le Rubriche; ognun lo vede, che non folo pon vi è il fuo confento, ma di più vi è un politivo diffentire ch' egli fa all' introduzione di

<sup>(\*)</sup> Al numero 197. addurgemo l'esempio di una consuetudine riprovata con termini simili a' detti.

si fatta confuetudine . Per confeguenza abbiala medesima tutre le altre condizioni, non sarà mai consuctudine legale, ma sempre abulo . Ho detto fempre; imperciocche quella è la gran differenza che passa sa l'abrogazione, e la riprovazione che la legge fa di una coofuetudine . Allorche l'abroga reita bensì annullata, ma col tempo può di nuovo introdursi validamente; ma quando la riprova, reila annullata in modo che non può mai più validamente introdurli. Consuctudo enim femel lege reprobata, non potest amplius induci ; ut post Panormitanum ais Sylvefter. Così il Cavalieri (a) e prima di lui ciò scriffe, e dimostrò il Suarez (6). La ragione ? perche efiftendo fempre i motivi che induffero la Chiefa a riprovarla, sempre manca il suo consenso per potersi introdurre .

XXI. Non balla, che non fia riprovata una confuetudine contra le Rubriche per esserne lecita, t valida l'introduzione; ma è di più necessario, che fia lodevole, Caremoniale Episcoporum non tollit immemorabiles , O' laudabiles Ecclefiarum confuerudines. Così decreto la S. C. agli 11. Giugno del 1605. (c) . Ed i Pontefici Innocenzo, e Benedetto XIII. differo nelle loro Collitozioni (d) . Antiftites Eccles fiarum abufus omnes, qui in Ecclefiis aut fecularibus, aut Regularibus contra prafcriptum Caremonialis Episcoporum, & Ritualis Romani, vel Rubricas Mif-Jalis, O' Breviarii irrepferint; debent omnino removere. Et si adversus ea, que in dicto Ceremoniali. flatuta funt; confuetudinem etiam immemorabitem allegare contineat , postquam recognoverint , aut eam non fatis probari , aut etiam probatam , fuffra-

<sup>(</sup>a) To. 1. c. 3. decr. 2. n. 6.

<sup>(</sup>b) De leg. 1. 7. c. 7.

<sup>(6)</sup> Conft. Apostolici Ministerii 13: Maji 1723.

gari , utpote irrationabilem de jure non poffe ; execuzioni corum , que in ditto Caremoniali instituta sunt, diligenter incombere debent O'c. Degne di riflessione fono primamente le parole, aut cam non satis probari . Vi fara flato un custume in qualche Chiefa, non già continuamente, ma ora sì, ora no, secondo il vario pensare del Capo di quella Chiesa, o di chi ha regolate le cerimonie nelle sacre funzioni. Può quel cofiume dirfi con vetudine? No, mancando il tempus continuatum ch' è uno de' requisiti neceffari a formare una consuetudine. Aggiungali, che fpeffo, accade operaris in qualche Chiefa contra le Rubriche', ma da' soli Sacerdoti ignoranti, e colla disapprovazione de Sacerdoti istruiti ne facri Riti. Allora sebbene quell' operare così si continuasse per lungo tempo, non mai s' introdurrebbe consuetudine legale; mentre la trafgressione della legge nasce dall' ienorenza, e la parte più fana della Comunità diffente, e vi si oppone. Per secondo meritano d'esser ponderate quelle altre parole, etiam probatam , fuffragari, uspote irrationabilem de jure. Quando realmente si è introdotta la consvetudine contra le Rubriche, ma è una consuetudine irragionevole; come accade allorche contiene qualche indecenza, o ne rifulta qualche deformità nel culto Divino ec., in tal calo, non è consuetudine che vaglia, ma abuso che deve effirparfi ...

XXII. Deve in terzo luogo rifietterfi alla parola immemorabilem. Ia quale c'iliruifce, che quel rempo amnimato che nelle altre materie bafla per l'introdurione della confuetudine contra le leggi Ecclesia-fiche, non baila vella materia de Sacri Riti fi mai in quella richiedesi un tempo immemorabile; o almeno , quando la cosa è di foco momento, un tempo molto lungo, e quasi immemorabile. Eusebio Amort afferma potersi lecitamente, seguitare le consuetudini già introdotte contra le Rubriche, qua non burgunt in abussa, nes castant in defominatem

a Sucrorum Rituum Congregatione tolerari aled quas amabol Illas profetto, quas usus ab hominum memoria pervetufitus ("li nott") non fine aliqua rationali cauja recepit. Qua cautem nec vatione probantur, nec antiquitate, per Antifittes omatino aboleri debent; ut'lauda i Pontifices faricerunt (b) citoè Innoc. XIII. e Bened. XIII. colle parole di lopta riferite (n. XXI).

XXIII. Or da quanto fi è detto circa le confuetudini contra le Rubriche, troppo apertamente viene a rilevarii, eller cola mo to difficile, e pericolo-i la il volerli tervire del pretetto della confuetu-line per operare contra il prescritto dalle mentovate Rubriche; e che per confeguenza il determinare in quali cole particolari fia ciò permello è folo de pochillimi che hanno una fomma perizia de' Sacri Riti', ed una fomma prudenza. Ed in quella conchiufione tanto, maggiormente dobbiamo confermarci, quando vediamo aver dichiarato, la S. C. abuli da effirparsi alcune consuetudina levioris momenti che forle senza tali dichiarazioni fi sarebbero ilimate lecite, e da potersi seguitare. Proibl a' Padri Minimi l'aggiungere nell' Orazione del loro Fondatore alla parola Franciscum quelle de Paula, il che era costume universale in derta Religione : non obstante quacumque contraria confuetudine, quam abufum effe declaravit (c). Proibl di predicarfi avanti il SS. Sacramento esposto col capo coverto, non obstante quacumque contraria consuctudine : O abusus, omnino est

<sup>(</sup>a) Th. Mor. de Sacram. Or. 5, 25. (b) Opusc. Observat. in Calend. in Pras. ad Lectora

<sup>(</sup>c) Caval, tom. 2, 6, 38, decr. I.

sollendus (a) . Proibl di seguitare nel fine dell' Officio l' Antifona Alma Redemtoris, e non cambiarla nell' Ave Ragina Calorum due Febbrajo, quando si trasferisce la festa della Purificazione di Maria SS. Sublato quolibet afferto difformi quaruncumque Ecclefarum ufu, five consuetudine (b). A tali elempi chi olera il decidere con franchezza toties quoties, come fi fa dagl' ignoranti : E' vero , che questo è contra la Rubrica, ma è leciso farlo, perchè qui vi è la consuetudine? Nel decorto di quell'Opera riseriremo, varie altre consuetudini contrarie a' Sacri Riti , le quali la S. C. ha dichiarato non effer legito conti-

nuarle ( n, 211. 286. 291. 405. ec. )

XXIV. Per compimento di quello Discorso Prelimanare daremo due importantissimi avvertimenti per coloro che leggono i Rubricuti per apprendere. il Rito, e le cerimonie per la Mella, Officio ec. Il primo è, che avanti di leggere il Rubricifta leggano, la Rubrica che parla di quel punto che vogliono imparare; e quando trovano, che la Rubrica parla con chiarezza, offervino quanto la medelima prescrive; e se l'opinione del Rubricista è contraria, la ributtino; mentre la legge, e non l'opinione des effer la norma del nostro operare. I Rubrieisti anche più classici, perche nomini, non hanno elle volte offervata la Rubrica; ma offervando folcanto ciò, che scriveano gli Autori, si sono attenuti a quell'opinione che loro è sembrata migliore; e percio è avvenuto, che han dato, un fentimento espressamente opposto alla Rubrica. Eccone due elempi fra i molti che ve ne fono. Il Rituale Romano prescrive, che nel farsi la comunione suori della Mesia, dopo che è finita, prima il Sacerdote fi lavi le dita, e poi riponga la Pisside nella Custodia, o sia nel Tab macolo: eofdem digitos, qui-

<sup>(</sup>a) Ap. Tali n. 242. (b) Cav. som. 4. 6. 40. decr. 30

marum maxima dicit voce clara ordinaria : Benedi-

<sup>(</sup>a) Rit. Rom. tit. 4. c. 2. n. 8.

<sup>(</sup>b) Merati tom. 1. part. 2. tit. 10. n. 34. circa fin,

<sup>(</sup>c) Loc. cit. n. 9.

<sup>(</sup>d) Los. cit. n. 34

Pera ... XXV. Il fecondo avvettimento è, che dovendo in qualche punto fondarfi fopra i decreti della S.C.; è di affotta necessità il sapere anche i moderni ; altrimenti, come spesso accade, si giurerà, che la sosa va così, e nondimeno anderà diversamente.

<sup>(</sup>a) Loc. cit. n. 33.

<sup>(</sup>b) Rit. Rome tit. 4. c. 2. n. 11. in fine

Fu censurato un Compilatore del Direttorio, perche gli offici de' Santi di rito femidoppio perpetuamente impediti gli avea riposti firmiter fra le ottave non privilegiate . Ma quegli avea fatto bene , ed il suo Censore meritava la censura per essersi posto a censuare fenz' aver prima imparati tutt' i decreti della S. C. , fra quali avrebbe trovati quelli che approvano la detta ripolizione fra le otrave ; come al n. 84. di quest' Opera riferiremo . E di simili esempi potremmo riportarne moltissimi. Chi è Dottore, come volgarmente si dice, di un sol libro , non è in litato di far censure." Noi boi nel riferire i suddetti decreti, citeremo per ordinario il Tald, notando il numero, in cui quel decreto fi trova; ed abbiamo scelto il prefato Autore per dette citazioni, mentre essendo l'Opera del medesimo un piccolo tomo in quarto è più facile, che si trovi presso di chi legge; doveche molto pochi vi sono che abbiano i due tomi in foglio del Merati, o del Cavalieri , o pure tutt' i tomi della Biblioteca del Ferraris, il quale nota detti decreti nell'ultimo tomo. Il mentovato Spiridione Talu chiamato dal P. M. del Monaco, elarissimus vir, & de Rivibus Sacris benemerentiffinus; (4) nella Prefazione alla di lui Opera, (nella prima edizione dedicata a Benedetto XIV.) avvifa il lettore, che gli altri Collettori de' decreti della S. C. de' Riti , dum comuntar decreta quaque colligere, triticum a paleis secernere sibi non " fumpferint; multa quidem ibi authentica; fed, nonnulla etiam apocripha, alia vero incerta, O subleste fidei comminiscuntur, que veris etians fidem fortaffe derogent. Indi riferitce le diligenze ulate per sapere i decreti veri , e dice , che oltre l'aver letti gl' Indici del Merati, e di altri Autori, ha mandati ancora in Roma i decreti, de' quali non gli costava la verità, ed ha fatto offervare, se ne' Registri della Tom.I.

<sup>(</sup>a) In Praf. ad lett.

S. C. vi erano notati. Quelli poi che altrove fi trovavano registrati, gli ha letti pegli Archivi, e nelle Biblioteche, dove si producevano muniti col figillo della S. C., e fottoscritti dal Secretario della medesima; onde conchiude, decreta S. R.C. authenzica certo proponere. Di fatto essendosi dopo di lui sampata in Roma una Raccolta di detti decreti, che noi abbiamo avuta fotto gli occhi, la medefima è interamente la stessa, che la già detta del Talà, colla fola differenza che non vi si legge il suo nome: vale a dire, che l'hanno riconosciuta per la migliore di tutte le altre Raccolte; e il solo stamparsi in Roma è stata la più grande approvazione che mai avrebbe potuto avere. I decreti di quelta Raccolta fatta dal Talù, noi gli citeremo, come di fopra avvisammo, per mezzo de' numeri che a ciascun decreto stanno ivi notati; ma i decreti moderni delle ultime due Raccolte , delle quali abbiamo fatta menzione nel num. III., gli citcremo colla fola data che portano, non essendo distinti in numero. Avvertiamo ancora, che trovandoli nel decorfo di quest' Opera citati i numeri della medesima; se fono Romani, il Lettore si rimette a questo discorso Preliminare; se sono Arabici, si rimette al resto dell' Opera. Resta solo, che gli Ecclesiastici si avvalgano della nostra fatica per ben apprendere , e per offervare i Sacri Riti con ogni efattezza.

## LA GUIDA LITURGICA

## PARTEPRIMA

## CAPOI.

Pet rito, della dignità, e della folennità che intervengono nella festa, di cui si sa l'officio; e come i suddetti sitoli regolano il vespro.



L rito nella recitazione del Divino Officio è la varia maniera, con cui (econdo, la qualità delle fefte vien regolato dalle Rubriche. Il più alto è il doppio di prima classe: fotto di lui è il doppio, di feconda classe;

cempre gradatamente discendendo, vengono il doppio maggiore, il doppio minore, il semidoppio, il
semplice, e il seriale. Questo rito i assegna nella
concessione degli offici, e se nella medesima si assegna il doppio senza specificarsi, se sia il maggione,
o il minore; sempre si dee intendere il minore o
Quando pro aliquo sesso sono sono sono sono consupplex, absoque expressionen majoris, vel minoris; concessio intelligenda est de duplici minori, e ilamsi ad
bonorem. Despara facta sueri. S.R. C. 2. Oct. 1682,
in Valentina (a). E quando si concede di recitato
gli offici di un'atra Diocesi, e non si esprime il

<sup>(</sup>a) Ap. Talù n. 568. O in Indic, decr. Mer. 10.

2. Il celebrassi un officio in qualche luogo con testa di precetto, non sa elevare il rito che gli su aliegato. Festa duplicia, que column a popula de pracepto, retinent eumdem rium, quem alias baberent seluja qualitate pracepti; neque funti ideirco duplicia majora; unde qualitas sessivitatis non estato, quod vespera dicantur integre de tali sesso. R. C. 2. Sept. 1741. in Aquensi (c). Neppute il rito si può elevare perchè la sella abbia! ottavà: Ostava enim non elevat ritum S. R. C. 11. Januar. 1749. in ma Ord. S. Aquessisi Austria (d); come nè anche, perchè vi seno le sante indulgenze. S. R. C. 13. Junii 1738. in Burgen. (e). E sessi Testatore in un legato lassia il peso ad una Chie-

<sup>(</sup>a) To. 2. c. 43. decr. 13. n. 5.

<sup>(</sup>b) Die 23. Januar. n. 3. (c) Ap. Talù n. 568.

<sup>(</sup>d) Ap, Talù n. 1238.

<sup>(</sup>e) Ap. Caval. to. 2. decr. 41. decr. 9.

mo fia diverso (b) 3. La dignità rispetto all'officio è una prerogativa, che la Chiefa ha ravvisata in alcune felle; è puè effere effenziale, e accidentale. L'effenziale è di sei classi. Nella prima si contengono le feste di Nostro Signore . Nella seconda di Maria SS. . Nella terza degli Angeli. Nella quarta di S. Gio: Battista. Nella quinta di S. Giuleppe . Nella sesta degli Apostoli, ed Evangelisti. Nella Rubrica che appresfo riporteremo, dove si enunciano le feste colla dignità, non vi fono espresse quelle di S. Gio: Battista, e di S. Giuseppe ; ne insieme cogli Apostoli sono nominati gli Evangelisti Ma, cominciando da questi ultimi , la S. C. in due decreti gli ha dichia ra: 1 egualmente agli Apostoli nella dignità rispetto all' officio; dicendo nel primo : Nulla disparitas adest enter translationem festorum Apostolorum, O' illam Evangelistarum; sed occasione dicte translationis faciendum est officium quod prius in Calendario proponitur. 18. Sept. 1666. in Romana (c); e nel lecon-do : Si festum S. Marci Evangeliste occurrat in feriam fecundam post Dominicam Refurrectionis ; & fimi-

<sup>(</sup>a) Ap. Talu n. 295.

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 41. decr. 7. 0 8.

<sup>(</sup>c) Ap. Talù n. 463.

fimiliter festum SS. Apostolorum Philippi, & Jacos bi in Dominica in Albis, ac propierea juxta Rubrieas utrumque fit transferendum, prius transferri, O' reponi debet officium S. Marcis 17. Julii 1706, in una Urb. O' Orb annuente Clem. XI. (a). Nella riposizione delle feste di rito uguale, il ripongono come diremo à suo luogo, prima quelle che hanno dignità, e poi quelle che o non l'hanno, o l'hanno d'inferior classe; ancorche le feste senza dignità o con dignità inferiore sieno state prima trasferite; onde spetterebbe loro il primo luogo in detta ripo-fizione. Or se la S. C. vuole, che le seste degli Appostoli si ripongano dopo quelle degli Evangelisti, fe questi prima di essi sono trasferiti; dunque anche negli Evangelisti vi riconosce la dignità, e una dignità della tteffa claffe di quella degli Appostoli; è perciò dice ancora, che non vi è difiguaglianza alcuna fra la traslazione degli uni, e degli altri; onde nella riposizione vuole, che si attenda soltanto all'anteriorità del tempo. Quindi il Gavanto, che fu quello scriffe diversamente, con ragione fu confutato dal Merati (b), e dal Cavalieri (e),

4. Veniamo a S. Giuseppe; si ostevi nominata espressamente la di loi dignità ne seguenti decreti t Attenta dignitate persona, licet appasitas vitus sit inter sessioni, en S. Joseph; officiam vero de Patrocinio S. Joseph especialista procinio S. Joseph especialista procinio S. Joseph especialista procurate Patrocinio S. Joseph especialista procurate de Courrente Patrocinio S. Joseph especialista procurate procuration S. Joseph especialista processos, vespera non sant dimidianda, sed persolvanda integre de Patrocinio, attenta dignitate S. Joseph La varione A Cuclis, En in suffragia pragonensia; est S. Joseph Applelois Petro, D' Paulo, nt pracribi-

7/:1 .. 9..

<sup>(</sup>a) Ibid. n. 831.

<sup>(</sup>b) To. 2. feets 3. 2. 9. n. 3.

<sup>(</sup>c). To. 2. c. 27. decr. 3. 0 4.

tur in Litaniis majorib. S. R. C. 11. Maii 1743; in Senenfi (a). Due cofe fi dimoltrano con questi decreti; l'una che S. Giufeppe per la dignità è situato prima degli 'Apostoli; l'altra che anche la ferà del suo Patrochini gode tal privilegio. Vedremo appresso, che sebbene circa quella seconda cosa abbia poi la S. C. disposto il contrario; coll' ultimo dereto nondimeno gli ha consermato il riferito privi-

legio ( n. 6. ).

5. La dignità di S. Gio: Battiffa è superiore à quella degli Appostoli, ed a quella di S. Giuseppe. Ch'egli abbia luogo fra' Santi che godono dignità ; lo dice espressamente la S. C. in un decreto de'21. Agosto 1688. in Aquilejensi, mentre dando la preferenza alla di lui Natività fopra la Dedicazione della Chiefa, ne adduce in conferma la Rubrica, in cui si parla di detta dignità : Festum Nativitàtis. S. Joannis Baptifta praferri debet festo Dedicationis Ecclesia, O habere integras secundas Vesperas cum commemoratione tantum fequentis . . fi noti ; ut prafcribisur in Rubrica de concur. n. 2. versu Inter festa. Con un decreto posteriore si è data alla Dedicazione della Chiesa la preferenza sopra S. Gio: Battista, considerandola come festa del Signore; ( n. 61. ) ma resta fermo, che il predetto Santo gode ogni dignità. Che poi questa sia superiore agli Appostoli, ed a S. Giuseppe, si rileva i, dall'esfersi situato il suo nome nel Confiteor prima degli Appoltoli . 2. Dall' effersi posto lo stesso nome nelle Litanie de Santi prima degli Appostoli, e prima di S. Giuseppe; e finalmente col decreto che fiegue : In Oratione A Cunctis nomina Patronorum S. Michaelis Arthangeli, O' S. Joannis Baptista praponenda funt Apostolis . S. R. C. 22. Aug. 1620. (b) . Negli offici Divini, dice il Cavalieri, fi dà il primo luogo al più degno ;

<sup>(</sup>a) Ap. Talà n. 1150. 1151. 6 1152.

<sup>(</sup>b) Ap. Caval. to. 1. c. 1. decr. 16. n. 9.

6. Sono dunque, ripetiamo, sei le classi delle feste con dignità ; cioè del Signore , di Maria , degli Angeli, di S. Gio: Battiffa, di S. Giufeppe, e deeli Appolloli insieme cogli Evangelisti. Le prime cinque hanno la preferenza nell' officio, tanto se le feste sieno primarie, quanto se sieno secondarie, la classe degli Appostoli l' ha soltanto quando sono primarie . Proviamolo . La fella del Nome Santillimo di Maria è secondaria; e pure la S. C. decise, che nell' occorrenza dovea effer preferita alla felta di S. Nicola da Tolentino, quantunque ne'Regni Austriaci, per cui si formò il decreto, erano ambedue di fecon la classe; e la ragione che in detto decreto se ne addusse fu la seguente : in paritate ritus attendi debet major dignitas B. M. V. junta Rubricam de concurrentia officii Tit. 11. n. 2. S. R. C. 11. Januar. 1649. in una Ord. S. Aug. Exc. Austr. (d) . Dunque il privilegio dato dalla citata Rubrica alle feste di Maria, si estende ben anche alle sue feste fecondarie. Anzi non folo alle sette, ma eziandio alle ottave di esse; avendo determinato la S. C. che tutte le ottave delle festività della Vergine che fono doppi minori, nel concorso con simili doppi avelle-

(a) Ibid.

(c) N. 609.

<sup>- (</sup>b) To. 2. fell. 3. c. 8. n. 6. 0 c. 9. n. 3.

<sup>(</sup>d) Ap. Tain n. 1238.

avessero il primo, e secondo vespero intiero (n.25.).

Dicendo tutte, vi ha incluse anche le ottave delle sesse secondarie.

7. Per le fette secondarie di S. Giuseppe, come è quella del suo Patrocinio, in vigore de decreti riportati al n. 4., è indubitato che godono la dignità ugualmente che la primaria. È come ivi abbiamo accennato, non hanno più luogo le contrarie dispofizioni fatte dalla S. C. dopo i prefati decreti; mentre coll' ultimo modernillimo de' 26. Gennaro 1793. in Santandarien. ha con tutta chiarezza confermato il suddetto privilegio. Fu proposto alla detta S. C. il seguente dubbio: An concurrentibus fejlis Patrocinii S. Joseph , O. Apparitionis S. Jacobi , qua pro Hispania sunt duplicia minora cum aliis festis primariis ejufdem votus, licet inferioris dignitatis, Vespera integre sint persolvenda de festis secundariis cum commemoratione ansecedentis, aut subsequentis fefii; vel poisus in hoc cafu , cum de festis secundariis agitur, vefpera debeant dimidiari, nullo habito refpe-Elu ad majorem dignitatem, utpote non attendendam, nisi in festis primariis? Ecco la risposta della S.C. Quoad festum Patrocinii S. Joseph , affirmative ad primam partem, negative ad secundam; quo vero ad festum Apparitionis S. Jacobi, negative ad primam partem, affirmative ad fecundam. Atque ita declaravit, O fervari mandavit. Due cose restano stabili" te con questo decreto; l'una che le feste secondarle di S. Giuseppe godono la preserenza che proviene dalla dignità; l'altra che non la godono le feste secondarie degli Apostoli; come è quella ivi nominata dell' Apparizione di S. Giacomo Con ciò viene a riprovarsi, tanto l'opinione del Merati, che negò la detta preferen a al Patrocinio di S. Ginseppe (a)

<sup>(</sup>a) To. 2. felt. 3. c. 9. n. 3.

quanto quella del Cavalieri (a) che la diede alle le-

ste secondarie degli Appostoli.

8. Che se godono la mentovata preferenza le sefle fecondarie di Maria SS., e di S. Giuseppe : conseguentemente la godono molto più le feste secondarie di Gesù Cristo, degli Angeli, e di S. Gio: Battifta, che tutte fono di classe superiore alle seste di S. Giufeppe. E febbene per S. Gio: Battifta fembra contraria la Rubrica del Breviario, la quale nella festa della Decollazione gli assegna il secondo vespro a capitulo di S. Rosa, ed assegna il primo vespro a S. Agostino a vapisulo del medesimo S. Giovanni; ciò nondimeno non deroga a quanto abbiamo detto; mentre intanto la Rubrica ha disposto così, perchè, come ha riflettuto il Cavalieri (b). la detta festa non è stata istituita per onorare la digrità del Santo, ma per celebrare il di lui martirio; e perciò considerandos, come semplice Martire non si attende la dignità. Quindi se in qualche luogo si celebrasse qualche festa secondaria del medesimo Santo, si dovrebbe attendere alla di lui dignità nel regolamento dell'officio . E' poi noto, che il rito di detta festa della Decollazione non è più doppio minore, come lo era, quando nel Breviario le le affegno il vespro nel modo surriferito; ma a' 10. Mar-20 1786. fu dichiarato dalla S. C. doppio maggiore.

9. Oltre la dignità effenziale, di cui finora bbiamo ragionato, vi è fimilmente, come al num, aaccennammo, la dignità accidentale; così chiamata dal Cavalieri, sì per diffingueria dalla detta effenziale, e sì per efprimere, che non partorifee prefetenza, come appreffo faremo per vedere; fuorche nella fola occorrenza, e nel folo cafo, che nella medelima tutte le altre ciproflanze fieno uguali. In

(a) To. 2. c. 28. decr. 2. 3.

que-

<sup>(</sup>b) To. 2. s. 27. decr. 4. n. 2. O 3. O c. 28. decr. 2. n. 3.

quella dignità accidentale il primo luogo l'hanno i martiri Pont., il 2. i Martiri non Pont., il 3. i Confel. Papi: il ... i Conf. Velcovi; il 5. i femplici Confessori, il Iesto le Vergini Martiri, il sectimo le Vergini non martiri, l'ottavo le non Vergini ec.

to. La folemnità poi, che à la terta cofa propoda a trattare in questo Capo, può esser estrinseca, e può esser comaturale. La prima dicesi esservidea a differenza della dignità già spiegata ch'è una specia di folemnità intrinseca; e consiste nella pompa, con coi celebrarsi la festa. L'apparato, la musica, la processione, panegirica ec. costituticono questa pompa. Se ve n'è anche una sola delle suddette cose, ma in un modo straordinario; la solemnità si dice grande; e per esser alle, si ricerca meno ne' paesi piccioli; che ne' luoghi più cospicui. Se poi la pompa è minore di ciò che abbiamo espresso, dicesi folemnità piccio-da (\*). Alle votte la resta non selebra con pom-

<sup>(\*)</sup> Abbiamo un decrèto per S. Lorenzo che non più fervire di esempio per altri Santi essendo particolare per lui. Fu proposso ella S. C. il seguente calubio in Santandarien, ed è notato nell'ulcima Recolare. Festum S. Laurentii Martyris particolari folemnitate gaudere videgni in universali Ecclesia, habens vigiliam, ostavam &c. Festum aurem SS. Juntilam folemnitatem habet. Quaritur, an in concurrentia debeantur Vespera integra S. Laurentio, tampyam folemniori cum com. prac. ad sensum Riman prac. Alifonde la S. C. Alfirmative a' 26. Genvaro 1793. L'ottava i come si disfiera la vigilia forma folemnica mande l'avera dunque il vespro integra.

pa, ma perche fi celebra nella stessa Chiesa del Santo, di cui si fa memoria; quella pure si ha in conto di folennità grande; mentre come ben riflette il Cavalieri (a), in tal circostanza vi dovrebbe esser. la pompa grande, e vi manca per accidente. La folennità poi connaturale è quella che nasce dal celebrar fenta pompa la festa di un Santo che in quell' paele nacque, o visse qualche tempo, o morì, o vi predicò, o vi fece de' miracoli; come ancora, fe mancano tali circostanze, ma la feita si celebra per un legato, anche particolare; o per un voto del popolo, o del Clero, o pure ivi è qualche Reliquia non infigne di quel Santo; ( delle infigni, parleremo altrove ) o al medefimo il popolo professa special divozione ; o finalmente è un Santo Protettore meno principale del paese . .

11. Perchè s'intenda bene la maniera da tenersi per ordinare il vespro; ha bisognato entrar nella materia con sì lungo apparato, il quale per altro fervirà ancora per le cole da trattarsi negli altri Capi. Accostiamoci ora più da vicino al punto. Ogni vespro che nel Divino officio si recita, dicesi primo, fe si vuol parlare della festa del giorno seguente; si dice secondo, volendosi parlare della festa di quel giorno stesso. Il vespro dunque che si recita nel giorno di Natale è il fecondo di Natale, ed è il primo di S. Stefano. E quelle due felle che si succedono l'una all'altra son dette nelle Rubriche, la concorrenza nell' officio; cioè che il Santo di oggiconcorre, ed è seguito dal Santo di domani; e que la concorrenza deesi offervare per potersi sapere il modo da regolarli il vespro; tantochè chi sa qual Santo

nn privilegio dato a S. Lorenzo per lo stesso motivo, per cui gli su data la vigilia, e l'ottava; del che si può vedere il Tetamo nel siorno 10. di Agosto, dove ne raccoglie i motivi allegati dagli Autori.

<sup>(</sup>a) To. 2. c. 28. decr. 1. n. 8.

oggi è occorfo, e non fa di più qual Santo occorrera domani, non può affatto conoicere l'ordine che
quel velpro richiede. In tre maniere poi un velpro può
ordinarfi, sioè o recitandolo rotro della fetta di oggi,
o tutto della fetta di domani, o pur dividendolo col
are al Santo di oggi il velpro fino al capitolo exclufire, e il rello al Santo di domani. Per poter
decidere quale di quede tre maniere abbia luogo in
un velpro, fa d' u'po confiderare, quale fia il rito,
la dignità, e la folennità eftiniteca di ciafona delle
die fette che entrano nel concorfo, cioè di quella
di oggi, e di quella di domani. Fatta quelta confiderazione, la decifione da fatfi s' impara dalle fe-

guenti Regole generali.

12. PRIMA REGOLA GENERALE . Se il rito è disuguale, senza vedere, se vi sia, e qual sia la dignità, e la solennità, subito si decide, che il vesoro è tutto di quella felta che ha il rito superiore. Oggi è una felta di Gesti Cristo di seconda clasfe , e li celebra con folennità estrinfeca grande : le domani è la feita di un Santo Martire di prima classe, il vespro è tutto del Santo Martire . Imperclocche la Rubrica nel donare la preferenza alle feste di Gesà Cristo, di Maria ec.', vi appone l'espressa condizione, che il rito sia uguale. Al n. 16. riporteremo le parole di detta Rubrica, e due decreti che confermano la stessa dottrina . Un altro simile decreto abbiamo riferito al w. 6. e un altro ancora ne vogliamo qui addurre, il quale sebbene parla dell'occorrenza, nondimeno la Rubrica, e la ragione, a cui si fonda, vale egualmente per la concorrenza. Nella Polonia celebrali la festa di S.Gioacchino con rito doppio di r. classe coll' ottava nella Domenica seconda dopo l' Assunzione; onde concorrono nel tempo stesso la detra orravacon quella della Nascita di Maria, festa con rito doppio di 2. classe. La S. C. disse, the fra tali ottave recitan-

dum esse officium de infra ostavam S. Joachine 29., Nov. 1755. in Vormiensi (a).

13. SECONDA REGOLA GENERALE, Se. il rito è uguale, ed o non vi è dignità essenziale. ne solennità estrinseca grande in veruna delle due feste, o pure vi è, ma egualmente in ambedue; il vespro si divide; recitandosi della festa di oggi sino. al capitolo exclusive; ed il resto della festa di domani. Quelto pure si sa da tutti, e si contiene nel medesimo Titolo della Rubrica che si è citato . Dunque se oggi è un doppio di 1. cl., e domani un doppio simile: o pure oggi è un semidoppio, e domani è lo steffo, o pure un giorno fra l'ottava; effendo uguali circa le dette dignità, e folennità, vespera a capitulo sequentis. Ne quì, ne appresso diremo', se vi bisogni la commemorazione del precedente, o sia della festa di oggi; perchè è necessario, sapere moltissime cose per fare tal decisione , onde tratteremo poi di ciò in un Capo a parte.

14. TERZA REGOLA GENERALE . Quando il rito è uguale, ma in una delle due feste vi è la dignità accidentale di grado superiore, come se un Santo folle martire , e l'altro folle Confessore ; la decisione è la stessa che la precedente; cioè il vespro si divide : mentre nel concorso, non si, attende la dignità accidentale. In concurrentia plurium offisiorum aqualis ritus, five Martyrum, vel Confestorum , aut Virginum , vel Viduarum , minime attenditur dignitas corum . S. R. C. 20. Jul. 1686, in Tridentina (b) . Sandi Martyres in concurrentia cum Santto Confessore non debent habere integras vesperas propter majorem nobilitatem, O dignitatem, quam babet Martyr pre Confessore , Neque bac major dignitas, O' nobilitas tribuenda est Confessori consurrente sum Virgine; ficque in concurrentiis officiorum.

<sup>(</sup>a) Ap. Talà n. 1313.

<sup>(</sup>b) Ap. Tald n. 605.

aqualis ritus, qua possunt accidere , Sanctus Confesfor non habes integras vefperas; aliter enim fit in pradictis cafibus, quam fiat in concurrentia festorum Domini , B. Marie V. , Angelorum , & Apoftolorum O'c. S. R. C. 14. Dec. 1709. in una Ord. Cuppuc. (a). Quindi in Palermo, dove S. Antonio da Padova a' 13. e S. Basilio a' 14. Giugno sono ambedue doppi maggiori, fu dubitato, se a' 12. il vespro dovesse tutto darsi a S. Basilio, come superiore in dignità accidentale. La S. C. domandatane ri pose a' 17; Giugno 1684, che dovea farsi a capitulo (b). 15. QUARTA REGULA GENERALE. EL fendo eguale il rito, neppur si fa conto, che una delle feste sia accompagnata da solennità estrinseca piccola, e da folennità connaturale: il vespro si divide, come nelle due regole antecedenti. La Rubrica che dà la preferenza, come appresso si vedrà alle fefte che hanno folennità , que folemniter celebrantur, è spiegata dalla S. C. colle parole, si celebrentur pompa solemniori ; ( n. 16. ) la quale espressione, saviamente scrive il Cavalieri (c), stat positive , O' fignat Solemnitatem magnam .

16. QUINTA REGOLA GENERALE. Ancorché in ambedue le feste vi fa l'uguagliana nel rito, se però in una di esse vi è dignità essenziale, ovvero solennità estrinica grande, e nell'altro no; il vespro è tutto della festa che ha detta dignità, o solennità. Decsi nondimeno avvertire, che la detta dignità per godere tal preferenza, dec essere unita col rito, doppio (n. 18.) Ma dalla solennità ni gode, anche quando il rito è semidoppio (val. n. 18.) de servature hie ordo: nut sessa quadis solemnitatis. servature hie ordo: nut sessa che apparata con ministra disc. Or ha denni utarqua vosperas integras; sicuti, sessa su su su con la superiori della Domini praferantur omnibus alia. Or ha denni utarqua vosperas integras; sicuti, sessa su su su con la su

<sup>(</sup>a) Ib. n. 871. (b) Ib. n. 574.

<sup>(</sup>c) To. 2. 1. decr. 1. n. 4.

ria festis Sanctorum ; item festa Angelorum, & Apo-Stolorum ceteris aliis; O' festa illorum Sanctorum, qui in proprits locis , vel Ecclesiis solemniter celebrantur aliis in Calendario descriptis (a). Due cole fi dicono oscuramente in quella Rubrica, che pur sono essenziali , formando due fondamentali principi circa la materia prefente; e perciò ambedue fono ilate con ogni ch'arezza spiegate dalla S. C. de'Riti . Primieramente le parole, Inter festa aqualis solemnitatis, valgono lo ftello, che Inter festa aqualis ritus ; giacche qualora il rito è dituguale , fono chiare le Rubriche, che il Santo col rito superiore è preferito, non già quello che ha maggior dignità o folennità, come benissimo ragiona il Cavelieri (6), che tratta mirabilmente questo punto . E che sia così, l'ha dichiarato la S. C. col citare la suddetta Rubrica, e cambiare in vitus la parola folumnitatis. Due decreti qui ne riportiamo, dove fi legge tal cambiamento. Il primo l'abbiamo notato quali turto al n. 14., e comincia: In concurrentia; e dopo le parole ivi trascritte, siegue cost : sed praferenda funt festa posteriorum, fi celebrentur pompa solemniori , aut fint ex illis feflis , qua celebrantur in propriis locis, O Ecclestis; O hoc juxta verba Rubrice de toncur. officii tit. XI. n. 2. Inter fefta EQUA-LIS RIFUS O'c. Il secondo è il seguente . In repolitione duorum, vet plurium festorum eumdem ritum habentium , O diverfo die occurrentium , attendatur prioritas translationis , nisi attendenda sit major dignitas , que attendi debet in illis tantum feltis, que exprimuntur in Rubricis generalib. de Transl. feft. n. 7. de Concur. offic. sub n. 2. ab illes verlis: IN-TER FESTA ÆQUALIS RIFUS &c. S. R.C. 13. Junii 1682. in una Ord. Min. de Observ. (c) . Se

Trob . 2' S

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Mif. tit. 11. m. 2. (b) To. 2. c. 28. decr. 1, n. 10 2 . . At (1)

<sup>(</sup>c) Ap. Talà n. 940.

Se a questi decreti, avesse risteruto il Merati, e ad altri ancora che ve ne sono ('), in cui iempre il rico maggiore, e la dignità essenzia si si preferite a qualuque solemnità, non avrebbe in alcuni casi prestita da solemnità o irito inferiore al rico superiore senza solemnità. Ridicala, dice il Cavalieri, ace digna que refelatur est senza solemnità dependi diplem minimi pre diplem minimi superiore di sono di superiore di sur di superiore di superi

(\*) Gli Azoftiniani Scalzi di Milano domandarono la S. C., come dovesse regolarsi il vespro nel concorfo di S. Agostino con S. Maria della Confolazione, essendo l'una, e l'altra festa nel loro Ordine di rito doppio di prima classe. Integras vesperas , furisposto, recitandas elle de feito B. M. V. de Consolatione cum com. S. Augustini . 17. Ag. 1774. Fin dall' anno 1681. a richiesta de' Canonici Regolari Lateranesi la S. C. al primo Maggio avea de retato: Officium Angelorum Cultodum concurrens cum alio dupilci minore habere debet integras utrasq. vesperas. ( Talà n. 521. ) Ma perche fi vide flampato un decreto contrario : perciò i Padri Francescani, i quali a' 31. Ottobre celebrano la Traslazione di S. Chiara con rito doppio minore, domandarano, il primo vefpro di chi dovesse essere; e la S. C. a' 14. Maggio 1707. rispose : In z. vesp. de SS. Angelis Custodib. fieri debet tantummodo commemoratio, non vero a capit. de Translat. S. Claræ In Bononien. ( Talà n. 842. ). Indi nel 1730. fu domandato : An festum SS. Angelorum, & Archangelorum debeat habere utrafque vesperas integras in concursu alterius, dupl. min. E la S. C. a' 16. Settembre rifpofe di sì, ordinando , che si offervaffe il detto deereto per S. Chiara . In una Ord. Hierofol. ( Talu n. 930. ). Tutti quefli decreti li riferifce altrest il Caval. ( to. 2, c. 29.) e confermano l'esposta Regola .

(a) Caval. loc. cit.

80

17. La feconda cofa confusamente posta nella Rubrica Inter festa di cui parliamo, è l'aver determinato, che in parità di rito e di dignità fieno preferite festa illorum Sanctorum, qui in propriis locis vel Ecclesiis solemniter celebrantur; colle quali parole sembra, che per la detta preferenza sieno neceffarie due condizioni : la prima, che le feite si celebrino nella propria Chiesa del Santo, e la seconda, che si celebrino con solennità. Nulladimeno ciafenna di queste condizioni da se sola, e socarata dall' altra, bafta per fare, che alla feita fia dovuta la detta preferenza. Ciò lo dimo:tra il Cavalieri con altie Rubriche; ma con più chiarezza fi rileva da' vari decreti della S. C. Si officia, que recitari debent in aliquib. Regnis fint ejufdem ricus , O' dignitatis, an fit preferendum officium loci , oficio in proprio Religionis Calendario descripto ? Resolutum fuit , praferendum elle oficium, auod tum majori solemnitate, O populi concursu celebratur . S. R. C. 20. Martii 1683. in una Ord. Min. de Observ. (a) . Dunque nasce la preferenza dalla sola solennità senza che la fetta si celebri nella Chiesa propria. Nel decreto riferito nel num. antecedente la S. C. assegna divisamente o la solennità, o la celebrazione della festa nella propria Chiefa, come due titoli che partoriscono la preferenza: si celebrentur pompa solemniori: queito n'è uno; aut fint ex illis festis, que celebeantur in propriis locis, vel Ecclesiis : ecco l' altro (\*) .

18. Nell'

<sup>(</sup>a) Ap. Tala n. 553.

<sup>(\*)</sup> Ecco eluvi cesti particolari, ne quali la S. C., ha rifoluti i dubbi giusta il contenuto raell'enunciata Regol:. Dai Camaldolest di Monte Corona si celebra a' 16. Novembre la sesta del Santi Martiri Giovanni, e Benedetto cen gran solevnita estrineca, ed a' 17. la sessa di S. Geltrude; ambedue col rivo dopario.

18: Nell'esposta regola quinta si è detto, che allora si dee preferenza per ragione della dignità , quando, vi è accompagnato il rito doppio. Se il rito è semidoppio, non si tiene conto della dignità . Ritus semiduplex scrive il Cavalieri est ritus depressus, O bumilis, quare festa non facit solemnia, O fic nec digna in quib. eorundem exprimatur. dignitas (a) . E di ciò ne abbiamo un decreto espresso del seguente tenore: Officium SS. Sacramenti quod recitatur ex privilegio in feria v. non impedita per annum a festis duplicib. , O semiduplicis, demptis quoque feriis Adventus , Quadragefime ec. , fi concurrat in vesperis cum alio officio semiduplici; dividit vesperas a capitulo. S. R. C. 1. Jul. 1747. in Zagabrien. (b). Se nel rito semidoppio si attendesse la dignità esfenziale, nell'esposto concorso il vespro si sarebbe dovuto tutto al SS. Sacramento : e perciò giulta la savia ristessione del cirato Cavalieri (c) la Rubrica Inter Festa aggiunse aqualis solemnitatis; per dinotare che parlò de' doppi foltanto, non potendosi a' semidoppi adattare con proprietà il tirolo di folenni: Si è detto al contrario nell'antecedente regola, che nella purità del rito, e della dignità, si dee la preferenza alla feita celebrata con folennità effrin-

(a) To. 2. c. 27. decr. 1. n. 7.

pio di seconda classe. La S. C. à 19, Gennaro 1743. al dubbio che le su proposto rispose, che i detti Sansi Martiri dovvano avvere il secondo vespro initiero (Talà n. 1139.). E confermo lo stesso von un decrete moderno del 1793. in Santanderien. à 26, Genaro. La Chiesa, dove si celebrava la sessa di detti Martiri non era ad essi dedicata; dunque la sessa con gran solennisch ha la presenza, sebbene non si celebri in-Ghiesa propria.

<sup>(</sup>b) Ap. Talà n. 1232. O' Cav. to. 2. c. 28. deer. 7. in Append.

<sup>(6)</sup> To. 2. 6. 18. decr. 6. n. 13.

E la ragione è, perchè ul rito sia semidoppio, E la ragione è, perchè qui il motivo della preferenza naice unicamente dalla pompa; onde niente dipende dalla lolennità intrinicca del rito.

10. SESTA REGOLA GENERALE. Nel concorto di due feste di rito eguale, in una delle quali v'interviene la dignità essenziale, nell'altra la lo-Jennità estrinicca grande. ( per cui s' intende ancora il celebrarsi neila propria Chiefa ) il vespro è tutto della prima. Imperciocche la Rubrica Inter festa più volte citata; dona il vespro intiero alle seste accompagnate da detta folennità, ma foltanto nel concorfo con quelle che non hanno dignità : dicuntur praferenda aliis in Calendario descripcis, non vero dienioribus, que ipfa (Rubrica) pracedenter enumeraverat ; reque enim folemnitas , que extrinseca est , adeo festa elevare, vel dignificare valet, ut exequent, aut superent festa intrinsece digniora; sono parole del Cavalieri (a). Che perciò la S. C. dona a tali feste solenni il vestro intiero coll'espressa condizione, che nel concorso vi sia l'uguaglianza, non sol'amente nel rito, ma ancora nella dignità. Festa per annum duplicia; que solemniter celebrantur a choro, O in populo funt de pracepto, in concurrentia cum aqualib. quoad rium , & dignitatem , possuns hibere integras vesperas: ad sensum Rubr. XI. Brev. Rom. n. 2. S. R. C. 22. Aug. 1744. in Cracovienfi (b) .

20. SETTIMA REGOLA GENERALE, Quando in ambedue le fefte di rito uguale vi è quefit difiguzglianza, che in uno vi è dignità, e folennità, nell'altra la fola dignità, fe l'una, e l'altra dignità è della flessa classe; come se ambedue fono selle primarie di Apostoli; il vespro è tutto della sesta che ha solennità: ma se la dignità che

<sup>(</sup>a) To. 2. c. 28. decr. 1. n. 3. (b) Ap. Tali n. 1179.

ha la festa non solenne è di classe superiore; per es E' festa degli Angioli, e l'altra degli Apostoli; il vespro si dee intiero a chi ha maggior dignità. L' una, e l'altra parte di quella rego a si contiene nel decreto noco sa citato ( n. 19. ).

21. OTTAVA REGOLA GENERALE : Nella uguaglianza di rito , dignità effenziale fe folennità estrinieca grande, se una delle feste si celebra nella propria Chieia, della medefima è tutto il vespro ficcome nella uguaglianza della dignità effenziale, e della celebrazione nella Chiefa propria, fe in una delle felle vi è solénnità eltrinseca grande, ad effar si deve il vespro intiero (a). E la ragione nell'uno. e nell'altro ca o è, che quando delle feite non vi è uguaglianza, e quel che vi è più in una fella , è uno de' titoli che nel concorso, secondo le Rubriche, portano la preferenza, la detta feda ha il vespro intiero. Ora di tal carattere sono appunto gli espossi titoli ( n. to. ).

22. NONA REGOLA GENERALE. Se nel concorso in tutto il già detto vi è ugnaglianza, il velpro si divide, co ne più volte ripetono le Rubriche. Non si attende poi, se in una delle feite vi sia dignità accidentale, o pure fo'ennità piccola, o connaturale; perche, coine già si diffe a'n. 14. e 15. , nel concorlo le suddette cose non danno preferenza.

23. DECIMA REGOLA GENERALE. Viene ella affegnata dalla Tabella della Concorrenza posta nel principio del Breviario colle seguenti parole: Sinplex, & S. Maria in Sabbato, Feria, & Vigilia non concurrent. Vuol dire, che quando fi è fatto di esti l'officio, nel secondo vespro non si ha riguardo agli offici fuddetti per decidere qual vespro abbia a recitarsi; ma soltanto si offerva, quale sia la festa del giorno seguente; imperciocche i prefati offici del femplice ec. non hanno fecondo vefpro, ma

<sup>(</sup>a) Caval. to. 2. c. 28. decr. 1. in fin.

cepto Ecclesia pratermitti non debet . Così la Ru-

brica (a) .

24. Nel primo vespro poi di tali offici, ecco il regolamento da tenersi. La Feria non può concorrere neppure con un altra feria; perche l'officio della feria comincia al Matutino, e non essendo seguito da officio maggiore, termina a Completa; e perciò se la feria di oggi è seguita dalla feria di domani, nel vespro di oggi niente vi si dice di quel che ha di proprio la feria di domani. Per ef, fe nel Martedi avanti Quaresima si fa l'officio della feria, nel secondo verpro non si dice l' Orazione propria del giorno seguente che è il primo di Quaresima: ma quella della Domenica precedente, nè avanti la detta Orazione si recita o le Preci feriali. che debbono recitarfi nel primo di Quarefima (b) ma soltanto le Domenicali ( n. 137. ) . Abbiamo detto, che l'officio della feria termina a Compieta. quando non fiegua officio maggiore; perchè il prefato officio della feria termina, dove comincia l'officio seguente; il quale se è doppio, o semidoppio, la feria termina a Nona; fe è di un Santo di rito femplice, o di S. Maria in Sabbato ; perche quelli due offici, quando non sono preceduti da officio maggiore, cominciano dal Capitolo; perciò l'officio della feria termina al Capitolo, onde i Salmi del primo vespro del Santo semplice, e di S. Maria in Sabbato sono della feria occorrente (c). Di più an-

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Brev. tit, 11. n. 9.

<sup>(</sup>c) Ib. n. 8. O tit. 8.

corche la feria non abbia avuto oggi l'officio, ne abbia ad averlo domani; ciò non offante se oggi al secondo velpro non vi è altro officio prima del Capitolo, entra la feria, e nel detto vespro si dicono i Salmi della feria occorrente. L'esempio è di un Santo semplice seguito da un altro semplice, o da S. Maria in Sabbato. I Salmi del secondo vespro non possono effere del semplice di oggi; giacchè dome si è detto nel numero antecedente, l'Officio del semplice termina a Nona; non possono effere del semplice di domani, perchè comincia dal Capitolo; e lo stesso si verifica di S. Maria in Sabbato: dunque entrano i Salmi del vespro

della feria che oggi corre ( n. 37. ).

25. Quì è il luogo più a proposito per dichiarare quanto altro appartiene a' mentovati offici; ancorchè non riguardi la concorrenza. Le ferie si dividono in maggiori , e minori . Le maggiori fono tutt' i giorni di Quarefima, e dell' Avvento , le Quattro Tempora, e la sola feria seconda delle Rogazioni. Queste ferie maggiori si suddividono in privilegiate, e non privilegiate. Il primo di Quarelima, e tutt'i giorni della tertimana Maggiore che ancora suol dirsi fettimana fanta fono ferie maggiori privilegiate; e fi dicono tali, perché escludono anche il doppio di prima classe, le restanti sono maggiori non privilegiate. Le ferie minori, che si dicono altresi per annum, fono tutte le altre ferie dell'anno che non fono annoverate fra le dette maggiori . I giorni fra le ottave di Pasqua, e di Pentecoste dalla Rubrica pure si chiamano ferie; e pure vanno nel numero delle maggiori privilegiate; ma volgarmente fi dicono giorni fra l'ottava. Delle ferie maggiori non privilegiate si fa l'officio, quando non occorre fella di nove lezioni. E perciò se nello stesso giorno accadono una feria maggiore, e un Santo di rito femplice . l' officio si sa della feria . Delle minori si sa, quando non occorre, ne feita di nove lezioni , ne Santo semplice, ne S. Maria in Sabbato . L' officio della

56 della feria si dice ancora simplex de Tempore. Nell' occorrenza di un Santo semplice, "e di S. Maria in Sabbato, s' officio è di quelta. E la slessia preferenza la in tutte le serie minori, in cui non cade qualche vigilia. Nel Sabbati dunque, nel quali, occorre un' doppio, o un semidoppio, o l'infra octavam, o una feria maggiore, o una vigilia, o finalmente l'officio della Domenica da anticipassi, non si ta di S. Mairia l'officio, e neppur se ne sa la commemo azione. Occorrendo la seria maggiore colla vigilia, l'officio è della feria; e della vegilia nibili no officio.

26. L'officio di S. Maria in Sabbato, di cui ora fi è parlato, è differente dall'officio della medifima Santa Vergine che fi dice Officiam parvam, ed è lollito recitardi nel Coro in alcuni giorni. Ne faremo parola à num. 292. e 293. Di più il fuddetto officio di S. Maria in Sabbato è di ritto femplice; ma vi fono di coloro che hanno il privilegio di regitarlo con ritto lemidoppio; ed allora, quando fi recita, fi regola, come ogni altro femidoppio: ma non it nutr'i Sabbati può recitarfi, come fi dirà trattando degli offici vottivi. Finalmente fe nel primo vepro di S. Maria in Sabbato, lempre abbia a dirifirella Compieta l'ultima drola nell'Inno, i cau tibi fia formo delorio Ore. fi dirà al luo luogo (m. 133.).

## C A P O II.

Eccezioni delle regole generali già stabilite per ben ordinare il vespro in ogni concorrenza.

27. L A prima regola generale, la quale vuole, che effendo nel concorfo il rito difuguale, il velpro fa tutto della fella che ha il rito superiore, patifee una fola eccezione.

re col giorno dell'ottava dell'Ascensione; o del Corpus Domini; e se i giorni di queste ottave, come -

ancora quelle dell' Epifania, e di Pasqua concorrono con un doppio maggiore ; quantunque le fuddette » quattro otrave fieno di rito doppio minore, tutto il velpro nondimeno è delle medefime. Il Gavanto le giudicò di rito doppio maggiore; ma fu in ciò corretto dal Merari (a) e dal Cavalieri (b), i quali offervano, che non vi è Rubrica che dia loro un tal riro, ne si trovano nella Tavola de' doppi maggiori; e perciò sono di rito doppio minore, come tutte le altre ottave": e l'effer preferite al doppio maggiore è un privilegio a tali ottave conceduto (c). Il citato Gavanto volle estenderlo a tutte le altre ottave delle feste di Gesù Cristo, ma con ragione gli contraddice il Cavalieri, dicendo, che non è a noi permesso il dare a tutte le presate settività quel privilegio, che la Rubrica restringe specificaramente a quattro sole; non valendo a favorire simili estensioni neppure majoritaris rationis ( n. XVI. ).

28. La feconda , e la nona cepola , che nell'uguaglianza il velpro fi divide, hahno tre éecezioni . .

ECCEZIONE I. Concorrendo la Domenica non
privilegiata (n. 41) , che è di rito lemidoppio, con
una fella del medefimorito, non fi divide il velpro ,
ma è tutto della Domenica (d). Nel concorfo nondimeno del femidoppio con detta Domenica, il veforo fi divide giulta la regola generale; onde fe nel
Sabbato fi fece l'officio di un femidoppio, il velforo
fi fa a capiralo della Domenica : ma fe il femidoppio accorre nel Luned, il fecondo vefpro della Domenica non fi fa a capiralo fen, ma è tytto della

menica non fi fa a capiralo fen, ma è tytto della

Domenica .

29. ECCEZIONE II. Le ottave delle feste di Maria sono di rito doppio minore, come tutte le altre

<sup>(</sup>a) To. 2. fest. 3. c. 2. n. 3. (b) To. 2. c. 18. deer. 11.

<sup>(</sup>c) Rubr. poft Tabel. concurrent.

<sup>(</sup>d) Rubr. gen. Miffal. tit. 11. n. 5.

altre. Nulladimeno se un doppio minore concorre con alcuna di tali ottave, o alcuna di dette ottave concorre con un doppio minore, il vespro è se nore intiero dell'ottava . Quacumque dies octava B. M. V. debet habere integras utrafque vefperas in conturrentia cum officio duplici minori . S. R. C. 11. August. 1691. in Romana dubior. (a) . S'intennde però, come avvisa il Cavalieri (6), che il detro doppio non sia di maggior dignità, come se sosse sella di Gesù Criito, o alcuna delle sue ottave, delle quali quartro, come si diffe, si preferiscono anche a' doppi maggiori, e le altre a somiglianza di quelle di Maria, a' soli doppi minori. E sebbene non vi sia Rubrica, o decreto, che parli delle ottave delle feste di Gesta Cricto, fuori delle quattro suddette; nondimeno non si mette in dubbio, che non abbiano ad avere il primo e fecondo vespro intiero nella concorrenza del doppio minore. Ciò si rileva r. da questa Rubrica poda nell' Ottaverio Romano : Duplici concurvente rum die ofteve, le ejufdem fint folemnitatis, regulariter a capitulo fit de die octava; si non sint ejufdem folemnitatis, festum majus habeat primas O fecundas Vefperas . 2. dalla disposizione della Rubriche particolari di dette ottave , e 3. dal riferito decreto circa le ottave delle fette di Maria, il quale comprende anche queile di Gesù Criito ( offervato il n. XVI. ).

30. Il Cavalieri fu di fentimento (c), che la dignità della feilà fi trasfondà niella fua ottava, e che ciò fi verifichi anche nelle ottave degli Angioli, degli Appoltoli ec. Quindi, infegnò, che in tutte le ottave delle felle con dignità, nella concorrenza col doppio minore il vespro si debba dare intiero all'

(a) Ap. Talu n. 631.

deir. 3. n. 15.

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 18. decr. 12. n. 3. (c) To. 2. c. 18 decr. 11. n. 14., & to. 1. c. 12.

ottava. Ma la S. C. ha deciso poi il contrario in riguardo agli Angioli ed agli Appostoli; e per conseguenza anche a S. Gio: Battista, ed à S. Giuleppe che sono inferiori nella dignità agli Angioli. Avendo i Carmelitani Scalzi di Spagna propoito il seguente dubbio: Utrum dignicas, qua gandent festa Apostotorum, O Angelorum, extendatur ad corum diem octavam, quando cum octava celebrantur; ita ut concurrente die octava in primis, vel secundis vesperis cum festo duplici minori inferioris dignitatis, integras fortiatur vefperas dies octavus cum fola commemoratione pracedentis, vel subsequentis. La S. C. a' 16. Febbrajo 1781. rlipole , Negarive ; onde rimane riprovata la detta opinione del Cavalieri ; ed è vera foltanto per le ottave di nostro Signore, e di Maria SS. a cagione del privilegio loro conceduto ( 7. 29 ).

31. ECCEZIONE III. Qualora in due giorni fusfecutivi fieno due feste di Maria, ed abbiano lo fiello rito, il fecondo vespro della prima festa non si divide giula la regola generale; ma si fa tutto di una fola di tali felte, fenza che neppure vi si faccia la commemorazione dell'altra. Che non debba farvisi tal commemorazione, è stato più volte deciso dalla S. C. contra ciò che scrisse il Gujeto; e noi altrove ne riporteremo i decreti. Or non'è conveniente, come saviamente argomenta il Cavalieri (c), il recitare il vespro sino al Capitolo exclusive di quella felta, di cui non si ha da fare commemorazione; e perciò si da quel vespro intieramente ad una fola delle suddette due feste. Ne' Regni Austriaci la festa del Nome di Maria, che si celebra nella Domenica fra l'ottava della Nascita della Vergine SS., è di rito doppio di seconda classe. Or se la festa della Nascita della medesima Vergine accada in giorno di Sabbato, in quelto caso sarebbero due fe-

<sup>, (</sup>a) To. 2. 6. 18. decr. 12. O' t. 32. decr. 1.

ste di Maria, una dopo l'altra, e ambedue di seconda classe. Il veipro dunque nel Sabato, secondo l'eccetione ora stabilita, non si dovrebbe dividere, ma darfi tutto o alla Natività, o al fantiffi no Nome di Maria. Ma a'quale di quelle due feite si dovrebbe dare ?

32. Il Cavalieri , a cui aderisce il Tetamo, dà quello regolamento per qualunque, concorlo di due feite o di Maria, o di qualche Santo, per cui si dee offervare lo iteffo, che delle felte della Vergine abbiamo detto. t. E' preferita quella fe.ta che è accompagnara da folennirà estrinfeca, ancorchè piccola ( n. 10. ). 2. Si dà la preferenza a quella che è particolare di quel Paele, Regno ec. 3. La feita che si celebra nel giorno proprio si preferisce ceteris piribus alla trasferita. 4. Se una è la festa, e l'altra è l'ottava, quella a quella si preferisce . 5. Se ogni cofa è egnale, il vespro si recita tutto della festa del giorno seguente, perchè essendo primo vespro ( n. II. ) è lempre più privilegiato del secondo . 6. La festa primaria è da preferirsi alla secondaria, quando in quelta non vi è solennità, nè è particolare. Finalmente fi riceverà luma maggiore fonta questo punto da quanto saremo per dire al n. 51. Ma dopo avere scritto tutto quello, mi è venuto forto l'occhio il seguente decreto. Aliquando transfertur Patrocinium B. M. V. ad 17. vel 19. Decembris ; quo cafu concurrit in primis , aut fecuadis ve-Speris cum officio Expectationis Partus ejusdem B.M.V. Queritur, quomodo in his casibus disponende sunt vespera. Resp. Totum de priscedenti, nibil de fequenti in utroy. cafu S. R. C. 27. Martii 17.70. In and Ord. Min. Obf. Ref. S. Franc. Quando dunque il rito è uguale, senza imbarazzarsi nelle offervazioni del Cavalieri, si offerva il trascritto decreto che concorda coll' altro, che produrremo nel num. seguente .

33. Per le feste poi di Gesti Cristo, dicono i lo-

dari Autori, doversi la cosa regolare diversamente, cioè doversi dividere il vespro, posto il rito uguale; di cui noi ragionia no: imperciocche così si vede prescritto dalle Rubriche particolari del Breviario in fimili cali; e vi si fa la commemorazione dell'altra feita. Solo n'eccettuano, se tali due feite sussecutivo forent de Christo junta eumdem respecture, O rationem (a). La festa del facro Cuore di Gesà, che in moltiffi ni luoghi fi celebra nel Venerdì dopo l'oftava del Corpus, Domini, so teneano alcuni (b), contenere un miltero diverso da quella del Corpus Domini, mentre; come dicevano, in quelta fi celebra la verita della reale presenza di Gesà nell' Encarisia, ed in quella l'amore di Gesà simbolicamente dimotrato nel suo fantissi no Cuore. Volevaro dunque, che qualora il verpro toccasse all'ottava , nel -che vari erano i fentimenti, vi si facesse la com nemorazione del facro Cuore. Nel 1771. fu polto fine a tal controversia; giacche do nandata la S. C. de Riti dagli Agodiniani Scalzi di Milano, qui l'agendun in distarum vefperarum concurrentia , a' 17. Agosto rispose: integras vesperas recitandas esse diei oftave Corporis Christi; abfq. commensoratione. SS. Cordis Josu. Rimane con cià confermato, che nell' occorrenza di due fe le sullecutive di Gesà Cristo, o di Maria SS., o de' Santi, il secondo vespro della prima felta, se il rito è uguale, è tutto della medelima . Man ha by a mi a mi

3... Siegrono ora le eccazioni delle altre regole generali, e riguardano, aicuni casi particolari che positivo concrete fra l'anno, per cui vi sono Rubriche particolari che ne preservono il regolamento. ECCEZIONE IV. Quella festa che nel giorno fuo non ha l'officio, nepure ha il velpro nel giorno antecedente, essendo cosa mostruosa, dice il Ca-

<sup>(</sup>a) Caval. 10. 2. c. 33. decr. 3. (b) Ap. Tetamo infr. O.l. Carp. Chr. 1. 88.

valleri (a), che vi sia un membro, cioè il vespro, quando non vi è il corpo, cioè il Matutino col reflo. Perciò la Rubrica parlando di un Santo di rito femplice che accade in un giorno, in cui non può recitariene l'officio, ma gli ipetta la fola commemorazione, come nel primo di Quarefima, nelle vigilie col digiuno, o nelle ferie quarta, e setta delle Quattro Tempora, determina, che nel giorno. antecede ito ne anche abbia il vespro, ancorche per altro gli spetterebbe per esfersi fatto l' officio della feria nel detto giorno precedente al semplice; ma che il velpro fia della stessa feria che in quel giorno occorre, colla fola commemorazione del femplice. Quod non ideo fit, parole della Rubrica, quia Tequens feria habeat primas vefperas; fed quia cum festum simplex in sequenti die non habeat officium propter feriam pradictam in eo occurrenten , li noti. nec etiam convenit habere primas vesperas in pracedenti die (b).

35. Sopra lo stesso principio è fondata la risoluzione del caso seguente. Accade l'ottava della Concezione Immacolata di Maria ( o di altro Santo ) nella seconda, o terza Domenica dell' Avvento, e nel Sabbato che precede l'officio si è fatto del setrimo giorno fra l'ottava. Questo settimo giorno non ha il secondo vespro, ma entra il primo vespro del giorno dell'ortava, il quale non può dirfi, perchè .l'. ottava fuddetta non ha l'officio nella seguente Domenica privilegiata ( n. 415 ); e per confeguenza il veforo dovrebbe tutto effer della Domenica, di eni nel di seguente si recita l'officio. Ma perchè il primo vespro di qualunque Domenica comincia dal Capitolo, perciò i Salmi saranno della feria del Sabhato. Ecco la Rubrica posta nel Breviario nell' ottava della Concezione, Si dies octava inciderit in

<sup>(</sup>a) To. 2. c. 18. decr. 1. n. 2.

<sup>(</sup>b) Tit. 11. 11. 10.

Dominicam, vespere de Sabbate precedenti dieuntur de feria, ut in Psalterio, O a capitula fit de Dominica cum commemoratione diei octave. E ciò vien confermato, ed estelo per tutt'i casi simili da un decreto della S. C. de' Riti stormato in presenza del Gavanto che n'era uno de' Consultori a' 9. Novembre 1622., e si trova nell'Ottavario Romano. In primis vesperis communions diei Octava, O Dominica privilegiata, vespera debent recitati cum Psaltmis Sabbati, O' a capitulo de Dominica privilegiata; addendo

in fine commemorationem diei octava.

36. Somigliante al già espoilo è il caso che ora diremo. Quando si anticipa l'officio di qualche Domenica che non cape dopo l' Epitania, e dopo Pentecofte ( n. 116, ), se nel giorno antecedente si è fatto l'officio della feria, o di una festa semplice . e nel di seguente, in cui si mette detto officio anticipato, occorre un altra feila femplice : il vespro di chi sara? Non si può recitare del semplice, del quale si è fatto l'officio, perchè l'officio di ogni semplice termina sempre a Nona, e non ha mai secondo vespro : non può recitarsi della Domenica, mentre quando questa si anticipa, non si consilera, come Domenica, ma come feria; ( instar feria majoris, dice il Cavalieri ); onde il suo officio non ha primo vespro, ma comincia dal Matutino: non può finalmente recitarli del femplice del giorno feguente; giacche, come di sopra si è provato, chi non ha il Matutino nel giorno feguente perde il vespro che nel precedente gli spetterebbe. Dunque il vespro farà della feria di quel giorno: cujus officium , parla il Cavalieri (a), semper succedit in defectu alterius; e vi si farà la sola commemorazione del detto semplice .

37. Il Venerdì, e il Sabbato dopo l'ottava dell' Afcensione sono, come una proroga di detta ottava, sebbe-

<sup>(</sup>a) To. 2. c. 15. decr. 2. n. 14.

febbene il Venerdì, come altrove fi dirà, ammetra il semidoppio trasferito. Qui foltanto fi domanda, come debba regolarii il fecondo velpro di quel femidoppio, di cui nel prefato Venerdi fiè fatto l'oficio i Chechè abbiano opinato i Rubricitti citati, e confufati con validiffime ragioni dal Cavalieri (a), il detto velpro fi dee dividere col capitolo del Sabbato, del guello dell'infra athawa Alcanfonis.

38. ECCEZIONE V. ED ULTIMA. Fra l' orrava del Santo Natale il vespro si regola nel modo speciale prescritto nel Breviario che può ivi offervarli. Aggiungiamo folamente, che fe a' 27. 28. ec. occorra un Santo di rito doppio di prima clalle pure secondo il solito le antisone, e i Salmi del primo e fecondo vespro si debbono dire del Natale, col capitolo del prefato doppio. Ma se un doppio di prima classe occorra nel giorno trentesimoprimo, le antifone, e i Salmi nel primo vespro del mede, fimo faranno del Natale, come ora si è detto, ma il fecondo vespro, che più non appartiene all'ottava, mentre il fettimo giorno infra octavam non ha il fecondo vespro, sarà tutto intiero del suddetto doppio colla commemorazione della Circoncisione. Così il Gavanto, ed il Merati soitenuti con fondatissime Pagioni dal Tetamo (b) contra il Cavalieri (c) che insieme col Gujetò opinò dover essere il secondo fimile al primo vespro. the office in seed to one offers

CA-

, or new lack it is a stroll as

<sup>(2)</sup> To. 2. cap. 20. decr. 8. n. 12.

toy Die 31. Decembr. n. 5-

<sup>(</sup>c) To. 2. s. 14. decr. 4. 7. 9.

Della occorrenza nell'officio, e regole generali per conoscere qual sessa nel medesimo abbia luogo, e quale debba trasserissi:

Occarrenza nell'officio vuol dire, che in un medefimo giorno vi fono più fette da celebrarii; ed è necessario sapere quale di esse abbia ad avere allora l'officio, e quale trasportarsi in altro giorno. Prima di affagnare le regole generali per conoscerlo, bitogna premettere alcune notizie. Ogni piccola prerogativa, che abbia una feita fopra un' altra, è bailevole per doverle dare la preferenza. Tutto l'opposto abbiamo detto circa la concorrenza: e la ragione di tal differente disposizione fatta su questo punto dalle Rubriche si è, perchè nel concorlo se una feita perde il vespro non l'avrà più in tutto il resto dell'anno; e perciò si ricerca molto per aver la preferenza. Ma se un officio non si recita oggi, si reciterà in altro giorno, e la festa erasferita nulla perde ; e perciò per ogni piccola prerogativa che si abbia di più si concede la preferenza. Quindi le nel concorso non si ha in conto ne la dignità accidentale, ne la folennità e trinfeca piccola , nè la connaturale ; nell'occorrenza ciascuna di tali cole si attende, e ceteris paribus richiede la preferenza.

40. Quando fi celebra quatche festa che ha l'ottava, il giorno dopo la festa si dice, fecondo giorno fra l'ottava, il seguente, terzo giorno fra l'ottava con dell'ottava. Tutt'i giorni fra l'ottava fono di rito senidopio, e se non vi è assenta verun Santo, l'officio si fa, come nel giorno della che non rito semidoppio. Nelle ottava non privilegiate se occorre un semidoppio, l'officio è del medessimo colla commemorazione dell'ottava. Tomal.

66 Nel concorso del femidoppio col giorno fra l'ottava, è vice versa, il vespro si fa a capitulo. Il giorno poi dell'ottava è di rito doppio. Vi sono quattro ottave che si dicono privilegiate; ciocè quelle di Passa, e di Pentecoste che sono della prima classe: quella dell'Episania che è della seconda; e quella del Capta Domini. che forma la terza classe. Tatte le altre, anche quelle di Natale (a), e del Santo Protettore principale non sono privilegiate. Il resto che bissona fapere circa le ottave so dire-

mo al fuo luogo ( n. 113. ) . .

41. Le Domeniche si dividono in maggiori, o sia privilegiate, ed in minori, ovvero non privilegiate, che si chiamano altresì Dominica per annum. Le maggiori fono diciassette, fra le quali otto hanno il nome di prima classe, e sono la prima di Quaresima, la prima dell' Avvento, la Domenica di Paffione, delle Palme, di Pasqua, in Albis , di Pentecolle, e della SS. Trinità: nove poi si dicono di feconda classe, cioè di Settuagelima, Sessagelima, Quinquagelima, le altre tre di Quarelima, e le altre tre dell' Avvento Di tutte le diciassette quattro fole non hanno il rito femidoppio, le due di Pafqua, e Pentecode che l'hanno doppio di prima claife con i due giorni feguenti', quella della Trinità che l'ha doppio di seconda classe, e quella in Albis che l'ha doppio maggiore. Tutte le altre Domeniche dell'anno fuori delle nominate fi dicono minori, ed hanno il rito femidoppio . Intanto poi all'enunciate otto fi da il titolo di prima claffe, quantunque non ne abbiano tutte il rito, perchè hanno il privilegio di escludere nell' occorrenza i doppi eziandio di prima classe; e si dà il titolo di seconda classe alle altre nove ; perche hanno il privilegio di escludere i doppi eziandio di seconda classe. Questa notizia circa le Domeniche è necessaria per

<sup>(</sup>a) Caval. 20. 2. 5. 21. n. 1. 6 Tei. 30. dec.

42. L'officio di un Santo si dice occo rente, si dice trasferito accidentalmente , e si dice trasferito per fempre, o sia mutato. Il primo è quello che da principio è itato affegnato in quel giorno, il fecondo non ha potuto recitarii in detto giorno alleguato, per qua che impedimento che non vi è in ogni anno, onde li è riposto in altro giorno per quell'anno, in cui è impedito il giorno proprio ; ed il terzo per cagione dell'impedimento di ciascun anno si è fissamente murato, e stabilito altrove. Il giorno, in cui fermamente, ed in perpetuo si e riposto, si ha come giorno proprio ; egualmente come · fe da principio quel giorno gli fosse stato assegnato. Prima dies proxime non impedita affignanda est cuilibet festo a fua die oh perpetuum impedimentum translato, ita ut dies illa in posterum sit tamquam dies propria , C' fixa festi translati . S. R. C. 12. Aug. 1744. in Frisinghen. (a) . Si offervino i numeri 72, a seguenti.

a). Vi sono alcuni offici, i quali non si possono al trasferire, ma quando non hanno suogo nel giorno loro assegnato, in quell' anno non più sirecitano. Questi offici intrasseribili sono di due specie: questi della prima, allorchè si omettono, non si a di essi neppur la commemorazione; di questi della seconda nell'omettersi, alle votre se ne sa la commemorazione, alle votre sono della prima specie gli offici assegnati, non già al tale giorno siballitto del messe come al primo Venersi, alla seconda Domenica del messe con la primo Venersi, alla seconda Domenica del messe con la primo Venersi, alla seconda Domenica del messe con la primo Venersi, alla seconda Domenica del messe con la sormo la primo venersi conceduri alla Chiesa universale; o colla formola precettiva, manadavit restara; o pure motu proprio del Pontesco, si finalmente a richiesta di qualche Re, o Principe.

<sup>(</sup>a) Ap. Tala n. 1177.

Se neffuna di quese condizioni si verifichi, ancorche fieno stati conceduti ad istanza del Vescovo, Clero. e popolo, non è permetto il trasferirli, ma effendo impedito il giorno prefitto, più non fi recitano in quell'anno, ne si fa di essi la commemorazione. Così con più decreti ha comandato la Chiefa, quali fono stati egregiamente comentari dal Cavalieri (4). Della seconda specie sono le ottave, il giorno delle quali quando è impedito secondo il prescritto dalla Rubrica (b) non si può trasferire; e noi diremo altrove quando abbia luogo la di lui commemorazione ( ex n. 152. ). Entrano ancora in quella specie i Santi di rito semplice. Il Merati disse, che nel caso d'impedimento perpetuo poteano allegnarsi firmiter in altro giorno (c); ma è flato ciò proibito dalla S. C. Fefla simplicia perpetuo impedita ita ut de illis nequidem commemoratio perpetuo fieri possit; non potest Ordinarius loci asignare certam diem aliam illis festis impeditis . 7. Maii 1746. in Varfav. (d). Di nuovo a'18. Luglio 1750. in risposta al Compositore del Calendario per li Francescani: Si festum simplex perpetuo impediatur ob occurrentiam duplicis prima classis non esse ad alium diem transferendum (e) . E finalmente avendo l' Arcivescovo d'Aqui domandata la S. C., se era genuino un decreto che andava in giro, con cui fi' permetteva detta traslazione; la medesima a' 3. Maggio 1761. rispose: Apocryphum est quod circumferri afferitur decretum. Ma e già tempo di affegnare le promette Regole generali per le varie oc-

44. PRIMA REGOLA GENERALE. Occor-

<sup>(</sup>a) To. 2. 6. 25. (b) Rubr. gen. Miffal. tit. 10. n. 2,

<sup>(</sup>c) To. 2. fect. 3. c. 4. (d) Ap. Talà n. 1216,

<sup>(</sup>e) Ibid. n. 1251.

45. SECONDA REGOLA GENERALE. A Nell'occorrenza di due feste nel rito uguali, si fa l'officio di guella che ha diguità, essenziale, e si trasferisce l'altra, quantunque abbia solennità estrineca grande, e sia testa particolare. E sc. in ambedue si trovi detta dignità, si recita l'officio di quella, che ha dignità di casse supporte (m. 3.). Ve-

dete i decreti nel num. seguente .

46. TERZ'A REGOLA GENERALE. Se occorrano due offici nel rito e nella dignità effenzia le uguali, è preferito quello, a cui va unita folennità estrinfeca grande. Occurrentibus codem die ritò afficit e indeam vitus, quorum unum est de Ordine, aliud de Calendanio Ecclesia universatis. O aliud de aliquo santio, cujus babetur Reliquia insignis in propria Ecclesia, saciendam est officium de disnori, su solemaiori; que votro sum minoris dignitatis, se solemaiori; que votro sum minoris dignitatis, se solemaiori, su solemaiori, cu solemaiori, con collemaiori, con collemaiori, con collemaio, con controlo con collemaio, con collemaio, con controlo con collemaio, con controlo con collemaio, con collemaio, con con controlo con collemaio, con controlo controlo con controlo controlo con controlo con controlo con controlo con controlo controlo con controlo con controlo con controlo con controlo con controlo con controlo controlo con controlo con controlo con controlo con controlo con controlo con controlo controlo con controlo con controlo con controlo con controlo con controlo con controlo controlo con controlo con controlo con controlo con controlo controlo con controlo con controlo con controlo con controlo con controlo con controlo controlo con controlo con controlo con co

47. QUARTA REGOLA GENERALE. Nell'

<sup>(</sup>a) Tit. 10, n. 6,

<sup>(</sup>b) Ap. Tali n. 513.

occorrenza di due feste uguali nel rito, dignità efsenziale, e solennità estrinseca grande, si dee preferire quella che è intrasferibile : Festis intrasferibilibus multum deferendum effe putamus ; itd ut in paritaté ritus & O' dignitatis, ceteris cunclis in occurfu praferri debeant; iono parole del Cavalieri (a); il quale ne adduce quella validiffima ragione . La Rubrica vuole; e la S. C. ha prescritto (n. 60.); che occorrendo un doppio minore; o maggiore nel giorno di un ottavo, l'officio di quelle fia preferito, quantunque sia di rito inferiore al doppio maggiore ; e quantunque sia una ripetizione della festa già celebrata . Per qual motivo ? Solo perche non può trasferirsi . Molto più dunque in parità di rito deefi concedere la preferenza alle felte intrasferibili della prima specie che non si sono ancora celebrate; e di cui qualora si omettano, non si fa alcuna commemorazione ( n. 43. ).

48. QUINTA REGOLA GENERALE. Non effendovi difuguaglianza nel rito, nella dignità effenziale, e nella solennità grande ; e trattandosi di due felte trasferibili , nell' occorrenza si celebra quella che è di precetto nel foro, o sia che porta l'obbligazione di udir la Messa: E ciò anche nel caso che l'altra sia festa particolare . Quando occurrit festum aliquod in Dioecesi quod sit de pracepto quoad forum, Regulares de eo debent officium facere ; nife apud ipfos occurrat eadem die aliud festum quod fit ejusdem classis ; ritus , & majoris dignitatis . S.R.C. 5. Maii 1736. in Einsidlen. (b) . Comentando il Cavalieri questo decreto, ferive così : Inferes ex his; festum de pracepto quoad forum in occursu praferentiam fortiri fupra festum ejufdem ritus ; licet hoc fit particulare, O' dignius dignitate accidentali (c) : Per

<sup>(</sup>a) To. 2. c. 18. decr. 6. n. 5.

<sup>(</sup>b) Ap. Talu n. 982.

<sup>(</sup>c) To. 2. c. 13. dec., 4. n. 25.

non fapere questi due decreti, il Compilatore di un Calendario litmava doversi preferire la sella di precetto ad un officio di rito superiore. E la ragione che ciò gli faceva sembrare evidente, èra, che non foddisfarebbe il popolo all' obbligo di udir la Messa, se questa non si celebrasse di detta fetta di precetto. Quanto si sbaglia da chi considera i propri pensamenti, come tante leggi! (n. 24).

49. SESTA REGOLA GENERALE. Qualorà nelle due feste che occorrono non si trovi veruna difuguagifanza intorno al già detto, si preferisce quella che è accompagnata da folennirà citrinsea piccola (n. 10; ):

50. SETTIMA RECOLA GENERALE. Nel calo di uguaglianza in tutte le cose esposte, la S. C. alfegna la seguente regola: In occurrentia fessorum ejustem ritus; & alias quomodocumque partum, primum locum habebit officium Ecclesia partum un ordinis; fen Religionis; tertium Diacesis, quartum Nationis; quintum Ecclesia Universalis S. R. C. 23; Junii 1736. in Einstalen (a). Giova per la pratica aver presente la giusta spiega, che et presentano del trasserio decreto, il Cavalieri (b), e'l P. del Monaco (è).

51. Quel quomodocumque parium dinotà uguaglianzà in tutte le cofe, di cui abbiamo fatta menzione nelle antecedenti regole. Se poi in una delle fefte vi è la folennità contaturale; la dignità accidentale; la maggiore antichità, cofe che non fi trovano nell'altra; non offante tal difuguaglianza; pur fi dicono eguali nel fenfo intefo dal decreto; e perciò niun conto tenendofi delle dette prerogative, fi regola la preferenza fecondo il decreto preferive; e ciò fi rileva da altri decreti, che riferiremo nell'

<sup>(</sup>a) Tali n. 1016.

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 27. decr. 10.

<sup>(</sup>c) Observat. 4.

ortava Regola . Gli offici della Chiefa particolare sono il Titolare, la Dedicazione, e il Santo, di cui in tal Chiesa si conserva qualche Reliquia insigne ( n. 106. ) . Gli offici dell' Ordine sono le fefie de' Santi di un Istituto Regolare, e si distinguono in tre classi, delle quali una gode preferenza sopra l'altra . La prima è de' Santti che professarono quell' Istituto. La seconda di quelli, a cui o la Religione professa divozione speciale, o vi ha una particolare atrinenta, come l'hanno con S. Ambrogio gli Agostiniani. La terza di quegli offici che la Religione recita per privilegio; e di quelli parla il seguente decreto. In occurrentia festi Calendarii particularis, O festi Calendarii univerfalis, cum paritate ritus, & fine excellentia majoris dignitatis ( ed anche folemnitatis secondo gli altri decreti ) faciendum est de primo translate secundo. S. R. C. 12. Iul. 1704. in una Urbis, & Orbis (a) . Gli offici della Diocesi sono quelli che l' è stato conceduzo di recitare fuori di quelli universali ; o pure di recitare con un rito superiore all'universale. Dello stesso modo s' intendono gli offici della Nazione.

52. Si dec avvertire, che gli offici della Diocessi racchiudono quelli della Parrocchia, della Città, e degli altri suoghi della Diocessi. I primi si preferifono a s'scondi, e questi a' terzi. Così ziguardo agli offici della Nazione, quelli della Provincia si preferiscono a quelli del Regno, e questi agli offici degli altri Regni di tal Nazione. Devesi avvertire di più, che alle volte una delle sessi avvertire al duna fola classe delle già notate, l'altra a due. Or se queste due sono inferiori a quell'una dell'altra sessi, s'ischè se una delle due sessi auna sola classe. Sicchè se una delle due sessi auna sola classe. Sicchè se una delle due sessi avversale, e de della Nazione, l'altra è sottamo della Diocessi, quest'ottima è presenta, perchè la Diocessi, quest'ottima è presenta, perchè la Diocessi.

<sup>(</sup>a) Ap. Talu n. 801.

53. OTTAVA REGOLA GENERALE. Trovando nelle due occorrenti' feste l'uguaglianza, anche rispetto al contenuto nella regola antecedente, la preferenza si dà z. a chi ha la solennità connaturale : 2. a quel Santo che morì in quel giorno : 3. a chi gode la dignità accidentale; e 4. per ultimo a quell' officio che è di più antica concessione . I Cisterciesi, dice il Cavalieri (a), nell' Italia preferiscono S. Anselmo a S. Cunegonda, mentre da una parte vi è l'uguaglianza, essendo ambedue Santi del loro Ordine; e dall'altra in S. Anselmo vi è maggior dignità accidentale per essere i Consessori di classe superiore alle vergini ( n. 9. ) ., Nella Germania poi danno la preferenza a S. Cunegonda, perchè S. Anselmo appartiene al solo Ordine, e.S. Cunegonda all' Ordine, ed alla Nazione; e quando in ciò vi è disuguag!ianza, non si fa conto , come di sopra su detto, della dignità accidentale, in cui è superiore S. Anselmo . Die tertia Martii , qua in Germania occurrunt S. Anselmus Abbas, O' S. Cunegundis Virgo Imperatrix , faciendum est officium de S. Cunegunde, & assignanda fina, & proprie dies pro S. Anselmo. S. R. C. 5. Maii 1736. in Einfidl. (b) . In quelto decreto fatto per tutta la Germania si confermano due cose delle già dichiarate; una the si preserisce ceteris paribus il Santo della Nazione all'universale; l'altra, che non impedisce

<sup>(2)</sup> To. 2. c. 26. decr. 11.

<sup>(</sup>b) Ap. Talà n. 1006.

tal preferenza la dignità accidentale, in cui l'universale avanza il, Santo della Nazione ( n. 51. ) .

54. Che poi finalmente l'antichità della concesfione dell'officio che gode una feita fopra un'altra, ha una prerogativa da confiderarfi nell'ultimo luogo; e che allora foltanto partorifce la preferenza, quando anche circa la dignità accidentale vi è fra le due fette che occorrono l'uguaglianza; è cofa; dice il Cavalieri (a), che secondo gli ultimi decreti non può rivocarsi più in dubbio. L'ordine Gevarchico forma la dignità accidentale: or vuole la S. C., che prima si abbia conto del suddetto ordine; e della prefata dignità ; e fe in ciò le fette; anche de' Protettori, sono eguali; allora solamente fi attenda l' accennata antichità . In Patronorum , fivie Protectorum pracedentia fervandus est ordo Hievarchia Ecclesiastica ; O' inter ordinem Hierarchicum attendenda est anterioritas in electione. S. R. C. 11. Mariii 1690. in Lycien. (b): E lo steffo pratica la Chiesa nell' assegnamento del giorno per l' officio; e perciò se prima si recitava quello di S. Maria Maddalena de Pazzis a' 25. Maggio; nell'Italia con rito doppio ; poi per ordine di Benedetto XIII. fu assegnato il detto giorno all' officio di S. Gregorio VII., e trasferito in altro giorno quello della suddetta Santa; quantunque più antico; preserendo all' antichità la maggior dignità accidentale che gode S. Gregorio, come Pontefice ; fopra le Vergini (c) . Festi antiquitas nune novissimum locum tenet ; conchiude il lodato Cavalieri (d):

ASS. NONA REGOLA GENERALE: Occorrendo un Santo di rito semidoppio in qualche giorno fra un' ottava non privilegiata ( n. 40.), il

qua-

<sup>(2)</sup> To. 2. c. 26. decr. 2.

<sup>(</sup>b) Ap. Tala n. 621. (c) Ib, n. 1046.

<sup>(</sup>d) L. c. n. 4.

quale ha il medefino riro; l'officio si sa del Santo, colla commemorazione dell'inffa octavam. (a). Lo stesso si dee praticare, se occorre nel Veneral dopo l'ottava dell'Astensione, che è una quasi citensione di detta ottava (b); o pure nella vigilià della medefina 'Ascensione che secondo la propria Rubrica sion esclude i semidopo :

56: DECIMA RÉGOLA GENERALE. Nell'occorrenza di una Domenica, ancorchè non privilegiata, che è di rito femidoppio (n. 41.), e di
un Saito del medefimo rito; questo si trasferifice, e
l'officio è della Domenica (r). Se poi occorre
i giorno fra l'ottava, e la Domenica, di questa pure
fi a l'officio; ma si eccettuano le Domeniche fra
le ottave del Natale, dell'Episania, dell'Ascensionie, e del Corpus Domini; nelle quali si recira l'
officio dell'infra ostravasi (a):

57. UNDECIMA REGOLA GENERALE: Se occorrono due oftave; tanto ne propri giorna delle medelime, quanto ne giorni fra di este; l'oficio si regola, come si sarebte regolato nell'occorrenza delle selte, e quel Santo che farebbe stato presentio nella sesta, deve essenti ache nell'ottava, e nell'infra velaviani; onde si debbono aver presenti le regole glà date pet s'occorrenza delle selte. Eccone un elempio nel decreto seguente: Quando due selavia simul occurrent, yanum una site Patroni principalis sub ritu duplici prima classis, altera B.M.V. Ab ritu duplici feunda classis; recitandum est officialmi de Patrono principali cum commemoratiose B. M. V. S. R. C. 19. Junii 1700. in Curien. (2) Mell'occorrenza delle mentovate due sesse.

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Brev. tit. 7. n. 3:

<sup>(</sup>b) Rubr. in diet. fer.

<sup>(</sup>c) Rubr. gen. Brev. tit. 4. n. 1.

<sup>(</sup>e) Ap. Tali n. 729.

76 si sarebbe recitato del Santo Padrone, mentre secondo la Regola I. ( n. 44. ), nella disuguaglianza del rito, non si attende la dignità, ancorchè essenziale, e si preserisce chi ha il rito superiore . Nell' ottava lo stesso ha prescritto la S. C. nel riferito decreto . E quì si avverta , che quando una festa è stata preserita per ragione della solennità estrinseca. nel concorso poi della sua ottava coll'ottava di una festa che non ebbe tal folennità, non è preferita. perchè, come riflette il Cavalieri, l'ottava con celebrasi, come si suppone, con solennità; ma nell' occorrenza sebbene l'ottava non si celebri con solennità, ha nondimeno quella stessa preferenza che ebbe la sua festa per detta cagione : absonum arbitramur octavam, cujus festum ratione solemnitatis officium babuit, impediri ab octava festi illius quod jam ceffit officium (4) .

## CAPOIV.

Eccezioni delle regole generali assennate per l'accorrenza nell'efficio; e regolamento per gli officj ad libitum .

A prima regola generale, che nell'occorrenza di due felle di rito disuguale, l' officio si fa di quella che ha il rito superiore, ammette cinque eccezioni . ECCEZIONE I. Se occorre l'officio di un Santo doppio anche di prima classe, în alcuna delle otto Domeniche privilegiate di prima classe ( n. 41. ), ancorche sei di esse abbiano tu rito inferiore, onde la festa del Santo dovrebbe Effer preferita; ciò non ostante l' officio è della Dometita: E fe occorre un doppio, anche di seconda classe, nelle nove Domeniche privilegiate di seconda classe, non ostante il loro rito inferiore, che è ſe-

<sup>(</sup>a) To. 2. c. 18. desr. for n. II.

semidoppio, si trasserisce la festa del Santo, e si

recita l'officio della Domenica (a).

59. ECCEZIONE II. Fra le ottave di Pasqua, e di Pentecoste, dal quarto sino al fertimo giorno il rito è semidoppio; nondimeno occorrendo in detti giorni un doppio, anche di prima classe, si ettasferire. E quantunque i giorni si al rottava dell' Episania sieno tutti di rito semidoppio, tuttavia se ne medesimi occorra un doppio, anche di seconda casse, pur si dee trasferire. Fra l'ottava poi del Carpus Domini si fanno i doppi occorrenti, ma se occorrono i semidoppi, si trasferiscono. E fra l'ottava dell' Natale, come nota il Cavalieri, non vi è Rubrica che n' escluda i doppi (m. 36.) (6). Ofseruate il m. 113.

6c. ECCEZIONE III. Il giorno di qualunque ottava, come si disse, è di rito doppio minore; e pure occorrendo in esso un Santo di rito doppio; anche maggiore, l'officio è dell'ottava. Dies octava eujuslibet festi , quia non transfertur , excludit , O transferri facit quodlibet festum duplex, sive majus , five minus : foliiq. cedit folemnitatib. prima , vel secunda classis; nist sit octava privilegiata, qualis eft oflava Epiphania. S. R. C. 1. Martii 1681. in una Ord. Min. de Observ. (c). E questa eccezione ha luogo, ancorchè la festa occorrente col giorno dell'ottava fi celebraffe con folennità estrinseca grande . Nella Polonia accade l'ortava di un Santo Padrone nel giorno di S. Anna, e questo è celebrato con gran concorso di popolo. La S. C. a'15. Maggio 1745 decreto, che l'officio si facesse dell' ottava (d). Ha similmente luogo la presata eccezione, anche se la sesta che cade nell' ottava godesse

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Brev. tit. 4. n. 1. O tit. 9. n. 3,

<sup>(</sup>b) Rubr. gen. Brev. tit. 7. n. 3. (c) Ap. Tali n. 529.

<sup>(</sup>d) Ap. Tala n. 1197.

61. Due casi tuttavia non sono compresi nella flabilita eccezione. Il primo si trova espresso nel decreto che siegue : Si festum SS. Nominis B. M. V. quod fub ritu duplici majori celebrari debet Dominica infra octavam Na ivitatis ejusdem, occurrit in die octova dicta Nativitatis, officium erit de diclo SS. Nomine , omissa in urrifg. vesperis , & laudib. commemoratione de predicta octava Nativitatis . S.R.C. 15. Nov. 1681. in una offic. Nom. B. M. V. annuen-

<sup>(</sup>a) To. 2. c. 18. decr. 4.

<sup>(</sup>b) N. 1176.

<sup>(</sup>b) N. 1170. (c) To. 2. Mer. fest. 7. c. 12. n. 1.

se Innoc. XI. 24. ejufd. Il Talà lo chiama speciale privilegio (a); ma il Cavalieri è di sentimento, che potrebbe da questo decreto ricayarsi una regola generale, che quando l' officio di rito doppio maggiore occorrente nel giorno dell' ottava appartiene allo stello Santo, di cui è l'ottava, il detto officio abbia a recitarfi, e non quello dell'ottava. Soggiunge, che se la festa occorrente del Santo sia di quelle, che accadendo dentro qualche ottava hanno il dritto di escludere la commemorazione, almeno di detta ottava; egli vi prella un confenso affoluto, e sicuro, che l'officio sia del Santo; ma se poi non abbia un tal dritto, formidolofe praftat afferfum (b). E' ben oscuro queilo suo discorio; imperciocche o egli intende parlare dell' ottava che non appartiene allo stesso Santo, ed in quello cato è indubitato, che l'officio dee effer dell'ottava, posto che il rito del Santo non ecceda il doppio maggiore; o intende parlare del calo da lui proposto, che tanto l'ortava, quanto la festa che in tal giorno occorre, appartengano allo stesso Santo; ed essendo così , sempre si verifica, che recitandosi l'officio del Santo, non si può fare la commemorazione dell'ottava, secondo la dottrina da lui medefimo infegnata e da noi riferita al n. 32., cioè che non conviene del medefimo Santo recitar l'officio, e poi aggiungervi la fua commemorazione . Può dunque conchiudersi . che nel caso ora detto la cosa abbia a regolarsi, come col decreto sta determinato per lo Nome di Maria, dovendosi dire, che il detto decreto comprende il prefato caso, e non già che ad esso si estende ( n. XVI. ) .

62. Avverta di più chi legge, che il privilegio dato alla festa del Nome di Maria si restringe soltanto alla occorrenza coll'ottava della Natività del-

(a) N. 595.

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 18. decr. 8.

la medesima. Che se poi occorra con altre ottave. o con altre feile di rito, o dignità maggiore ; allora la felta del detto fantissimo Nome si trasferisce : Si in Dominica infra oftavam Nativitatis Beatiffima Marie Virginis , in qua celebratur festum SS. Nominis ejusdem B. M. V. sub ritu duplici majori , occurrat alicubi dies octava ( non di Maria ) transluto festo dicti SS. Nominis, agendum est de die octava in ipfa Dominica . S. R. C. 19. Jun. 1700. in Curien. La spiega della parentesi è anche del Ta-10 (a), Si Festum Exaltationis S. Crucis occurrat in Dominica infra octavam B. M. V. , in qua celebrandum est festum SS. Nominis B. M. V., tune officium Nominis B. M. V. transferendum est ad primam dienz festo novem lectionum non impeditam. S. R. C. 29. Jul. 1686. in una dubior. (b) ...

63. Il secondo caso non compreso nell' eccezione terza, di cui si parla, è l'occorrenza col giorno dell'ottava di una festa intrasferibile. Questa dee preferirli all' ottava; perchè, come faviamente riflette il Cavalieri (e), l'officio dell' ottava fi è fatto in altri giorni, almeno nel di della festa; ma quello del Santo non si è fatto, nè più si farebbe in sutto il resto di quell'anno; e non avrebbe ne anche la commemorazione, giacchè parliamo dell' intrasferibili di prima specie ( n. 43. ) . Ne punto olta il riferito decreto, in cui si dice, che/l'ottava esclude, e sa trasferire il doppio minore, e maggiore. Imperciocchè dicendo, che fa trasferire, transferri facit, per confeguenza non parla delle felte che non si possono trasserire. Di più l'unica ragione, su cui è sondato il suddetto decreto si è , che l'ortava non si trasferisce: quia non transfertur: da ziò si prende motivo di darle la preferenza sopua

<sup>(</sup>a) Ap. Tala n. 730.

<sup>(</sup>b) Ib. n. 602.

<sup>(</sup>c) To. 2. c. 18. decr. 6,

le feste che si trasseriscono. Or qualora si tratta di feste che non possono trasferirsi, il prefato motivo che rende giulta la preferenza li trova ugualmente nell'ottava, e nella fella; onde nulla può contro di quetta operare. La cosa dee dunque regolarsi secondo le Rubriche generali, giacche non si tratta del calo, di cui parla il decreto. Or se la sesta occorrente coll' ottava è di rito doppio maggiore e lecondo le Rubriche l'officio è della fella, non dell' ottava che ha il rito di doppio minore. Se poi anche la festa ha il ritó dell'ottava, la Rubrica vuole, che l'officio si faccia de dignori, O' solemniori; ed è noto , che il giorno della fetta è più folenne di quello dell'ottava . Il lodato Cavalieri che è del nottro fentimento rispetto alla festa di rito doppio maggiore, dice, che se ha il rito doppio minore, non può acconsentirvi con sicurezza, perchè il privilegio non si estende per l'identità, o maggioranza della ragione. Ma questo argomento niente prova contra la fella, e tutto prova contra l'ottava. Il privilegio è stato conceduto all'ottava sopra le feste che si trasferiscono, transferri facit; dunque non si ellende sopra le seste intrasseribili. La festa poi non si preserisce coll'estendere a suo favore il privilegio conceduto nell'ennnciato decreto all'ottava; ma si preferifce, perchè non avendo, come si è provato, l'ottava alcun privilegio contro di essa, ha luogo la Rubrica generale; per cui la detta festa deve esfer preferita .

64. ECCEZIONE IV. La vigilia di Natale, e di Pentecolte, la Circoncisione, il giorno dell'ottava dell' Epifania, il primo giorno di Quarelima con tutta la fettimana maggiore, fono di rito o femidopio, o doppio minore, e la fola Circoncisione è di rito doppio di feconda classe. Nell'occorrenza dunque di un doppio di prima classe, o di altro sito superiore rispettivamente a quello di detti giorni, l'officio di rito maggiore dovrebbe recitarii giutta Tomi. Il

la prima regola generale, di cui parliamo. Ma la Rubrica prescrive, che qualunque doppio, ancorchè di prima classe, occorrente negli enunciati giorni si trasferisca, e si faccia l' officio che a' medesimi è stato affeguato. E lo stesso prescrive per le seste dell' Ascensione, del Corpo di Cristo, dell'Assunzione di Maria, e di tutt' i Santi (a). La S. C. poi agli 11. Maggio 1743. in Senen, estese il detto privilegio alle feste primarie di S. Pietro e Paolo a' 29. Giugno, e di S. Gio: Battiffa a 24. dello fleffo mele. Primaria fefla S. Jo. Baptifla; & SS. Apo-Rolorum Petri , O' Pauli excludunt omnia alia festa in ipsis occurrentia, excepta solemnitate Corporis Christi (b). Coll'eccettuarne la soleunità del Corpo di Critto, come per un esempio solito a verificarsi, è venuta la S. C. implicitamente, dice il Cavalieri (e), ad eccettuarne ancora tutte le feste di Gesà Cristo, e di Maria che fossero del medesimo rito di prima classe, ed occorressero in dette due festività. Questo sentimento è verissimo; e così pure dee intendersi la preferenza data alle feste dell' Affunzione di Maria, e di tutt' i Santi, cioè sopra le feite di eguale, o inferior dignità : mentre essendo cola determinata dalle Rubriche, e da tanti replicati decreti , che debbansi preferire le feste di maggior dignità a quelle d'inferiore; non s'intende mai derogato a detta determinazione, quando non si esprima. Ma ciò che ivi soggiunge il lodato Autore, cioè che il privilegio accordato nel trascritto decreto alle feste di S. Pietro e Paolo, e di S. Gio: Battifla fi debba ancor intendere delle fefle di S. Giuseppe, e di tutti gli altri Appostoli, dove abbiano il rito doppio di prima classe; non vi è bastevole fondamento da poterlo affermare. E' vero ,

<sup>(</sup>a) Rubr. Brev. post. Tabel. Cccurrent.

<sup>(</sup>b) Ap. Talù n. 1153.

<sup>(</sup>c) To. 2. c. 31. decr. 4. n. 7.

come egli dice, che gli altri Appoftoli fono eguali in dignità a' fuddetti S. Pietro, e Paolo: ma avendo S. Pietro avuto il primato della Chuela, ed avendo S. Paolo faricato più di tutti gli attri; ha potuto per tali rifletti la S. C. dare ad etti foli l'elpofto privilegio: e farebbe una vera interpretazione eftentiva il farlo commen agli altri: la quale, come egii più wolte integna, non fi può fare, nè anche per maggioranza di ragione. .. Quindi nepure può il privilegio ettendenti a S. Giuleppe; che la S. C.

ha preferito agli Appostoli ( n. XVI. ).

65. Sopra la festa della Dedicazione della Chiesa vi è da notarfi, che la S. C. ha cambiato l'antico fillema di confiderarla, come festa di quei Santi, a cui la Chiesa era dedicata; ma ávendo più maturamente discussa la materia, si è uniformata, come riflette il P. del Monaco (a) al sentimento de'Santi Padri, ed altri molti monumenti, e ragioni che debbono farla confiderare, come felta del Signore'. Eccone i decreti . I Preti dell' Oratorio di S Filippo Neri di Cortona domandarono, se in quell'anno 1744., in cui concorreva la Dedicazione deila loro Chiefa colla festa di S. Pietro, e Paolo, dovea dara si la preferenza nel concorso all'una, o all'altra fefta . E la S. C. a' 16. Maggio rilpofe : Faciendum elle totum de digniori cum commemoratione minus dieni : scilicet totura de Dedicatione cum com nemoratione SS. Apostolorum. Il Talà nel riportare quello decreto, per uno sbaglio ha foggiunto nella nota, che universalmente si deve offervare il decreto in Aquilejensi che è del 1688., in cui si preferisce la Natività di S. Gio: Battilla alla Dedicacione della Chiefa (b). Ma fe l' uno , e l'altro sono stati fatti ad istanza di luoghi particolari, o ambedue si debbono offervare universalmente, o nessuno. Il vero si

<sup>(</sup>a) Observat, 21.

<sup>(</sup>b) Tali n. 609.

è, che ambedue producono una tale obbligazione, perchè generali furono le domande, generali le rifoolle . ne in ciò che fi domando vi era qualche circoffanza particolare, che potendo mancare in qualche luogo, avelle perciò potuto dirli, che i decreti non erano generali ( n. XV. ) . Tntto fi riduceva a lapere, a chi nell'occorrenza, essendo il rito uguale, si dovesse dar la preferenza, se alla Dedicazione, o a S. Gio: Battifa, ed a' Sauri Appoftoli Pietro, e Paolo, Il decreto del 1688, la diede alle feste del suddetto Santo Precursore, il decreto del 1741, la diede alla Dedicazione della Chiefa. Ora fapendos da tutti, che il decreto posteriore deroga al più antico, a cui si oppone; dunque per confesfione di tutti, l'ultimo di detti due decreti fi dee universalmente eseguire .

66. Ma ne il Talà avrebbe a ciò contraddetto. fe avelle scritto dopo usciti due altri decreti che danno la detta preferenza alla Dedicazione della Chiefa; e nel primo di essi, che noi riferiemo in fecondo luogo, la S. C. dona la preferenza, e nel tempo stesso assegnandone la ragione , con essa sa consscere evidentemente, che il decreto obbliga universalmente, e comprende la concorrenza, e molto più l'occorrenza della Dedicazione con qualunque festa, non folo degli Appostoli, e di S. Gio: Battista, ma eziandio di Maria SS., quando il rito-sia uguale. Il dubbio fu proposto da' Minori Osservanti di Portogallo nel seguente tenore : Dedicatio Ecclefia Cathedralis celebratur a Regularib, in civitate degentib. Sub ritu secunda classis, Of aliquando concurrit cum aliqua festivitate nostri Ordinis eiufdem ritus, ac Indulgencia plenaria decorata, ac in-Super cum vesperis cantatis celebrata . Dubitatur nunc: An vefpera fint dimidiands, vel cuinam corum integra sint tribuende? Ecco la risporta de' 18 Decembre 1779. Vespera integra persolvenda sunt de Dedicatione Ecclefia Carbedralis cum commemoratione Sancti Ordinis Regularis : . Et ita declaravit O servari mandavit S. R. C. Quello è il primo deereto da noi accennato. Ora trascriviamo il secondo, dove si adduce la ragione. I Francescani Riformati fecero trè domande. La prima fu questa: Assisti Dominica quarta post Pascha occurrit Dedicatio Eeelefia Carbedralis apud Regulares duplex fecunda classis, & endem die Sape occurrit festum S. Petre Regulati , vel S. Pafebalis Baylon ; aut S. Bernardini Senensis, que apud Franciscanos celebrantur Sub ritu pariter duplici fecunda classis : quaritur quodnam ex dictis officies celebrare debeant Patres S. Francisci ? La S. C. rispose : Celebrandum esse officium Dedicationis Extlesia Cathedralis , O' reliqua offic. cia Ordinis Regularis , 'eadem die , O' fub codem ritu occurrentia ad aliam diem effe transferenda . Se= guì la seconda domanda : Item queritar , quomodo apud eofdem Franciscanos regulanda fint vespera fi eadem Dedicatio conturnt in primis , aut fecundis vesperis cum pradictis Sanctis ? E la risposta fu ? Vesperas debere esse integras de Dediratione Ecclesia Cathedralis cum commemoratione Santli Ordinis Regularis. Finalmente la terza domanda che è più al nostro proposito, e la risposta della quale su decisiva , è del seguente tenore : Eugubii concurrunt secunda vefpera S. Manthai Apostoli cum primis vé-(peris Dedicationis Exclesia Cathedralis, que a Regularib. celebratur fub ritu duplici fecunde claffis : Quaritur, an prafata vefpera apud eofdem Regulares debeant elle integra de S. Mattheo cum commemoratione Dedicationis, vel'integra de dica Dedicarione ? Dalla S. C. fu data quella risposta ; Vesperas debene effe integras de Dedicarione Ecclefia Cathedralis cum commemoratione S. Matthei Apostoli, fi noti , ex quo est festum Domini . Die 27. Marii 1779. Ecco terminata ogni controversia. Se è festa del Signore, e la Chiefa vuole, che come tale firegoli nel concorfo , e nell'occorrenza : datique fi

F 3 ' ...

dee preferire alla Natività di S. Gio: Battifia, alla feila di S. Pietro e Paolo, ed alle. feile ancora della S. Vergine di ritto uguale y fenza curare i decreti antichi y ne quanto fi è feritto da chi non fi trovò vivente nella pubblicazione de rifertiti ultimi decreti o non n'ebbe notizia ( n. 16.) 2.

67. ECCEZIONE V. Nell'undecima regola generale ff è detto, che nell'occorrenza di due ottave , ne giorni fra di esse , in cui non occorrendo aleun Santo fi ha da fare l' officio dell' infra octavama vien preferito quello dell'ottava più degna Si ec-) cettua da questa legge quell'ottava che ha il privi. legio di escludere i temidoppi occorrenti . Ne' giorni fra di essa della medesima si recita l'officio, ancorchè occorrano i giorni fra un ottava che è più degna : imperciocche fe volesse recitarsi di quelta . ciò sarebbe contra il privilegio, della meno degna di escludere i semidoppi, mentre col sarsi l'officio dell' infra octavam più degna; si verrebbe a fare di un semidoppio. Quindi sebbene la festa, e l'ottava della Trinità nelle Chiese ; dove è Titolare , sia più deena di quella del Corpus Domini ; ciò non' ostante perche quest'ultima ha il privilegio di escludere i semidoppi, ne giorni fra le due suddette ottave che sempre occorrono insieme : l'officio è del Corpus Domini . La detta ragione è stata trovata dal Cavalieri (a); ma la decisione del punto è della S. C. de' Riri : Diebus fexto ; & feptimo infra octavam festi SS. Trinitatis, ubi est Titularis, faciendum est officium de die secunda ; O tertia infra oftavami Corporis Christi cum commemoratione SS. Trinitatis. 8. Junii 1709, in Braebaren, (b). Nell' ottavario Romano si trova una Rubrica che prefcrive l'opposto ; ma è stata poi corretta coll' aggiungervisi il traicritto decreto

68. Dob-

<sup>(</sup>a) To. 2. c. 17. decr. 1.

<sup>(</sup>b) Ib. O ap. Tali n. 860.

ossicia de libitum s sed de precesso; adeoque omnino transferenda: Non si dicono di precesso, come soggiunge il citato Cavalieri, vere, & presse, cioè perche in tal forma sieno stati conceduri; ma late, & improprie; o sia perchè son divenuti di precesso;

(a) To. 2. c. 33. decr. 3.

<sup>(</sup>b) N. 1058.

<sup>(</sup>c) Los. cit.

in vigore dell' accettazione fattane da' Superiori a 69. Si è detto, da' Superiori, perché non si appartiene a' Sudditi una tale accettazione, come avvila il medefimo Autore (a), nè possono rinunziarli dopo che i Superiori li accettarono; altrimenti accettandosi, e recitandosi da alcuni si, da altri no qual dilordine, qual diverlità nel rito non ne deriverebbe? Qualora detti offici futono conceduti ad istanza di Re, o di Principi, stima con ragione il medefimo, che ad essi pure spetti l'accettarli, e non al Clero; mentre se a questo appartenesse, potrebbe riculare di farne l'accettazione , e così diverrebbe inutile la grazia dal Principe ottenuta . Degli altri offici poi di privilegio non ottenuti ad. istanza de' medesimi, l'accettazione appartiene a'Vescovi per le Diocesi, ed a' Presati Regolari per gli Ordini de' Religiosi . E l'obbligazione de' Sudditi di recitarli non proviene dall'autorità de' Principi, de' Vescovi ec, che a ciò non si estende; ma nasce dalla grazia Appostolica impetrata, in virtà della quale i Superiori ne coma dano l'efecuzione . Finalmente dopo che sono accettati, neppure i Superiori possono più rinunziarli, essendo già divenuti di precetto.

70. Circa il regolamento da tenersi per gli offici ad libitum, tutto si è determinato dalla S. C. con vari decerti che non giudichiamo necessario il riferire distesamente; ma per amore della brevità citeremo i luoghi, dove possono leggersi; e noteremo qui con chiarezza quanto in essi si contiene (b).

71. Primo. L'officio ad libitum ancorché di rito doppio, non fi pub, trasferire , ma fi latira, nê fi recita più in quell'anno, fe occorre nella Domenica, o in qualche felia mobile, o uel giorno, in cui deve riporfi l'officio della Domenica anticipata (m.

117.),

<sup>(</sup>a) To. 1. c. 8. decr. 2:

<sup>(</sup>b) Talà n. 536. 545. & 1214. Caval. to. 2. e. 22.

117. ), o pure nel giorno di un Santo dell'Ordine, della Diocesi ec., ovvero in qualche giorno dell'ottava. S. R. C. 24. Jatr. 1682. in decr. gen. O' 30. Maii 1699. in Uliffipon. Avverte il Cavaliere (a), che si nominaro nel decreto i foli Santi della Diocesia perchè questi fogliono occorrere ne'giorni, in cui si ritrova allegnato un officio ad libitum; ma fe accadesse l'occorrenza di un Santo della Chiefa universale, o qualche giorno della di lui ottava, in vigore del detto decreto, che ha parlato exemplificative, non già limitative, pur dee ommettersi l'officio ad libitum, e non trasferirsi. Secondo. Se nel giorno astegnato all'officio ad libitum dovrebbe riporfi un trasferito di precetto, è in arbitrio, o riporlo, e lasciare l'ad libitum, o recitar quello, e riporte in altro giorno il trasferito . S. R. C. in dich. decr . gen. Ciò si deve intendere, dice il lodato Autore, purchè in appresso vi sia luogo in quell' anno di riporlo. Terzo. Quanto era abbiamo detto dell' arbitrio di recitare l'officio ad libitum in vece del trasferito, la S. C. nel medesimo decreto generale l'ellende agli offici che per privilegio si recitano ogni mese, ovvero ogni fertimana. Quarto. Quando non può recitarli un officio ad libitum dorpio, e semidoppio, che prima avea il rito semplice di precetto, è obbligazione di recitarlo, come semplice, cioè colla nona lezione e commemorazione, purche non fia una festa che esclude i semplici. S. R. C. 17. Jun. 1782. in una Ord. Min. de Obferv. (b) . Quinto . Occorrendo l'officio, ad libitum in un giorno ; in cui è assegnato l'officio di un Santo di rito templice di precetto, allora si fa l'uno, e l'altro. La ragione fi è, che nel foprallegato decreto generale fi dice, che si deve ommettere l' ad libitum, quando occorre l'officio di precetto che fia di rito almeno,

<sup>(</sup>a) Ib. decr. 2. n. 7. (b) Ap. Talk n. 538.

femidoppio (a). Sefto. S' intende da tutti, ne vi è biogno di avvilarlo, che quelle vigilie, o ferie maggiori che efcludono? P' officio di un Santo che è di precetto, molto più efcludono l'ad libitum. Settimo. Ne' giorni, in cui fi può recitare l' officio ad libitum, come per es: quando occorre un Santo di rito femplice, è in arbitrio fe voglia recitarli, o. ometterfi. Pad libitum o Ottavo e Finalmente a' 7. Maggio 1746. in Varfatien: la S. C. publicò il decretto che fegue e Semel, d' po feriopre affignare por testimo di monimie di monimie cattra Dominicam; d' oflavas Santlorum, festis Santlorum ad libitum: noi immutata tamen lege Santlorum ad libitum. Vien riferito dal Talu (b), ed anche dal Carvalieri (c).

## CAPOV.

Della riposizione degli offici trasseriti Regole' generali per sapere in quali giorni possono e debbono ripossi; e loro eccezioni.

72: L'A traslazione, e ripofizione degli offici o è mutazione perpetua (econdo gli antichi decreti non potevafi fare lenza il permefio della S. C., neppute da Vectovit; ma oggi per dichiarazione della medelima fi può fare lenza il detto permefio. Affignatio alterius dici officio perpetuo impedito feri potefi S. C. inconfulta, advogando, alia decreta contra hoc emmanta. S. R. C. 22: April. 1741. in Vilnen: (d) viviene giorno proprio, e così fi regola in ogni occioro cor-

<sup>(</sup>a) Caval. loc. cit. n. 3.

<sup>(</sup>b) N. 1214.

<sup>(</sup>c) In app. poft. 4e To. decr. 3. ad c. 22.

<sup>(</sup>d) Talu n. 1090.

corienza, non già come trasserito. Cum officium alicui dici jam afiziatum non debeat confiderari, uti
traslatum, fed immustatum in eamdem diem, tanquam sibi propriam perpetuo a S. R. C. assignatam,
si sini majoris ritus, quam ssi officium alias procodem die possimolum concessimo, buic. O non issi est
vi Rubricarum de occurrectia competit trasslatio
S. R. C. II. Jul. 1739, in Trojecu (a). Dier non
impedita censenta est sunquam propria Sanstonum perpetuo translatorum, ad exclusivem alterius Sinstitrasslati, qui putes aliquando contingere; O quatemis talia ossimoli propria o contingere; o quatemis talia ossimoli propria o contingere; o quatemis talia ossimoli de celebrari, a- si est est dies
illarum propria S. R. C. 28. Jul. 1742, in Tergeslima (b):

- 17 G 17

per

<sup>(</sup>a) Ap. Talà ni 1076.

<sup>(</sup>b) Ib. n. 1128.

<sup>(</sup>e) To. 1. c. 9. decr. 11. n. 3. 6 Caval. in diff.

<sup>(</sup>d). Ap. Talù n. 960. ubi addit. Hoc decr. est uni-

<sup>(</sup>e) To. 1. c. 9. decr. 11. n. 6.

74. Or dovendoli ri porre un officio trasferito, in qua giorno li dova flabilire ? Parlando prima de trasferita accidentalmente, una folia è la Regola generale per un si facto affegnamento; cioè che fi decriporre in un giorno vacco, libero, e non impedito. E generalmente parlando è vacco per riporrel un femidoppio quel giorno, in cui occorre o un Santo di rito femplice, o la feria o pure un femidoppio, o doppio ad libitum (di quest'ultimo nulla diremo, avendone già trattato al n. 71:). Dunque se in un giorno occorre un doppio, o semidoppio, o un giorno occorre un doppio, o semidoppio, o un giorno non fra l'ottava, o una Domenica, quel giorno non è vacco. E si noti sina volta per sempre, che fotto

To a trace of

<sup>(</sup>a) Tili n. 1241. C. 1255.

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Brev. tit. 7. n. 3.

<sup>(</sup>b) Ap. Tali n. 723.

<sup>(</sup>c) Caval. to. 2. c. 15. n. 19.

<sup>(</sup>d) Ibid. n. 18.

<sup>(</sup>e) Rubr. gen. Brev. tit. 10. 11. 1.

fimilmente da sapersi, che dovendo trasserire qualche se la allegnara per es. ad una Domenica, ad un Venerdi ec., non si dec sir la reposizione in un simile giorno; ma nel primo non impedito, qualunque; egli sia. Così rispose la S.C. a. 3, Mazzo 1761. in Varmien. alla domanda, se la sella del SS, Rosario dovea trasseristi nella seconda Domenica di Ottobre, giacchè era impedita la prima. Transferendum osser giacche ca impedita la prima. Transferendum osser di Streu. Rom.

75. Presto ci siamo sbrigati dalla Regola generale, ma sopra le di dei eccezioni avremo molto che
dire. Quelle eccezioni siono di due sorte. La prima
contiene i giorni vezzi, ne quali niun trasferito può
riporfi. La seconda i giorni non vazui, in cui può
riporfi qualche trasferito. Ora esporremo quelle della prima sorte, ed indi quelle della seconda.

76. ECCEZIONE I. La vigilia di Natale sarebbe giorno vacuo, perche di rito feriale fino alle Laudi: iono ancora ferie il primo di Quarelima, e tutta la settimana maggiore; ma in tutt' i presati giorni non può riporsi verun trasferito, avvegnache fia di prima classe (a). ECCEZIONE II. L'ottava di tutt'i Santi non è privilegiata, onde fra di esta, quando l'officio è dell'infra octavam potrebbe riporfi un' doppio trasferito : Ma avendo i Padri Riformati di S. Francesco proposto alla S. C. il dubbio : An quando habentur tria officia translata, O reponenda, unum clofficum, alterum duplex majus, O tertium duplex minus , quodnam ex jis reponi debeat in die commemorationis omnium defunctorum, vel potius faciendum fit de die octava omnium San-Etorum? Fo rispolto a' 27. Marzo 1779. Nullum ex translatis. effe admittendum : Prima di quello decreto, in vigore di altri anteriori (b), era permello il ri-

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Brev. tit. 10. n. 1.

porre in detto giorno un doppio minore, ed anche fecondo il Cavalieri (a) un doppio maggiore ; febbene in altro luogo dica l'opposto (b): ma ora si dee offervare il trascritto ultimo decreto; il quale è flato forte appoggiato al rifleffo, che il doppio celebrato nel giorno suddetto non avrebbe la Messa che si deve dire di Requie ( n. 273. ). Sogginnge l' Autor citato, che ancora il terzo giorno di Novembre dee tenersi vacuo, quando il secondo accade in Domenica; ma vacuo folo da un doppio di 1.0 2. classe, per la ragione che in feste di tale rito non conviene far la cerimonia lugubre della commemorazione de' fedeli defonti (n. 90.). ECCEZIONE III. Allorche pon cape la feconda Domenica dopo l'ottava dell' Epifania, perché occorre la Settuagelima ( n. 117. ), si deve anticipare nel primo Sabbato dopo l'ottava, e se il medesimo è impedito, nel primo giorno dopo la detta ottava non impedito da un doppio occorrente. Negli anni dunque, in cui la detta seconda Domenica non cape, se il primo Sabbato dopo l' ottava è vacuo, non vi fi può riporre un trasferito, ancorchè di rito doppio; ed impedito il prefato Sabbato non può riporsi il detto trasferito nel primo giorno dopo l' ottava quantunque vacuo .

77. Sieguono l'eccezioni della feconda forte. EC-CEZIONE I. Se nel giorno 28, di Gennaro vi è un officio occorrente di rito doppio, o inferiore, non è giorno vacuo. Nondimeno effendo accaduta a fefla del SS. Nome di Gesù nella Domenica di Settuagefima, ed eflendoli perciò dovuta usaferire; detta fefla trasferira fi dee riporre nel prefato giorno non vacuo. Nella Dioceli di Acquiil detto giorno de 28. era proprio di S. Raimondo da Petnalott, in efflo zipolito in perpettuo. Nell'anno 1761, bilio-

gnò

<sup>(</sup>a) To. 1. c. 9. decr. 13.

<sup>(</sup>b) To. 3. c. 7. decr. 2. n. 4.

gno trasferire la festa del Nome di Gesti, perche occorie nella Domenica di Settuagessima. Fu richie-fila la S. C. in qual giorno dovelle riposti; ela medelima formò. Il leguente decreto. Quando festione 38. Nominis Jesti ad occurrente Dominica Septuagessime impediture, trasferendum est ad diem 28. Januarii rampuam tili proprium 31 estima pradictum, celebratur intra Quadragessimom juxta genitima. decretum diei S. Marii 1736., C'ossicimo S. Raymundi rensferatur in alium diem nou impeditum (3). Non feratur in alium diem nou impeditum (4). Non sera formato questo decreto, quando serifici il Cavalieri ce percio opinò diversamente (a).

78. ECCEZIONE II. Accadendo, che la fella della Purificazione di Maria SS. non possa celebraria 22. Febbraio per l'occorrenza di festa di rito superiore, si deve riporre nel giorno seguente del 3, guantunque non vacuo, ma impediro da una festa eccorrente di seconda classe. Quando fessione va superiori in aliqua Dominica secunda classe, (o in aleuna solla di rito doppio di r. classe, ) esse

(3) To. 1. c. 9. decr. 12. n. 23, c. 24.

<sup>(\*)</sup> Un decreto moderno de 12. Settembre 1790. ha posta un'eccezione all' indicata dottrina; la Barcellona occorre a' 28. Genniro la festa di S. Gialiano Vefeovo di feconda classe, ed è il giorno di sua morte . La S. C. ordino , che accadendo il Nome di Gel sù nella Domenica di Settuagefina , nel detto giorno de' 28. si celebraffe la fest di S. Giuliano, o il Nome di Gesù si ripme Te tra l'outava del presato. Santo, translato quocumque alio fello, nili fit altioris ritus. Dunque in cali finili; cioè quando a' 28. occorre un duppio di z: classe, e l'officio : è di un Santo che in detto giorno more; allora fi offerva l'. esposta eccezione, e si trasserisce la festa del Nome di Gesù, non quella del Santo. Ma fe non si verificano le dette condizioni , fi trasferifce il Santo fecondo l' enunciasa dottrina.

79.EC.

officiam transferendam est in feriam ferundam immediate sequentem, quamvis impediam, stranslato ab es quocumque alio selso, ne continuatio Mysterii Dominica breatmationis diu proteabure S. R. G. 7. Maii 1746. in Vensus. (a). Ciò su consernato da stro deserto Urbis, & Orbis de 20. Luglio 1748. (b), ed in esto su conservationi de la conservationi del la conservationi de la conservationi de la conservationi de la conservationi de la conservationi del la conservationi de la conservationi del la conservationi del la conservationi del la conservationi de la conservationi del la conservationi della conservationi della

(a) Talù n. 1213. "

(b) Ib. n. 1233.

Tom.I.

(c) To. 2. c. 30. decr. 20. O in app. ad dict. c. decr. 3.

(\*) Domanda il Caval.; fe , quando fe trasferifce dopo i 3., goda pure il privilegio di escludere gli occorrenti nel modo ora detto? Egli stima, che no; ma vi sono due ragioni per giudicare che sì. La prima; the effendo volonta della S. C., ne din protrahatur, fi dee prefumere effer fun volonta, the dovendoli trasferire dopo i 3. eschala gli- occorrenti, come eli escluderebbe celebrandosi a' 3. La seconda , che domandata la S. C., se il privilegio dato all' officio di S. Gio: Battifta, che occorrendo nel ejorno del Corpus Domini si reclii nel giorno seguente ad esclusione di ogni altro (n. 82.), si godesse unche: nel cafo, che non potendos recitare in detto 'giorno seguente, perche impedito da festa di uguale rito, ma di maggior dignità, si dovesse recitare nell'altro gir rno sullequente; rispose, doversi ciò fare con escludeve foltanto l'occorrente di rito inferiore ( n. 82. in nota ) . Or fe la S. C. ha cost dichiarato il privilegio dato a S. Gio: Battifla, può similmente cost dichiararsi quello dato alla Purificazione; e può ag-R134/9-

79. ECCEZIONE III. Se la festa dell' Annuneiazione della SS. Vergine accade in una Domenica privilegiata , fi dee riporre nel di seguente de'26. quantunque non sia vacuo, ma impedito da festa di equale rito, la quale deve perciò trasferirsi ; e ciò, Sebbene detta felta lia di maggior dignità , cioè di Gesh Crifto; mentre anche l' Annunciazione in un certo senso può considerarsi, come festa di Gesù Cri-Ro, dicendoli nel decreto de' 14. Giugno 1691., che fu generale, donarsele tal privilegio ob specialem reverentiam Dominica Incarnationis (a). Se poi accada nella settimana maggiore, o di Pasqua, vuole la S. C., che si riponga, come in giorno proprio nel Lunedi dopo la Domenica in Albis, escluso l'occorrente in tal giorno che sia di rito eguale, ancorche, come si disse, di maggior dignità (\*). E se finalmente occorra nel Venerdi, o Sabbato Santo, in vigore di altro decreto de' 2. Settembre 1741. in Aquensi, si trasserisce nel medesimo Luned insieme

giungersi, che dopo i 3., es lude anche l'occorrente di riro uguale; mentre per quella sessa, e non per quella di S. Gio: vuole la S. C., che il Misseo dell'Incarnazione si continui a cesebrare, & non diu prottahatur.

(a) Ap. Talù n. 627.

(5) Il Misser dell'Incarnazione che si operò nell' Amuniciazione di Maria non sa, the la detta sesta si consideri come sessa di Gesa Cristio; quia officiam pracipue, ad Deiparam dirigitur Dominica Incarnazionis, cuius pracipua Gloemnitas ad Christi nativiatem est reservata; dignitas non attenditur; son parole del Cavulieri to. 2. c. 30. dect. 20: n. 8. E. dunque sessa di Maria; ma sin viguardo del desto Misser de Carola del Carola del desto Misser de Carola del Carola del Servicio del Carola del Servicio del Servicio del Carola della servicio del Gesta Cristo dello si la Gesta Cristo dello si lesso rivo, non già di rito su protore:

80. Il Cavalieri da per vero quelto decreto, anzi attesta di averlo procurato da Roma in forma authentica; e confessa, che vi iono le trascritte paro-Ie: (vi sono anche presso il Talù); ma tutto ciò non offante ftima , che vi fia errore , e che fi è fcritto prime in cambio di fecunda classis . Egli si fonda fopra due argomenti che affatto non reggono . Il primo, che nel decreto del 1690, si preferilce a' foli doppi di seconda classe. Questo si scioglie coll' aurorità di lui medelimo, che in cento altri punti ammette per veri i privilegi conceduti a qualche festa. e officio dagli ultimi decreti, che da' più antichi non gli erano stati accordati. Il secondo, che così avrebbe maggior privilegio di quello, che ha a'25. Marzo, in cui è preserita a' soli doppi di seconda classe. A questo si risponde, che è vero, ma è altresì giulto; e la ragione è quella stessa, che egli adduce per dimostrare, che giustamente la S.ºC. ha voluto, che impedito il giorno proprio, non si riponelle fecondo la Rubrica generale nel primo giorno vacuo, e non impedito, ma nel Lunedi dopo la Domenica in Albis, ancorche non vacuo, ma impedito. Perchè, dice, dovendoli riporre insieme col precetto della festa, era molto conveniente, apprime congruit, che si determinasse un giorno, in cui tutta la Chiefa celebraffe tal feita ; altrimenti fe l'avefse lasciata alla regola generale, secondo la diversità de' Santi che occorrono ne' differenti Calendari delle Diocesi, non da tutti si farebbe celebrata nello itesso giorno tal festa di precetto coll'obbligo della Melfa ec., ma oggi in un luogo, domani in un altro ec. cum difformitate maxima (b). Dunque, noi

<sup>(</sup>a) Ibid. n. 1094.

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 13. decr. 14. n. 14.

ripigliamo, era molto conveniente, che si preferisse agli occorrenti di prima classe; mentre negandole tal preferenza, sarebbe pur fortito il disordine, che il nostro Autore approva, che s' impedifca : giacche in tutti quei Pacii, ne' quali nel Lunedì fuddetto occorre un doppio di prima classe, la festa dell' Annunciazione si sarebbe fatta in altro giorno cum difformitate maxima. Or se il decreto le da in fatti questa preferenza: il decreto in poter suo era autentico: e il fondamento del decreto è per di lui confessionefodiffimo ; come può gratis afferire, che nel decreto vi sia sbaglio? Ed è anche da sapersi circa detta feita il seguente decreto. Quando transsertur officiam Patriarche S. Josephi , @ Annuntiationis B. M.V. ambo z. cl. , quocumq, in contrarium non obstante , prius debet transferri O' recitari officium de Annuntiatione, Ot postea de S. Josepho. S. R. C. 14. Junii 1692. in Acer. gen. ap. Tala n. 547.

81. ECCEZIONE IV. Qualora sia impedito il Venerdi dopo la Domenica di Passione, onde non si possa recirare l'officio de' sette Dolori ; si ripone nel Sabbato immediato, ad esclusione di gualonque occurente di equale rito, e diggirà S. R. C. in decer. Urb. & Orb. de' 25. Gennaro 1729. (a). E saviamente aggiunge il Cayal., ad esclusione ancora di qualche testa particolare del luogo che non ha rito, o dignità maggiore (b), mentre col' decr. de'26. Febbrajo 1693. sia ordinato, che se la detta sessività de' sette Dolori non si può celebrare nel anche nel prestato Sabbato, non si celebri: più si quell'anno, come nel citato luogo riserici e il Cayalieri.

82. ECCEZIONE V. Occorrendo la Natività di S. Gio: Battila nel giorno del Corpus Domini, (aggiunge il Caval., o in altro giorno impedito.) preferive la S. C., che fi riponga nel giorno fe-

guen-

<sup>(</sup>a) Ap. Talù n. 487. (b) To. 2. c. 25. dece. 17,

guente, con trasferieff l'officio in effo occorrente, auche di prima claffe, a guorunque die impedita; parole del decreto (7), ma che non fia di maggior dignità. Singulari privilegio, dice il decreto fuderto de'23, Giugno 1730, in Einfullen. (a).

83. ECCEZIONE VI. L' officio della Lancia conceduto per la Germania nel Venerdi dopo la Domenica in Albis, se è impedito da altro officio di nove lezioni, deve riporsi in un altro Venerdi, ma colla limitazione, che ciò possa farsi foltanto durante il tempo Pasquale. S. R. C., 5. Maii 1736 in Einfidl. (6). Dunque, argomenta il Cavalieri, il primo Venerdi non impedito è giorno proprio, ed occorrente per detta fella, onde, non ammeste trasferiti, ed esclude gli occorrenti di rito minore, ancerti, ed esclude gli occorrenti di rito minore, ancerti.

<sup>(\*)</sup> Che dourd farsi, se il giorno seguente è impedito da festa di maggior dignità? Pud riporsinell' altro giorno feguente callo stesso privilegio di escludere gli occorrenti, anche di riso maggiore? No t perche tal privilegio è conceduto foltanto all' occorrenza nel giorno del Corpus Domini; ne il decreto dispone altro. Vedasi il n. 78. Ma da un decreto modernissimo si vileva, che esclude agli occurrenti che non hanno viso eguale . Nella Spagna l' ottava del Corpus Domini è tanto privilegiata, che esclude anche gli occorrenti di prima classe. Fu domandata la S. C., fe occorrendo la festa di S. Giovan Battista; o nel giorno del Corpus Domini , o fra l'ottava, godesse il privilegio di doversi riporre nel Veneral dopo l'ottava coll'esclusione di qualunque altro officio occorresse in detto Venerdi . A 26. Gennaro 1793. ri-Spose la S. C. Officium S. Joannis Baptista reponendum esse in prima die post octavam SS. Corporis Christi; dummodo non sit impedita sesso aqualis ritus .. In Santandariens.

<sup>(</sup>a) Ap. Tali n. 10984

<sup>(</sup>b) Id. n. 105.

ancorche di maggior dignità accidentale (a). Dove por quell' officio è conceduto per uno de Venerdi di Quarelima, non può regolarii coll' cuunciato decreto; na colle regole generali. Vedi un' altra eccèzione al n. 90.

84. Rella da esporre in quali giorni debbano riporfi i trasferiti in perpetuo. Primieramente deve farfi tal ripolizione in un giorno vacuo, e quali fieno questi, l'abbiamo dichiarato al n. 74. In secondo luogo possono riporsi o che sieno doppi ; o semidonpi tra le ottave non privilegiate in quei giorni, in cui dovrebbe farsi dell' infra octavam. Se poi sono doppi, possono altrest riporsi dentro le ottave privilegiate , purche se fossero occorrenti, avrebbero luogo fra le medelime. Dunque perché fra le ottave di Pasqua, e di Pentecoste nessun doppio occorrente ha luogo; perciò fra di esse nessun trasferito ancorche in perpetuo, potrà stabilirs. Fra l'ottava dell' Epifania han luogo foltanto glis occorrenti di prima classe, e questi foli confeguentemente frà trasferiti possono tra la medesima fissars. Fra l'ottava finalmente del Corpus Domini è permesso lo stabilire in perpetuo tutt' i doppi trasferiti anche minori; perche tutti, quando fono occorrenti, hanno lnogo fra di essa. Ecco i decreti, ne quali tutto ciò vien determinato.

85. ciu se lesta perpetuo translata, esamis sint semidaplicia, transserii possini imadiei infra collausa non privileziana; in quibus firri debrere de octiona tamiquam in dies preprias ? Resp. Affirmative. S. R. C. a J. Dec. 1743. in Mediolan (b). Non dedecet affignari selita, esiam semidaplicibus, a propria die obaliquad impedimentum, perpetuo translati s, dies illos infra octionem non privilegiatam ab alio occurrentis seliq non impedites, qui dies babeantur; & sint in-

<sup>(2)</sup> To. 2. decr. 25. cap. 11.

<sup>(</sup>b) Ap. Tala n. 1160.

pollivium fedei findi tallium translatorium: S. R. C. 22. Aug. 1744. in Cracov. (a) Fessa plura de praceppe aciem die occurrentia possimi sibiliri infra il-las octavas, qua hujusmodi fessa occurrentia non excitaduri ji tiete esciudant ransslata yu essi ostava Corporis Christi, qua admittie duplicia occurrentia non attem translata. Stabiliri autem non possum infra autem translata, Stabiliri autem non possum infra east ostavas, qua hujusmodi sessa occurrentia excludant, junta Regulas praferipias in Rubr. de Ost. n. 3. S. R. C. 15. Maii 1745. in una Ord. Dist. SS.

Trin. (b) .

86. Vecendo ora alle eccezioni, non possono stabilirli i trasferiti in perpetuo in veruno de giorni che ora nomineremo . 1. Nella vigilia di Natale . z. Nel giorno della commemorazione di tutt'i fedell' desonti, e nel terzo giorno di Novembre ( n. 76. ); come neppure, secondo avvisa il Cavalleri (c), in quel giorno che ne' Monasteri, o in altre Chiele è stabilito per la solenne commemorazione de loro defonti; ma ciò foltanto per li doppi di prima, o seconda classe, coll'officio de' quali non conviene unire la detta lugubre cerimonia . 3. Nel giorno, 28. di Gennaro, il quale per decreto della S. C. de' Riti de' 5. Maggio 1736. in Einsidl. e de' 7. Maggio 1746. in Varfav. deve tenersi sempre vacuo; acciò quando la festa del Nome SS. di Gesà accade nella Domenica di Settuagelima, polla in detto giorno riporsi: ne illud festum, dice il decreto del 1736., telebretur intra Quadragesimam, quod non conveniret (d). E se trovasi tal giorno occupato da officio occorrente, vedasi il n. 71. 4. Nel terzo giorno di Febbrajo che per ordine della medefima S.C. non deve mai occuparsi, affinche vi si riponga la

<sup>(</sup>a) Ib. n. 1183.

<sup>(</sup>b) Ib. n. 1196.

<sup>(</sup>c) To. 3. c. 7. decr. 1. 6 2.

<sup>(</sup>d) Ap. Talà n.978. 91212, 9 Cav. so. 1. s. 9. dect. 120

feila della Purificazione di Maria nel caso che non. possa celebrarsi nel proprio giorno ( n. 78. ). Ed avverte il Cavalieri (a), che in quelle Dioceli . dove è occupato da Santo occorrente il terzo di Febbrajo, fi deve lafciar vacuo un altre giorno; e lo stelfo avverte circa il giorno 28. di Gennaro pel Nome di Gesù : destinando per quello uno de'giorni vacui nel principio di Febbrajo, e un altro per la detta Purificazione . S. Avendosi, il privilegio di trasferire gli offici in perpetuo ne' giorni mobili , fi debbono lasciar vacui il Lunedì dopo la Domenica in Albis per l'Annunciazione di Maria, il Sabbato dopo la Domenica di Passione per li sette Dolori della medefima, e il Venerdi dopo il Corpus Domini per S. Gio: Battiffa ( n. 79. 80. 0 81. ) . 6. Finalmente nel fistarsi i trasferiti in perpetuo, ancorche doppi, non si possono stabilire nelle Domeniche ; per es. nella prima , o nella seconda ec. Domenica del tale mele . S. R. C. 26. Nov. 1735. in Hispalen. (b) . Dopo nondimeno di averli affegnati mel tal giorno del mete, se quel giorno cade in Domenica, possono i doppi in essa recitarii, ancorche fia quello stesso anno, in cui si fa l' assegnamento . Così nel decr. da noi riferito nel fine del n. 72. ed in altri ancora de' 2. Luglio 1712. in Pisaurensi , e de' 20. Nov. 1717. in una Urbis (c).

CA-

<sup>(</sup>a) To.z. c. 30. d.cr. 13 6 46.1. t. 9. decr. 12. n.25.

<sup>(</sup>b) Talù n. 959. & Caval, to. 1. c. 9. decr. 13.n.44. (c) Ap. Talù n. 878. & 892. Caval, to. 1. c. 9.

Dell'ordine da osservarsi nella riposizione accidentale, o perpetua de trasseriti; e degle offici che non hanno luogo fra l'anno, o sono conceduti di nuovo.

IN due Regole generali noi racchiuderemo l' ordine da tenersi nella riposizione degli offici trasferiti ; o che la traslazione sa accidentale , o. che sia perpetua ( n. 42.). Fu detto, che la Regola generale di tale reposizione è, che si faccia in un giorno vacuo, e non impedito (n. 74.). Or la PRI-MA REGOLA GENERALE per l'ordine da offervarsi nella riposizione medesima è, che si faccia nel primo giorno vacuo, e non impedito. Su di che è necessario avvertire, che quando le Rubriche permettono il riporficin qualche ci un trasferito, il suddetto di è vacuo, onde non solo vi si può, ma eziandio vi si deve collocare il trasferito. Nel Venerdi dopo l'ottava dell' Ascensione, dice il decreto della S. C. (a) . Potest fieri de officio semiduplice translato . Comenta il Cavalieri . Hec ipfo tamen anod potest , etiam debet fieri ; quia statim feria ille non eft impedita relate ad dictum femiduplex , O feflum quodlibet ad primam diem non impeditam a Rubricis rejicitur (b). Di questo sodissimo principio fi dimentico il fuddetto Autore, quando nel riportare più decreti , con cui si permette di flabilire fra le ottave non privilegiate i femidoppi trasferiti in perpetuo, scriffe: non est in pracepto, fed in arbitrio: ma perche? perchè id declaratur, non pracipiendo sed indulgendo (c) . Ma al Cavalieri lo stesso Ca-

<sup>(</sup>a) Ap. Tala n. 633.

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 20. decr. 8. n. 9.

<sup>(</sup>c) In app. decr. post to. 4. decr. 8. ad c. 9. de immut,

valieri risponda: Hoc ipso quod potest; etiam debet fieri ec., come fopra . SECONDO . Vi fu una volta l'opinione, che il trasferito dovea riporsi nel giorno fequente; fe era vacuo; quantunque vi fossero altri offici dello fleffo rito , e dignità prima di effo trasferiti je vi ju ancora qualche decreto che favorì detta opinione; forse, come va congetturando il Cavalieri ; ex jure vicinitatis ; quam festum babet ad diem immediate fequentem ; specialmente le il vespro. è suo in tutto; o in parte; ma poi su riprovata P. opinione suddetta, come espressamente contraria alla Rubrica , neglectis pradictis vicinitatis jure , O' commodo in comparatione ejafdem Rubrica : parole del lodato Autore (a). Ma fino a tempi del medefimo non eravi ancora un decreto, in cui si mentovasse in specie tale opinione, e fi riprovaffe ; febbene per altro fi rileva manifestamente tal riprovazione da molti decreti, Finalmente nel 17.93. fu proposto in terminis il suddetto caso alla S. C. in una Santanderien. , ed a' 26. Gennaro fu decretato , che non fi facesse caso del presato dritto di vicinità, ma si offervaffero anche in detto caso le Rubriche, le quali fenza eccettuare un tal caso, vogliono, che prima fi riponga chi prima fi è trasferito ; posta l'uguaglianza nel rito, e nella dignità, come appresso faremo per dire. Ecco a diffeso il nominato moderniffimo decreto . An quoties aliquis S. Confessor ritus duplicis transfertur a die fui obitus propier occurgentiam Dominicarum Adventus, & Quadragefima; O' dies proxime fequens non fit impedita ; debeat in ea reponi ante alia festa aqualis ritus, & dignitatis prius translata quit in hoc cafu S. Confessor habeas integras vesperas in suo proprio die, O' non varietur verfur Hymni , Ithe Conteffor , dicendo , Mernit beaius ; tam in primis vesperis, quam in Matutino, O fecundis vefperis fequentis dies junta decr. S. R. C. 88. Nel Titolo decimo delle Rubriche generali del Breviario al numero settimo si prescrive così : Si plura festa 9. lectionum transferenda fint , prius transferatur duplex , quam femiduplex ; O' inter pluta duplicia, quod est magis folemne, semper prius transferatur, & prius celebretur, alioquin fi fint equalia; unum ante abiud transferatur co ordine , quo erant celebranda in propriis diebus. I decreti della S. C. la confermano, e parlano con maggior chiatezza, e distinzione : In repositione duorum, vel plurium festorum eundem ritum habentium , & diverfo die occurrentium, attendatur prioritas traslationis nisi attendenda sit major dignitas, que attendi debet in illis tantum festis, qua exprimuntur in Rubricis generalib. de Transt. fest. n. 7. O. de concur. offic. Jub n. 2. ab illis verbis , Inter festa aqualis ricus ec. S. R. C. 13. Junii 1682. in una Ord. Min. de Observ. (a) . Colle ultime parole viene à dire; che nella ripolizione non fi cura la dignità accidentale : Officia translata ; que tamen fint ejufdem ritus, O dipnitatis , reponantur juxta ordinem translationis, ut feilicet prius celebretur officium ab ante translatum; dein-

<sup>(</sup>a) Ap. Tala n. 140.

dennie fiat de allo Jeunido loco translatio, E fie sue exessive. S. R. C. 2. Sept. 1741. in Aquensi (a) I. fivatione fessionem attendi dober quod pracipitur a Rusbrita X. Brev. Rom. sub m. 7. de Transl. fess., st fessione super sub estado de desta desta fessione super priva telebretar; si ve ex ritus, sivue ex dispissione aquad est majoritas illa folemnitatis proveniat; alioquin si sind proprio desta finate majoritas illa folemnitatis proveniat; alioquin si si suma unte aliud reponature es ordine; que erant celebrands si propriis diebus; seadem enim militat vatio in sixatione, que probaret in translationes. S. R. C. 7. Dec. 1743. in Mediclanen. (b.

89. Dunque, ecco la SECONDA REGOLA GENERALE, se i trasferiti sono di rito disuguale, si ripongono prima di tutti quelli di rito maggiore, ancorchè vi fieno gli altri di rito minore trasferiti prima di effi; e nel rito fi riguarda il grado: cioè avanti a tutti fi ripongono i doppi di prima classe, indi quelli di seconda classe, ec., ne si cura che vi sia dignità ne' trasferiti di rito inferiore . Se pol fono di rito equale, fi dà la preferenza alle feste con dignità essenziale ( n. 3. ), ancorche sieno trasferiti dopo le feste senza dignità ; sopra di che diffe bene ii Merati in un luogo (c) , ma in altro abbaglio (a). E trovandoli questa in più feite, si preserifée quella che la gode di classe superiore » Nell'uguaglianza di rito, e di dignità, si ripongono prima le feste che si celebrano con solennica estrinseca grande, o nella Chiesa propria, secondo le spieghe fatte circa la preferenza nel concorso ( ne 19. 6 20. ). Quando in tutto ciò sieno uguali, allora si ripone prima chi prima fu trasferito. E se

<sup>(</sup>a) Talà n. 1096. Cav. to. 2. c. 27. decr. 10. (b) Talà n. 1161. Cav. in App. ad to. 4. desri.

<sup>6.</sup> ad c. 9. to 1.

<sup>(</sup>e) To. 2. feet. 3. c. 10. n. 6.

<sup>(</sup>d) In Ind. decre Brev. n. 174

vi fono degli offici dell'Ordine, della Diocefi ec., non hanno la preferenza, come fi diffe, che l'hanno nell'occorrenza? No red eccone il decreto: Pro translatione festivam talis vatio habeatur, ut prius fiar officium de prius descripto la Calendario, nullo habito respectu, quad officium translatum sit Ecclesia particularis Ordinis, seu Religionis, Diocecsis, voltanis, con Religionis, Diocecsis, voltanis, come nel superiori, come nel controlla, onde non fi attende dignità accidentale,

folennità connaturale, antichità ec.

90. Veniamo ora all' eccezioni , e cominciamo. da quelle della prima delle affegnate Regole. EC-CEZIONE I. Se nel primo gtorno non impedito dovelle celebrarfi qualche festa che non conviene differirla in altro tempo; questa è una giulta ragione di dar luogo alla fella fuddetta, ancorchè ne derivi, che il trasferito antecedentemente non fi riponga nel primo gieruo non impedito. Gli esempi ne sono le feste del Nome SS. di Gesti, della Purificazione, e de' sette Dolori di Maria SS., di cui si è parlato nel capo precedente . ECCEZIONE II. Giulta ragione vi sarebbe di far lo stesso, se nel primo giorno non impedito occorreffe qualche facra funzione da celebrarli con folennità, colla quale non convenisse di unire la festa di quel Santo, a cui toccherebbe quel luogo. La sudderra festa può allora trasferirsi nell'altro seguente giorno non impedito. Perciò si diste, che nel giorno della commemoraziona de' fédeli defonti, anche prima dol decreto inibitivo di qualunque ripolizione di trasferito nel prefato giorno, non vi si poteano riporre i doppi di 1. o 2. classe ( n. 76. ). ECCEZIONE III. Secil primo giorno non impedito spettasse ad un Santo, di

<sup>(</sup>a) Mar. ib. n. 290. Cav. te. 2. c. 27. deer. 5.

cui appresso dovrà celebrarsene folennemente una fe-Ita fecondaria, come della Traslazione, Invenzione ec. la quale non avesse officio : in tal caso sarebbe convenientalimo il differirne al detto giorno la ripolizione, accid la di lui fe la divenisse più celebre colla recitazione del fuo officio . ECCEZIONE IV. L' anche cauta giuda di non riporre un trasferito nel primo giorno vacuo, se col differirne la riposizione al seguente non impedito, si trovasse luogo per qualche officio, il quale altrimenti fi dovrebbe omettere, ancorche fosse officio ad libitum. ECCE-ZIONE V. Se col fisfare un officio nel primo di non impedito, ne derivasse, che spesso poi quel giorno troyandoli impedito, non fi potesse recitare; è questo un giusto motivo di riporlo in altro giorno. ECCEZIONE VI. Finalmente è un motivo ragionevole di riporre un trasferito più in là del primo giorno vacuo, fe così facendo venga a recitarli il suo officio nel di medesimo che si recita dalle altre Chiese della Diocesi: si può offervare come il Cavalieri con ragioni, e con decreti della S. C. stabilisce tutte le divisate eccezioni.

o 1. Sieguono le eccezioni della feconda delle fopraddette Regole generali. ECCEZIONE 1. Occorrendo un femidoppio nel giorno di una fella che ha Portava, o pure nella Domenica fra la medelimia ortava, overo in un giorno di elfa in cui occorre anche un doppio: in questi tre casi il detto serioloppio in ripone subito nel primo giorno dentro la prefata ottava, pel quale della medelima dovrebbe fassi l'officio, ancorche vi sieno doppi, anche di prima classe trasferiti prima della suddetta festa che ha l'ottava, i quale giusta la surriferita. Regola, come di rito superiore, dovrebbero riposti prima del femidoppio. (Con ciò viene a fassi eccezione a due

<sup>(</sup>a) To. i. e. 9. deer. 13., & app. post to. 4. de-

due altre Regole generali; cioè a quella di non riporre semidoppi trasferiti per accidens fra le ottave ( n. 74. ); ed a quella di riporre i trasferiti prima, o dopo, fecondo fono descritte le loro feste nel Calendario ). Ab hac tamen regula excipitur femiduplex occurrens in festo habente octavam, vel in Dominica infra octavam, vel in festo duplici infra octavam; quod femiduplex in prafatis tribus cafibus transfertur in diem immediate fequentem ( in. qua alias agendum effet de die infra octavam ) protrabendo ad alian diem non impeditam aliud quodcumque duplex, etiam prime classis prius translatum . S. R. C. 2. Sept. 1741. in Aquenfi (a) . E se il detto semidoppio occorra nel giorno medesimo della prefata festa che ha l'ottava, insieme con un altro doppio; o pure in un giorno di effa , nel quale occorra un altro semidoppio che è preferito; vuole con ragione il Cavalieri (6), che si debba pur eseguire ciò che determina il trascritto decreto; mentre rispetto al primo, se la S. C. da la preserenza al semidoppio, di cui parliamo, anche sopra il doppio trasferito prima di detta festa, molto più gli vuol dare tal preserenza sopra il doppio trasserito in un giorno flesso col semidoppio , ed è questa una vera estensione comprensiva ( n. xvi.). Rispetto poi al secondo, favorisce la Rubrica, la quale dopo aver disposto, che nel primo giorno non impedito fra l'ottava si riponga il semidoppio occorrente nella Domenica fra la medesima, aggiunge; eta ut festum semiduplex infra octavam non transferatur, nisi in proxime sequentem diem (c) le quali parole, foggiunge il citato Autore, universalem statuunt dispositionem de semiduplici, quacumque de caufa

(c) Rubr. gen. Brev. tit. 10. n. 5.

<sup>(</sup>a) Ap. Telà n. 1096. Cau. 10. 2. s. 27. decr. 10. (b) To. 2. c. 20. decr. 6.

eausa translato, reponendo infra ostrutam, O non nissi in die praximo le juenti (3). In calo poi, che non abbia luogo il mentovato femidoppio dentro l'ottava, per eser futt'i giorni della medessima impediti; il privilegio datogli dal decreto, e dalla Rubrica non si estende dopo l'ottava, ma soggiace, come tutti gli trasferiti, alla regola generale.

92. ECCEZIONE II, Trasferendosi le feste del Nome SS. di Gesti, della Purificazione di Maria. SS., de Sette Dolori della medesima nella feetimana di Passione, dell' Annunciazione della stessa della surgione, dell' Oscio Battilla, si debbono, triporre avanti agli altri doppi trasferiti prima delle menzionare feste, quantunque i medesimi abbiano rito, e dispità maggiore (n. 72, 6 feq.).

93. Per ben regolarli nella ripolizione de' trasferiti, debbono aversi presenti, oltre alle assegnate Regole generali, ed eccezioni, le seguenti avvertenze. Primo. Considerandos il trasferito in perpetuo, come occorrente, se accada di doverlo in qualche anno trasferire di nuovo per accidente, nel riporlo poi cogli altri trasferiti, non si riguarda il primo luogo proprio che avea, per rilevarne se la fua traslazione è anteriore, o posteriore agli altri trasferiti; ma G riguarda il fecondo luogo acquistato e divenuto proprio in vece del primo per la perperua mutazione fattane (b) . Secondo . Allorchè per la concessione di un nuovo officio di rito superiore abbia da cambiarsi il giorno, assegnato in perperuo a qualche officio ( no 73.), fi deve offervare il disposto del decreto che siegue: Cum aliquod festum jam translatum, iterum moveri ex necessitate contigerit a die sibi semel assignata; non est apus . ut ceiera alia festa post ipsum translata a diebus sibi respective affignatis denuo removeantur , nisi forte nova

<sup>(</sup>a) To. 2. c. 20. decr. 5.

<sup>(</sup>b) Caval. to. 1. c. 9. decr. 3. n. 119,

nova Calendarii constructio ex integro assumeresur . S. R. C. 22. Aug. 1744. in Cracov. (a) . Tutto l'opposto si dee praticare, se un trasserito o in perperuo, o per accidente si trova essersi riposto malamente. E' necessario riporlo dove gli spetta, e cambiare il luogo a tutti gli altri, secondo loro spetta dopo la detta mutazione di un solo di essi: TER-ZO. Gli offici conceduti per qualche giorno mobile, come per la prima Domenica, o per lo secondo Venerdi ec. ; quando fono di quelli che è permello il trasferire in caso d'impedimento (n. 39.); non si debbono riporre nello stesso giorno di Domenica . Venerdì ec. , ma nel primo giorno non impedito, secondo la Regola generale degli altri offici ; e ciò con vari decreti (b) . QUARTO Allorche una Chiesa particolare, o una Comunità di Religiosi che usa il Calendario della Diocesi , vi aggiunge i suoi offici particolari, deve considerare gli offici che trova in detto Calendario trasferiti, e riposti in perpetuo, come occorrenti nel giorno proprio. Ma fe nel Calendario dell' Ordine vi fono de' trasferiti, ed affegnati in perpetuo, dovendosi per l'aggiunta de' Santi Padroni trasferire in perpetuo altri offici, quelli fi ripongono dopo i fuddetti già assegnati (c). Quelli poi che sono assegnati fuori del proprio giorno per accidente, può, e deve cambiarli di luogo, se così richiede l'aggiunta di detti offici particolari. E fe fra' Santi che deve aggiungere, ve ne sono di quelli che occorrono in giorni già occupati o da offici universali, o da quelli della Diocesi, si diedero da noi le regole e per sapere chi abbia a trasferirsi, e fra i trasferiti chi abbia prima a riporsi. QUINTO. Nel dover Tom. I.

(a) Ap. Tali n. 1184.

<sup>(</sup>b) Caval. 10. 2. Append. ad c. 25. decr. 6. 6 7. (c) S. R. G. 27. Martii 1773. in una Ord. Excelc. Polon.

riporre nel tempo ficfio i trasferiti per accidente, ed i trasferiti in perpetuo, i primi giorni non impediti dopo la trasfazione di quelli ultimi ferviranno per la ripofizione de medefimi; ed i primi febbene di rito maggiore, e trasferiti anteriormente, fi collocano dopo; mentre i trasferiti in perpetuo fono occorrenti, e quelli han da fituarfi prima di turti nella compilazione de Calendari; ed i giorni, che rimangono vacui, fi danno a trasferiti per accidente. Offervate ii n. 74, nel fine.

94. Ma che dovrà farsi, se i trasferiti o per accidente, o in perpetuo non hanno luogo in tutto il retto dell' anno? Con più decreti ha comandato la S. C., che nel loro giorno proprio si facciano, come semplici : rivocando eli antichi stabilimenti . Sancti, qui in fine anni superfunt, non sunt trusferendi ad annum fequentem ; fed quoties in tota anni decurfu de illis celebrari non valeat , tune in illo anno dieb; corum propriis considerandi funt. tamquam simplices; faciendo illorum commemorationem; at fit in semiduplicibus, cum q. lett, ad Matutinum composita ex omnibi ecrum lectionib, propriis fecundi Nocturni ad modum unius, O ita declaravit, O' fervari mandavit S. R. C. 26. Martin 1735 in Hifpal., O 8. Murtii 1738. in una Ord. Cappuc. (a) Vi fu chi diffe, che questo decreto parlava de' soli semidoppi, e de' soli trasferiti per accidentes onde fu pubblicato quello altro: Decreta, que flatuunt , non effe trasferendos ad annum e fequentem fanctos illos; qui in fine anni superfunt ; intelligenda funt , non folum de femiduplicib. ; fed etiam de duplicibus, five ab accidentali, five a perpetuo ota currenti impedimento corum celebratio fuerit impedita . S. R. C. 16. Sept. 1741. in una Orde Min. Observa Reforma (b) . E nel 1743. a' 7. Decembre

F 11 1

<sup>(</sup>a) Ap. Talit n. 962.

<sup>(</sup>b) Ap. Talu n. 1124.

in Mediolanenfi vi fi aggiunfe il feguente : Pofieriob. hujus S. C. decretis , guib. cautum eft , ut fancti, qui in fine anni superfunt, non fint ad fequentem annum transferendi, abrogatum fuit decreto 7. Decembris 1780. , ideaq. comprehenduntur fub illis etiam Sancti , qui in menfe Decembri occurrenres , transluti superfunt . S. R. C. (a) , Vi fu, un Religioso in Madrid, che in un Calendario da lui stampato diffe, che quelle parole in toto anni deeursu del primo de' seprannotati decreti; non si dovessero intendere per quello solo che vi rimaneva dell' anno dopo il giorno proprio del trasferito, computando l'anno dal primo di Gennaro fino all' ultimo di Decembre; ma doversi intendere di dodici mesi intieri da computarsi dal giorno della detta festa trasferita in avanti. La S. C. a' 30. Agosto 1785, in Angelopolitana riferisce questo sentimento, O' damnata Religiofi Matritenfis vana interpretatione ( parole del decreto ), e viene a dichiarare ; Decresum diei 26. Novembris 1735. intelligendum de anno vulgari, O' communi, qui a Calendis, incipit Januarii . S. R. C. (b) . E prima di tal decreto l'avea già bene interpretato il Cavalieri , scrivendo : Ly igitur toto anni decurfu folummodo denotat anni curfum per consequentes , non per pracedentes dies (c).

95. Dica ora il Lettore, se da tutt' i riseriti decreti non si deduca evidentemente, esser probito, non solamente il trasferire i Santi che non hanno luogo all'anno seguente, ma eziandio il riporil ne giorni precedenti alle loro selle. Ognun lo conosce, che queste non sono due cose diverse nella soltanza, ma sono una medesima cosa espressa.

H 2 000

- (a) Ibid. n. 1162.

<sup>(</sup>b) Ap. Talu n. 1310.

<sup>(</sup>c) To. 1. c. 6. deer, 5. n. 15.

116 te, per necessità li ha da riporre ne giorni antecedenti al trasferito, giacchè ne' fusseguenti non vi è luogo. E chi li ripone ne'giorni precedenti alla loro felta, per necessità li ha da trasferire nell' anno seguente. Or essendo condannato il trasferirli all'anno feguente, e condannato n'I tempo fteffo il riporgli ne'giorni precedenti a' trasferiti, giacche la fostanza è condannata, non la sola maniera di esprimerla. E pure non manca thi ancor difenda, come lecita una si farta anticipazione , non già de' trasferiti per accidente, ma de'ioli trasferiti in perpetuo. Il Gujeto dice di non riprovare, che si faccia nel giorno che immediatamente precede la festa del Santo da trasferirsi . Egli'è degno di scusa ; perche scrisse prima degli enunciati decreti. Il Cavalieri non approva che ciò si pratichi palim ; e adduce ragioni, le quali provano che non dee praticarli mai (a): tum quia, egli dice, Rubrice juxta augrum difpositionem etiam mutatio facienda effe videtur, femper festa translata in fequentes dies reisciunt : tum etiam quia decreta Congregationis . qua de eadem immutatione loquatur , vel multam , in anam facienda fit , diem nominant , vel femper fequentem, numquam vero precedentem : Or se egli confessa, che la mutazione perpetua si ha da regolare secondo le Rubriche; e confessa ancora, che la S. C. non dice mai, che l'officio trasferiscasi nel giorno precedente, ma sempre nel seguente ; la necessaria conseguenza che dovea trarne era , che tale antécedente mutazione non fi polla far mai Egli nondimeno conchiude, che può farsi nel caso. che il Santo non trovi loogo nel rolto dell' anno ed anche nel cafo, che ne' giorni antecedenti alla fua felta, fi faccia memoria della Traslazione, o Invenzione ec. del medefimo Santo. Non apporta por una parola in prova di tal fua conclutione ; e

<sup>(</sup>a) To. 1. c. 9. decre 13. n. 37. ...

perciò non vi ha bifogno di confutarla; ma ferviranno per una validissima consutazione della medesima le stelle ragioni da lui , come sopra , addotte . 96. Soltanto dobbiamo brevemente confutare Ferdinando Tetamo, il quale sostenendo esser lecita la prefata anticipazione (a), si appoggia salle seguenti ragioni. 1. Che oggidì si può fare il perpetuo assegnamento senza il permesso della Congregazione . 2. Che nel Breviario Romano vi sono molti esempi di assegnamenti anticipati . 3. Che se per non anticipare i Santi, si facessero sempre, come semplici, jure non recto si priverebbero dell'officio intiero . 4. Che le Rubriche nel prescrivere, che si ripongano ne' giorni, seguenti, parlano della traslazione accidentale. 5. Che sebbene sia conveniente il seguire dette Rubriche anche nelle traslazioni perpetue, nulladimeno quando non vi è luogo ne' di feguenti, l' esempio del Breviario sta in Juogo di Rubrica che permette l'anticipazione. L'infussifienza di quette ragioni può agevolmente da ognuno ravvilarli a contuttoció rispondiamo al primo, che la S. C. ha data la facoltà di far la ripolizione perpetua, ma fecondo le Rubriche, e i suoi decreti', non già a capriccio. Al secondo, che le anticipazioni nel Breviario fono state fatte dal Pontefice, o dalla S. G. che ne aveano la potestà; ed è un pessimo modo di argomentare il dire : lo ba fatto il pontefice, dunque possiamo farlo noi . Al terzo , che si privano Santi dell' intero officio jure rediffino , perche fe ne privano col comando della S. C., e l' ancicipazione si farebbe jure non recto; perchè contra la legge, e di proprio capriccio. Al quarto . che la S. C. ha deciso , che i trasseriti in perpetuo abbiano in ciò a regolarsi come i trasseriti accidentalmente, e di fopra ne abbiam riferito il

de-

<sup>(</sup>a) In App, Not. per annum vage c. 1. ex n. 6.

decreto . Al quinto vi abbiamo risposto nel se-

97. Finalmente a tutto il già detto si aggiunge. che il punto è stato già definito dalla S. C., ed è terminata la controversia, I Padri Recolletti di S. Francelco proposero il seguente dubbio : An festa duplicia, que locum translationis non habent . . fint pmnino omittenda , vel possint ea anticipate celebrari dieb. ultimis menfis Februarii, vel primis diebus Martit, dich. non impeditis; nife die infra vetavam S. Margarita de Cortona ; vel initio. Aprilis in diebus ferialibus ? Refp. Negative ; O ita declaravit, O' fervari mandavit S. R. C. 17. Junio 1773. Dunque ne si possono ommettere, ne si possono anticipare, ma si debbono celebrare a guisa di semplici ne'loro giorni propri, giusta gli antecedenti decreti . Si chiamano quelli ; semplici per acvidens a differenza de' semplici per se, e ci occorrerà di puovo farne menzione nel Capo delle Commemorazioni.

98. Abbiamo proposto nel Titolo del presente Capo di parlare in ulfimo luogo degli offici che si concedono di nuovo. Ecco il decreto circa di essi. Adveniente notitia alicujus officii recitandi, a S. R. C. recenter concessi, fi talis notitia ita opportune perveniat , ut pradicti officii recitatio evenire pollis tempore congruo; scilicet vel die a S. eadem C. pro tali recitatione preferipta, vel diebus post illam vacantibus , quibur juvea Rubricarum Regulas hujusmodi officium recitari posit; recitetur quidem . Si autem talis notitia non ita opportune pervenerit, ut pradi-Elis diebus impleri potuerit officii recitatio, pro prefenti anno omittatur . S. R. C. 11. Julii 1739. (a) Quelle parole , vel diebus post illam vacantib. , vogliono dinotare, che se il giorno assegnato per tal nuovo officio si trova in quell' anno impedito

<sup>(</sup>a) Ap. Caval. so. 2. c. 43. decr. 18,

in qualche luogo, onde fi deve riporre nel primo giorno non impedito; giungendo ivi la notizia, quando e già corfo il giorno affegnato, ma non è icorfo il detto primo giorno vacuo; in esso si deve recitare. Il Cavalieri foggiunge, che se la detta notizia arrivi dopo ilampato, e promulgato il Calendario della Diocesi, non vi è obbligo rigorofo di recitar quel nuovo officio; perchè dalla fituazione del medesimo potrebbero derivarne molti cambiamenti in detto Calendario, che non tutti fanno regolare. Ma da questa sua riflessione non può certamente dedurfene, che non produca rigorofa obbligazione il grave precetto di recitare quel nuovo officio. Solamente se ne deduce, che chi lo recita, e poi per ignoranza invincibile erra ne' cambiamenti da farli, gli errori non gli sono imputati . Ma che dovrà farsi, qualora un officio che già era conceduto di recitarsi in qualche luogo nel tale giorno, fi conceda poi universalmente, ma in giorno diverso? Se que la última concessione è universale per tutto il Mondo, o per tutto il Regno, o almeno per tutta la Provincia; i/luoghi particolari debbono uniformarsi nel giorno, come da' vari decreti li prescriva; eccetto se la concessone particolare è posteriore : o pure sebbene sia anteriore , nulla fi meno nel giorno, in cui il detto officio fi è celebrato fino allora, vi è una gran folennità estrinseca. Si può offervare il Capo XII. del primo Tomo del Cavalieri. Se poi la nuova concessione è soltanto per la Diocesi, resta ferma l'antiza per li luoghi particolari,

Avvertenze intorno agli offici della Dedicazione della Chiefa, del Santo Titolare, del Santo Padrone; e di quello, di cui fi ha la Reliquia.

PEr le Chiese soltanto benedette , e non confecrate non può recitarli l' officio della Dedicazione; ma se poi sono state consecrate, vi è l'obbligazione di recitare il fuddetto officio col rito di prima classe, e coll' ottava, parlandosi della Chiefa propria (a) . Ed ha la dignità effenziale della prima classe (n. 3.) come festa del Signore ( n. 65. 0 66. ) La Dedicazione poi della Catedrale ha il medesimo rito, ed anche l'ottava dentro la Città; ma nella Diocesi si deve celebrare fenza l'ottava, e di rito o doppio di prima classe, o doppio minore, secondo è stato solito (b). L' officio della Dedicazione della Catedrale lo debbono recitare tutt' i Sacerdoti della Diocesi ( de' Regolari parleremo a parte); ma quello della Dedicazione della Parrocchia, o di altra Chiefa, non possono recitarlo tutt' i Sacerdoti di essa, ma soltanto quelli, di cui quella Chiesa può dirsi propria nel Jenso stresso, nel quale l'intende la S. C. E nel detto fenso non si dice Chiesa propria la Parrocchia, perchè il Sacerdote abita nel distretto di essa, vi canta l'officio nel coro in tutte le feste, vi assiste ogni giorno, vi amministra i Sacramenti, vi predica , interviene alle Processioni ; ed è alla medesima ascritto, è destinato dal Vescovo. Tutto questo lo fa senza dubbio divenire Sacerdore di quel-

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Brev. tit, 1. n. 1. O tit. 2. n. 1. (b) S. R. C. 2. Maji 1619. in Conchen. O 19. Jun. 1700. in Curien. ap. Caval: to, 1. in Ind. decr. 3. 6. 7. O 8.

fa Parrocchia, ed in senso largo uno del Clero della medesima; ma no il diviene però nel fenso sinesso della S. C., e non può la Parrocchia disso dinesso della S. C., e non può la Parrocchia disso che con que la contra della sinessa della propisa. Per questo è necessaria una delle seguenti quattre cose; cioè o che vi canti l'ossicio nel coro nella maggior parte de' giorni dell' anno; o che vi abbia qualche beneficio, almeno semplica e, e tenue; o pure che vi faccia la sina abitazione; come i Regolari. Si può leggere questo punto presoni la Regolari. Si può leggere questo punto presoni la Cavalieri che lo tratta egregiamente, e re riferiscia i motti decreti della S. C. (a)

100. Quei Sacerdoti che, secondo ora si è dichiarato, pollono, e fon tenuti recitare ogni anno l' officio della dedicazione della Chiefa propria; fono obbligati a recitarlo eziandio nel giorno flesso, in cui si consacra. Il Merati, ed il Cavalieri insegnarono doverfi cominciare un tale officio dal velpro del giorno antecedente alla dettà Confecrazione, e nel prefato giorno poi recitarfene il Matutino ec-Ma dopo che i medefimi hanno scritto, e stato determinato il contrario dalla S. C., la quale domandata: i. An in loco confecrande. Exclesie officium de communi. Dedicationis Ecclesia sit celebrandum a primis vesperis die pracedenti recitandis inelufive, feu porius dumtaxat inchoandum, finica confecratione, feilicet in vefperis subfequentibus ? 2. An eo cafu de feria, vel de festo Sancti occurrentis Vespera, Maurinum, ac alia Hora pracedences confecrationem Ecclefie recitande fint ? Rifpole al primo di detti dubbi : Negative quoad primam partem, affirmative quoad fecundam . Ed al fecondo : Vefperas , Matutinum , Landes , & Horas confectationem pracedentes recitandas effe vel de ferie, vel de Sant eto; prout descriptum fuerit in Ordinario S. R. C.

<sup>(</sup>a) To. 1. c. 1. decr. 14. 0 10. 2. 6. 43.

ita declaravit, ac fertari mandavit 29. Julii 1780. in Mechlinien. Dunque nel giorno, in cui fi e facta la confecrazione fi dice il velpro di esta, e acciorno feguente il Matutino ec., ed essendo della Dedicazione nel rito di prima classe, e alla dignità di classe suprema, fi trasserisce l'officio sin quel giorno occhrente, seconto le regole, ed eccezioni affegnate a sono luogo. Se pois l'occorente ha la preserenza, l'officio della Dedicazione, si trasserisce. Il Vescovo assignerà il giorno, in cui suprema di propositi della può estere di la festo, cioè il giorno, in cui su può esserenza la Chica, o un altro (n. 65; ). ne cui si è consecrata la Chica, o un altro (n. 65; ).

101. L' officio del Santo Titolare della Chiefa dee recitarsi ogni anno, ancorchè la medesima sia foltanto bendetta; ed il rito dovrà effere doppio di prima classe coll' ottava. Tutti i Sacerdoti della Diocesi son tenuti a recitare col detto rito del Titolare della Catedrale : Debet fieri in tota Diacefi officium cum octava Titularis Ecclesia Cathedralis , ac Patroni , S. R. C. 2. Septembr. 1741, in Aquen. (a). Ma del Titolare della Parrocchia, o altra Chiefa non possono recitarne tutti, ma quelli foli, de' quali si è detto parlando della Dedicazione ( 99. ). Del Titolare di un Altare non è permello recitarne l'officio, se non l'ha nel Breviario; e se lo ha, non si può recitare con un rito maggiore di quello che gli è stato assegnato per tutti . Sotto nome del Titolare della Chiefa dimofira con valide prove il Cavalieri (b), intendersi anche il Titolare delle Cappelle che stanno fuori della Chiefa, e sono state benedette per celebrarvisi la messa; come ancora le Cappelle che sono dentro Monasteri de' Regolari ; onde vuole, che del Titolare delle une, e delle altre debba dirfene l' offi-

<sup>(</sup>a) Ap. Talu n. 1109.

<sup>(</sup>b) To. i. e. 1. decr. 3. ex n. 22.

102. In ogni luogo due foli Padroni principali fi possono avere, uno universale del Regno, o della Provincia, l'altro particolare del Paese; e tutti gli altri fono meno principali: unius ex principalioribus Patronis in quocumque Regno, vel Provincia; & alterius pariier principalioris in quacumque Civitate, Oppido, vel Pago; sono parole della Costituzione Universa di Urbano VIII. de' 22. Decembre 1642, Dove vi è il Padrone principale del Regno, e della Provincia questo solo può celebrarsi, come il principale universale, e quello del Regno, come meno principale. E della stessa : maniera dove è il Padrone principale della Città, e del Paese, solo di queil'ultimo può celebrarfi, come di principale particolare, e dell'altro, come di meno principale (a). Si eccertua se vi sia o Indulto Appostolico. o consueradine più antica della Costituzione di Urb, VIII. de 23. Marzo 1630. nella quale parlando dell' elezione del Santo Padrone, fi fervì fempre del numero singolare per escluderne la pluralità. E 6 noti, che in detta costituzione fu comandato, the l'elezione del Santo Padrone o principale, o meno principale si debba fare colla maggioranza de voti secreti del Popolo; col consenio del Vescovo, e del Clero Secolare, e Regolare, e coll'approvazione della S. C. de' Riti; delle quali cose de manchi una fola, l'elezione à invalida, e non è permesso il celebrarne l'officio, come di un Santo Padrone. Che se parlasi del Santo Padrone di una Religione . è necessario , dice il Cavalieri (b) , che fe ne faccia l'elezione da quelle persone che infieme congregate rappresentano tutta la Religione;

<sup>(</sup>a) To. 1. c. 3.

<sup>(</sup>b) To. I. c. 3. decr. 1. n. 84.

come è in alcuni Ordini il Definitorio, ed in totti il Capitolo generale. E vi bilogna di più l'approvazione del Generale.

103. Di ogni Santo Padrone principale dee , giufla le Rubriche, recitarione l'officio doppio di prima classe coll'ottava da tutto il Clero secolare : Se vi è il Padrone principale del Paele, il Clero di effo non deve, ne può recitare di quello della Cictà. dov' è la Catedrale; vel attenta consuetudine sub vitu duplici majori tantum , fine octava ma può, e deve, le nel Paele non vi è, secondo il rito già detto, e coll'ottava (a). Circa poi i Santi Padroni meno principali , nella Tabella del Breviario fono posti fra i doppi maggiori; ed in questo rito debbono celebrarsi le loro feste primarie . Per le secondarie ecco il decreto: Festa secundaria Patronorum minus principalium, fi celebrantur cum foleminitate, habent in se naturam duplicis majoris : 6 qualitatem duplicis minoris, si abfque solemnitate peragantur . S. R. C. I. Decembr. 1742. in una Ord. Carmel, Excalc. Polon. (b) Il Tetamo ha trascritto questo decreto dal P. Zaccaria, ma vi manca la parola secundaria; onde ha creduto, che il decreto parlaffe di tutte le feste de' medesimi : e che percià secondo il detto decreto dovessero regolarsi nel rito (c). Ma questo è un abbaglio nato dal decreto che ha trovato malamente riferito. Del rello è indubitato, che l' officio del Santo Padrone meno principale ancorche fi celebri senza solennità , è doppio maggiore, purchè fia festa primaria; e questa è la pratica universale, uniforme alla Rubrica, ed al decreto soprallegati (d) . Finalmente giova

<sup>(</sup>a) S. R. C. 28. Sept. 1658. in Calagurit. ap.

<sup>(</sup>b) Ap. Talk n. 1133.

<sup>(</sup>c) In Not. per an. vage c. 7. n. 17.

<sup>(</sup>d) Caval. to. 1. c. 3. docr. 7. n. 13.

125

qui notare il decreto rispetto all' obbligo annesso alle telle de' Padroni principali di fantificarle : Festuma principalioris Patroni in quocumque Regno, feu Provincia; O alterius pariter principalioris. Patroni in quacumque Civitate, aut Oppido, vel Pago, ubi hos Patronos haberi , & venerari contigerit, elt praceprivum cum obligatione audiendi facrum, O' vacando ob operib. fervilibus. S. R. C. 13 Sept. 1642. approbante Urbano VIII. in Conft. Universa (a) . Ma nel nostro Regno di Napoli, e di Sicilia Benedetto XIV. nel suo Breve, cum sicut de' 22. Decembre 1748., in cui permette la fatica nelle felle che accadono fuori del giorno di Domenica, nell'eccettuarne alcune fra di effe , mette , festo die enjusvis pracipui quarumcumque Civitatum, vel locorum Diacefum pradictarum Patroni . A differenza dunque dell' officio di prima classe coll'ottava che si dà come abbiamo dichiarato, ed al Padrone principale universale , ed all'altro particolare , nel nostro Regno l' obbligo di astenersi dalla fatica è annesso ad um folo di detti Padroni, cioè a quello del Paese, se vi et fe non vi è, a quello della Città ; e fe quelto pure manca, a quello del Regno.

de unito nell'officio con altri Socii, e quella unione è per le, C veluti ex, natura rei; non si separano mai nell'officio si a turt'instene si fanno di tito doppio di prima classe coll'ottava, ancorchè il detto officio abbia nel Breviario il rito semplice. Allora poi vi si trova la detta unione, quando si avvesano quelle due condizioni. La prima, che tutti moritono per la slessa condizioni. La prima, che tutti moritono per la slessa con con el medesimo tempo, e luogo. Ma ciò si dee intendere moralmente; onde si verifica que la prima condizione ancorche una morì un giorno prima, o dopo degli altri; o uno morì un giorno prima, o dopo degli altri; o uno morì col fuocò, l'altro col ferro. La seconda, che vi sia

<sup>(</sup>a) Ap. Tala n. 288.

fra effi qualche vera, e carnale confanguinità, o affinità. Mancando alcuna di quette condizioni, fi dicono uniti per accidens, ed effendo uno di effi Padrone principale, o Titolare, nell' officio fi fepara dagli altri , i quali fi trasferiscono , e si ripongono in altro giorno in perpetuo, fe fono di rito superiore al semplice, perchè quelto non si può trasferire. onde si laicia ( n. 43. ). Essendo di rito doppio di prima, o feconda classe, si celebrano collo stesso rito; ma se hanno rito semidoppio, ovvero doppio minore, o maggiore, vuole la Rubrica; che trasferiti si celebrino di rito semidoppio (a). Nel farsi ral feparazione, se si toglie il Padrone martire, e vi rimangono due focii, uno martire, l'altro Confessore, deduce il Cavalieri da alcuni decreti, che l' officio di detti focii si ha da recitare dal comune plurimorum maryrum, quantunque ve ne sia uno folo, e fia unito col Confessore ; le soi questo soltanto rimane, fi recita l'officio de communi Confessoris (b) . Il Santo Padrone meno principale non fi separa mai da Socii; ancorche sieno uniti per accidens; e perchè l'officio del Padrone meno principale è doppio maggiore; si recita di tutti collo stesso rito, quantunque il loro rito sarebbe semplice. Questo si ricava da' due decreti della S. C., dove così prescrisse, che si fosse praticato per li socii uniti col Santo, di cui si avea la Reliquia insigne (n. 107.). Il Cavalieri opinò diversamente, ma con validissime ragioni vien confutato dal Tetamo.

- 105. Riguardo all' officio del Santo, di cui si tiene in Chiefa la Reliquia (\*), si debbono primiera-

<sup>(</sup>a) In Brev. post Tabel. occurrent.

<sup>(</sup>b) To. 1; c. 5. decr. 1.

<sup>(\*)</sup> Quando exponuntur facræ Reliquiæ ultra lampadem, debent continuo super Altare ardere faltem duo lumina; aliter non exponentur . S. R. C. 22.

mente notare i feguenti decreti. De Sancio, cujus infignis Reliquia habetur, fieri potest officium duplem

Ian. 1701. in una Camald. Mont. Cor. Il Cavalier's nel comentare questo decreto ( to. 1. c. 4. decr. 15,); stabilifee le cofe seguenti. 1. Bastano due lumi senza la lampada; come nella Messa, ancor he di olio; e folamente quando vi è povertà, e vi è il desiderio del popolo di vederle esposte basta un solo lume . La S. C. vi aggiunse la lampada per maggior decenza. 2. Se le Reliquie sono racchiuse per ornamento nella Croce, non vi bifognano lumi; ma vi bisognano fe Stanno negli Ostenfori fra candelieri . Cost egli dice; ma a noi piace la distinzione fattaci da alcuni savi. Se gli Oftenfori, le statue fi collocano fopra l'Altare per ornamento, non già per esporre le Reliquie; le quali vi fi trovano per accidente; non fi richiedono lumi, come il Cavalieri non gli richiede per la Croce. Se poi non fi mettono per ornamento, ma com disceno di esporre le lacre Reliquie alla venerazione de' Fedeli : allora i lumi vi fono necestari. 2. Chiula la Chiefa, basta una sola lampada, ed essendo esposte well' Altare del Sacramento, dove già vi è, vi bifogna altra ; perche allora cum fion pateant cultui; non fi dicono esposte in senso rigoroso: 4. La S. C. vuole, the portandoft in processione il legue della Santa Croce, o altra Religuia di Gesti Crifto; tam Clerus, quam Seculares detecto capite incedere debent; ma per le alire foltanto deve andare ; col cupo scoverto chi le porta. Vuole di più che quando s'incensu il detto Santo legna, il Sacerdote non flia inginocchiato; e che dopo averla esposta si benedica con esso il popolo; il che aggiunge Ben, XIV, potersi fare con ogni altra Reliquia, e che nel passare avanti le Reliquie ofposte, se fono di Gest Cristosi fucoia genustessione; fe de' Santi l'inchino. Decr. S. R. C. 15. Sept. 1736. in Brixien. 2. Sept. 1699. in Cajetana, & 7. Maji 1746, in Varlay.

minus in ejus festo. S. R. C. 22. Novembr. 1602. in Vicentina. Duplex officium est instituendum de Sancto, cuius bahetur infignis Reliquia , ubi affervatur, vel fit corpus integrum, aut magna pars ejufdem , aut caput ; O' fit ex Sanctis approbatis , O' politis in Martyrologio Romano . S. R. C. 3. Junii 1617. in una Urbis Theatinor. Infignes Reliquie. quarum ratione recitari potest oficium sub ritu duplici minori, funt caput , brachium , crus , aut illa pars corporis, in qua passus est Martyr; modo sit integra . O' non parva; O' legitime ab Ordinario approbata . S. R. C. 8. April. 1628. in una Missal. Rom. approb. Urb. VIII. Tibia non est Reliquia infignis. S. R. C. 3. Jun. 1662. in una dubior. De Reliquia infigni officium est solum recitandum in Ecclesia , ubi affervatur, nec alie Ecclesia debent se uniformare eum Cathedrali , vel Matrice . S. R. C. 12. Martis 1618. in Conchen. (a) Finalmente ne' tempi a noi vicini furono confermate le sobrascritte decisioni a' 29. Marzo 1783. in una nullius S. Laurenii Scuvialensis Provincia Toletana. E su dichiarato nello flesso decreto circa il rito dell'officio: De Sanctis. auorum habentur Reliquia insignes, sub ritu duplica minori; si vero notabiles, ritu semiduplici. E perchè si era ancor domandato, se poteasi recitar l'officio de' Santi, di cui si avea in Chiesa una piccola Reliquia, fu risposto, negative . E si conchiuse col fervari mandavit. Circa poi la condizione di effet notato il Santo, di cui si ha la Reliquia insigne, nel Romano Martirologio, per effer lecito di recitarne l'officio, credeva il Cavalieri, (b), e prima di lui Bened. XIV. (c) che quando vi fosse stara la consuetudine ab immemorabili di recitare il detto officio di

<sup>(</sup>a) Cav. to. 1. c. 4. decr. 1, ap. Talà a. 162, 215.

<sup>(</sup>b) To. 1. c. 4. decr. 12.

<sup>(</sup>c) De serv. Dei beatif: patt. 2. t. 28. u. 29.

di un Santo nel Martirologio non descritto, secondo parlavano alcuni decreti, potea lecitamente continuars. Ma secondo l' ultimo decreto riferito dallo stesso Cavalieri (a) e dal Talà (b), rimane ciò espresfamente vietato. Confuerudo antiqua, O immemorabilis dicendi officium de aliquo Sancto, sufficit ad rite continuandum , ut illud recitetur , dummodo immemorabile respiciat festum in Romano Martyrologio descriptum; fin minus, negative. S. R. C. 7. Mais 1746 in Varfavien. E ciò è flato confermato nel foprallegato moderno decreto del 1783., mentre domandata la S. C., se in quel Monaltero era lecito recitare detro officio, a cagione di efferfi fempre fino allora recitato; rispose che si , purche si verificasse una di queste tre cose ; cioè o che i Santi, di cui si aveano le Reliquie insigni, sossero descritti nel Martirologio Romano, o mancandovi tal descrizione, avessero una speciale concessione di recitarne gli offici; o finalmente fi corum celebratio invedta fit ante Bullam S. Pii Papa V. editam feptimo Idus Julii 1568. Sieche non bafta la consuetudine immemorabile.

toó. Molte cofe negli enunciati decreti han bisogno di spiega. Qual sia la Resiquia insigno, l'esprime
con chiarezza il decreto, cioè il capo, o il braccio,
o la gamba, ma non so timo, o sia il di el osso,
Dichiara anche per Resiquia insigne quella parte del
corpo, dove ha patito il Martire, purche sia i.
tiera, 2. non piccola, 3 legittimamente approvata
dall'Ordinario. Instrea vuol dire tutta la mano, tutto il piede: bassa però l'integrità, morale, onde si
sima intera, ancorche ve me manchi una piccola
parte; e bassa pure l'integrità artissiale, la quale
si ha, quando per es. la mano che era divissa in varice porzioni si unice talmente coll'arte, che comTom. Il pari-

<sup>(</sup>a) To. 2. c. 45, in append, decr. 3,

<sup>(</sup>b) N. 1217.

parisce intiera. (Questa morale integrità è sufficiente anche per la Reliquia infigne ). Non piccola vuol dire, che sia notabile, come la mano, il piede, la maicella ec., ancorche abbiano la piccolezza nella quantità , perchè il Martire era un fanciullo . Piccola poi farebbe il dito, l'orecchio, ec. Approvata dal Vescovo, il che, come ben riflette il Cavalieri, s' intende secondo la spiega del Tridentino per le Reliquie nuove, e di fresco ritrovate : nec novas Reliquas recipiendas, nifi eodem recognoscente , O approbante Episcopo (a); non già per quelle che sono nell'antico legittimo possesso del culto. Per la Reliquia insigne vuole la S. C., che constet de iden titate Reliquie (b) . Dee costare, dice l' Autor Iodato, non già con certezza infallibile, ma con una certez-2a morale, deducta ex probabilibus ar gumentis. Se la Reliquia sta nel Reliquiario chiuso, e suggellaro, e vi è la carta di approvazione di qualche Vescovo; în tal caso basta all' Ordinario l'esaminare il fuggello, e l'approvazione fuddetta per vedere, fe vi lia frode. In una parola ciò che basta per esporre le Reliquie alla pubblica venerazione, è ancor fufficiente per recitarne l'officio.

ior. La recitazione del medefimo non è di configiio, ma di precetto. Non può nondimeno farsi, che da quei foli Sacerdori, da cui si diffe poterfi recitar l'officio della dedicazione della Chiefa (n. 1921). Mon è necessirio per detta recitazione, che la Reliquia sia espoita in Chiefa, ma è bastevole, che sia custodira in Sacressia, ancorche la medessima ne' Monache non abbia la porta che sporta per sono per la Chiefa. Una sola vosta l'anno si può dire l'officio per la Reliquia; avvegnache quel Santon abbia nell'anno, più selle. Se per lo medessimo non abbia nell'anno, più selle. Se per lo medessimo non

<sup>(</sup>a) Seff. 25. de invoc, venerat. O' Reliquiis. O'c. (b) Decr. S. R. C. gener. 11. Aug. 1691. op. Ta-lu n. 629.

vi è giorno affegnato nel Breviario, si deve recitar l'officio nel giotao di fua morte; qualora fi fappia; è non effendo noro, fi dejermina dal Vescovo. Se if Santo e unito con altri nell'anzidetto Breviario, non mai si separano; ma si recita di tutti insieme ! officio, e sempre di rito doppio minore, qualunque fia il cito inferiore che effi hanno, ancorche femplice. E così vedeli dichiarato dalla S. C. ne' seguenti due decreti : In Ecclesia S. Maria in Porticu, ubi affervarur brachium S. Marcellini tantum (occurrentis die 18. Junii), faciendum est officium etiam de S. Marco sub ritu duplici minori de communi plurimorum martyrum . S. R. C. 7. Aug. 1717. in und Urbis . Presso gir Agostiniani Scalzi dell' Austria fi veneravano in Chiefa Reliquie infigni di alcune compagne di S. Orsola ; e dubitando della maniera da recitarne l'officio, ne secero il questo alla S. C., la quale agli 11. Gen. 1749. rifpole . Fieri debere officium duplex de S. Urfula & Joeis (a). E dello stesso modo si dee praticare, in qualunque maniera sieno uniti detti Santi ; quantunque non abbiano ! officio nel Breviario; e quantunque siano di diversa Gerarchia , Ordine , o selso ; nel qual caso si deve dire l'officio della Gerarchia superiore; ed in parità della medesima, del sesso mascolino, e ne abbiamo gli esempi nel Breviario a' 10. Luglio , in cui si recita P officio degli nomini martiri, tutroche vi sieno unite S. Rufina', e S. Seconda ; e a' 28. Luglio, nel qual giorno si recita del comune di più martiri, sebbene vi sa unito S. Innocenzo Papa, consessore. Si può osservare il Teramo che in quello punto con gran forza di ragione contraddice d Cavalieri (b) ..

108. Quando non si sa il nome del Santo, di cui i ha la Religuia, può ciò non ostante diriene l'os-

<sup>(</sup>a) Ap. Talù n. 890. O. 1239. (b) Ad diem 31. Od. 4. 1.

ficio ; purche costi con certezza, che sia del numero di coloro, che con termini generali fon mentovati nel Martirologio; come quando dice : Paffio multorum millium , ec. , o pure, Urfula, O fociarum . Così il Cavalieri (a). Avverte similmente il medesimo, che circa le Reliquie di N. S. Gesà Cristo, Maria SS. non fr ricercano le condizioni affegnate per quelle de' Santi , acciò fieno infigni . La loro dignità, ed eccellenza supplisce alla quantità, e fa altresì , che anche le vesti di Maria , ed anche gl' istromenti della Passione di Gesù Cristo sieno, Reliquie insignissime, e possa recitarsene l'officio . Stima nondimeno, che di quelle, che si riseriscono a qualche festa già istituita, non debba celebrarsene altra festa; come sono, dice , la Croce, e i Chiodi che alla stessa appartengono: il Presepe, le fasce, la cupa, ed altre appendici della nascita. Fra quelle poi, che non si riferiscono a festa veruna, mette la sacra Sindone, le spine, i flaggelli, la lancia, la spogna ec. E' poi di sentimento, che delle Reliquie di Gesu, e di Maria possa anche farsene l' officio per l' invenzione', traslazione, ricevimento, fituazione ec., il quale officio vuole, che si prenda dalle feste già istituire, servendosi di quelle lezioni che sono alla Reliquia più adartate; come per la cuna, fasce ec., di quelle del Natale: per le spine, chiodi ec., dalla fella dell' Esaltazione della Croce. E per lo latte, capelli, velo ec. di Maria o dalla festa della Nascita, o di quella ad Nives; come la S. C. stabili per la festa di S. Maria degli Angioli (6). Prova in fine, che effendo conceduto ad un Ordine Religioso di recitar l'officio di tutte le Reliquie che fi conservano nelle Chiese del medesimo; si possa di più recitare da ciascun Monastero l'officio di qualche Reliquia infigue che nella di lui Chiefa ritrovafi

<sup>(</sup>a) To. 1. decr. 9. c. 4. n. 22. (b) Caval. to. 1. c. 4. decr. 7. 0 c. 2. decr. 6.

E ciò è stato poi deciso dalla S. C. a' 29. Marzo 1793, in una nullius S. Laurentii Scurielensis Provincia Toletana.

## CAPO VIII.

Degli offici votroi, e di quelli che si debbono recitare da' Regolari. Delle ottave e delle Domeniche.

109. C' Intendono per offici votivi quelli, ch'è sta-) to conceduto di recitare una, o più volte in oeni mese, o settimana. Credevano alcuni esser permesso il recitarli in qualunque tempo ne' giorni non impediti , quante volte nella concessione niun tempo n' era eccettuato. Ma la S. C. dichiard l'opposto: Hujusmodi indulta non habere locum in feriis Adventus , Quadragefima , Quatuor Temporum , Vigiliarum, five cum jejunio, five absque jejunio; & in feria fecunda Rogationum; nee non in illa feria. in qua secundum Rubricas sit reponendum officium Dominica (n. 117.), etiamfi de his diebus nulla fit facta specialis mentio in aliquibus officiorum concessionibus . 20. Martii 1706. in Dect. gen. (a) . Possono tali offici recitarli, fuori de' menzionati tempi, ne' giorni non impediti da festa di rito doppio, o semidoppio; occorrente, o trasferita; o da giorno fra l' ottava (b) . Se occorre l'officio di S. Maria in Sabbato, non è giorno impedito per detti votivi (c) . Se i medelimi fono conceduti generalmente per un giorno non impedito del mese , o della settimana , è in arbitrio lo scegliere qual si vuole per recitarli; ma non è in arbitrio , se vien fatta la concessione pel primo giorno non impedito, o pel Venerdì, o

<sup>(</sup>a) Ap. Talù n. 826. & Cav. to. 2. c. 24. decr. 7. (b) Talù n. 826. & 827. Cav. to. 2. c. 24. decr. 7.

<sup>(</sup>c) Decr. S. R. C. ap. Tala n. 669.

<sup>(</sup>a) Caval. to. 2. c. 24. decr. 11.

<sup>(</sup>b) Loc. cit.

<sup>(</sup>c) To. 2. c. 24. deer. 10, n. 3.

<sup>(</sup>d) Ib. desr. 11. n. 72

che (a). Circa l'occorrenza di un officio votivo, e di un altro ad libitum, già da noi si diffe, che è in arbitrio qual di elsi vogliali recitare, e quale om-

mettere ( n. 70. ).

110. E' noto, che i Regolari debbono recitare eli offici descritti nel Calendario del loro Ordine . Circa poi gli offici della Dioceli , dove è fito il Convento, ecco quanto è flato disposto dalla S. C. Religiosi tenentur. celebrare fub ritu duplici prima claf-(is cum octava festum, tam de Dedicatione, quam de Titulari Ecclefia Conventus , in quo morantur ; O' fub codem ritu duplicis prima classis tenentur recitare de Patrono principali lici , & de Titulari Ecclefia. Cathedralis tantum : ad octavas autem non tenentur juxta pluries refoluta. De alies autem Patronis minus principalibns non tenentur recitare, nift fint descripti in Calendario Romano, vel in dictorum Releioforum proprio . S. R. C. 24. Januar. 1682. in una Ord. Min. de Observ. (b) . L'effer descritto un Santo nel Calendario Romano allora obbliga i Religiofi a recitarne l'officio, quando nella concessione si è detto : mandavit recitari ab universo . Clero seculari , & Regulari . In tal caso debbono recitarlo , o il Santo fia o non fia Padrone meno principale; ficcome quando nella concessione non vi è la detta formola, ancorche lo sia, non sono tenuti a recitario. Essendo poi il Santo descritto nel Calendario dell' Ordine, si dee recitare col rito che ivi sta assegnato, e non con quello di Padrone meno principale .

111. Nel riferito decreto si dice, che rispetto agli offici del Padrone principale, e del Titolare, non fono tenuti alle ottave ; ma ne' seguenti si aggiunge , che, non possono celebrarle. Festum principalis Patroni alicujus Diacefis a Regularibus est celebrandum ritu dupl. 1. cl., & Dedicatio Ecclefia Cathedralis 1 4

<sup>(</sup>a) Ibid. decr. 7. n. 21.

<sup>(</sup>b) Ap. Talk n. 539.

136 ritu dupl, 2. cl. fine oflava; & degentes extra Civitatem non tenentur ad Dedicationis officium . S. R. C. 5. Maii 1736. in Einsidl. (a) . Dicendo il decreto in riguardo all' officio della Dedicazione, per gli Religiosi situati fuori la Città, non tenentur, ne siegue, dice il Cavalieri (6), che posiono recitarlo o col rito di doppio minore, o secondo la consectudine, se vi d. Domand ta la S. C., se il non tenentur circa l'ottava del Padrone principale escludeva anche il potere, ritpole : excludi etiam libitum, O non pofle . 20. Marii 1683. in una Ord. Min. de Obfero. (c). E perchè in ogni Paese si dee recitare del Padrone principale, tanto particolare, quanto universale (n. 102. ) : di ambedue debbono i Regolari celebrar l' officio (d). Di più fon tenuti all' officio de' Santi. che in quella Diocesi hanno la festa di precetto, ma fenza celebrarne l'ottava . Quando occurrit festum aliquod in Diocesi, quod sit de pracepto quoad forum . Repulares debent de eo officium facere , nife apud ipfos occurrat eadem die aliud festum; quod fit ejusdem clalis , ritus , O majoris dignitatis . S. R. C. s. Maji 1736. in Einsidlen. (e) Allora trasferiscono il Diocefano ; come pure le la loro festa è di rico, o folennità eltrinfeca maggiore, fecondo le regole dell'occorrenza (\*).

<sup>(</sup>a) Ap. Tala n. 992.

<sup>(</sup>b) To. 1. c. 1. decr. 10. ex n. 11. (c) Ap. Tali n. 557.

<sup>(</sup>d) S. R. C. in cit. decr. ap. Talu n. 556. (e) Ap. Talu n. 982.

<sup>(\*)</sup> Nel Directorio di una Diocesi ho letto que l' avviso posto nel giorno della Dedicazione della Caredrale: Apud Regulares dup. 2. cl. fine oct. Extra Civitatem quoq. fine oct. Fratres vero Minores S. Maria Angelorum tenentur ad oct., quia de gremio Cashedr. Eccl. Reliqui vero Regulares, qui utunrur hoc Calendario Dicecesano, non funt aditricti ad oct .:

112. Gli offici de non pracepto ( n. 68. ) dopo accettati debbono recitarli; e nel numero di quelli, dice il Cavalieri, entrano gli offici, che vien comandato di recitarsi ab universo Clero, fenza l'aggiunta di Regulari; ma le fu detto ab universo Clero feculari, coll'aggiunta ; o fenza l'aggiunta di Quanto sinora si è detto, si dee intendere anche per le Religiose, eziandio per quelle che vivono sottoposle agli Ordinari, purche sieno di Clausura ; e ciò per molti decreti della S. C. Nell' occorrenza del Santo Fondatore, e del Santo Padrone principale del luogo, son tenuti i Regolari recitare del Padrone, perchè è di precetto, ed è solennissimo presso quel Popolo . Ne farebbe conveniente, che con maggior folennità celebraffero nello stesso giorno la fella del Santo Fondatore, per non far diminuire il concorfo, e la venerazione al Santo Padrone del Paele. Così fondatamente risolve il Tetamo (a) contro il Cavalieri, ed il Merati. Quei Religiosi che non hanno Direttotio particolare, ma fieguono quello della Diocesi, sono tenuti ad uniformarvisi in tutto, fuorche nel far l' ottava del Santo Padrone principale, e del Santo Titolare del-

possunt vero, si velint, & nis impedintur ab offic. prop. Ord. S. R. C. pluties. Fin shagli si contengono in quest avusso, e dai decreti gia risetti, estafuno può rilevarli. In poche parole. E'also, che i Regolari dimoranti suori della Città sieno tenute all'ossicio suddetto. E'also, che i Regolari sieno de gremio della Catestrale, quando non sieno tenute al Coro nella medesima (n. 99, E' sasso per contenta al Coro nella medesima (n. 99, E' sasso per contenta al Coro nella medesima (n. 99, E' sasso per contenta al Coro nella medesima (n. 99, E' sasso per contenta al Coro nella medesima (n. 99, E' sasso per contenta al Coro nella medesima (n. 99, E' sasso per contenta al Coro nella medesima o per contenta al contenta della contenta della

(2) Append. not. per an. Vage c. 7. n. 44.

fra essi qualche vera, e carnale consanguinità, o affinità. Mancando alcuna di quelle condizioni, fi dicono uniti per accidens, ed essendo uno di essi Padrone principale, o Titolare, nell' officio fi separa dagli altri di quali fi trasferiscono, e si ripongono in altro giorno in perpetuo, se sono di rito superiore al semplice, perchè quelto non si può trasferire, onde si laicia (n. 43.). Essendo di rito doppio di prima, o feconda classe, si celebrano collo stesso rito: ma fe hanno rito femidoppio, ovvero doppio minore, o maggiore, vuole la Rubrica, che trasferiti fi celebrino di rito femidoppio (a). Nel farfi tal separazione, se si toglie il Padrone martire, e vi rimangono due focii, uno martire, l'altro Confesso. re, deduce il Cavalieri da alcuni decreti, che l' officio di detti focii si ha da recitare dal comune plurimorum maryrum, quantunque ve ne sia uno folo, e sia unito col Confessore; le poi questo soltanto rimane, si recita l'officio de communi Confessoris (b) . Il Santo Padrone meno principale non fi fepara mai da Socii, ancorche fieno uniti per accidens; e perchè l'officio del Padrone meno principale è doppio maggiore; si recita di tutti collo stesso rito, quantunque il loro rito sarebbe semplice. Questo si ricava da' due decreti della S. C., dove così prescrisse, che si tosse praticato per li socii uniti col Santo, di cui si avea la Reliquia insigne (n. 107.). Il Cavalieri opinò diversamente, ma con validissime ragioni vien confutato dal Tetamo.

107. Riguardo all' officio del Santo, di cui si riene in Chiesa la Reliquia (\*), si debbono primiera-

men-

(b) To. 1. c. 5. decr. 1.

<sup>(</sup>a) In Brev. post Tabel. occurrent.

<sup>(\*)</sup> Quando exponuntur facræ Reliquiæ ultra lampadem, debent continuo super Altare ardere saltem duo lumina; aliter non exponentur . S. R. C. 22.

mente notare i seguenti decreti. De Sancto, cujus insignis Reliquia habetur, fieri potest officium duplem minus.

Ian. 1701 in una Camald, Mont. Cor. Il Cavalier's nel comentare questo decreto ( to. 1. c. 4. decr. 15,); stabilifee le cose seguenti. 1. Bastano due lumi senza la lambada , come nella Messa, ancor he di olio ; e folamente quando vi è povertà, e vi è il desiderio del popolo di vederle esposte, basta un solo lume. La S. C. vi aggiunfe la lampada per maggior decenza. 2. Se le Reliquie sono racchiuse per ornamento nella Croce, non vi bifognano lumi; ma vi bisognano fe Ranno negli Oftenfor) fra candelieri . Cost egli dice; ma a noi piace la distinzione fattati da alcuni favi. Se gli Oftenfori, le statue si collorano fopra l'Aliare per ornamento, non già per esporre le Reliquie, le quali vi fi trovano per accidente; non fi richiedono lumi, come il Cavalieri non gli richiede per la Croce. Se poi non fi mettono per ornamento, ma con disegno di esporre le facre Reliquie alla venerazione de' Fedeli : allora i lumi vi fono necessari. 3. Chiula la Chiefa , basta una sola lampada, ed essendo esposte nell' Altare del Sacramento, dove già vi è, vi bifogna altra ; perche allora cum fion pateant cultui; non fi dicono esposte in sonso rigoroso: 4. La S. C. vuole, che portundofi in processione il legue della Santa Croce, o altra Reliquia di Gesti Crifto; tam Clerus, quam Seculares detecto capite incedere debent ; ma per le alire folianto deve andare , vol capo scoverto chi le porta. Vuole di più che quando s'incensu il detto Santo legna, il Sacerdote non stia inginocchiato; e che dopo averla esposta si benedica con esso il popolo; il che aggiunge Ben. XIV. potersi fare con ogni altra Reliquia, e che nel paffare avanti le Reliquie esposte, se sono di Gesti Cristofi fucoia genustessione; fe de' Santi l'inchino. Decr. S. R. C. 15. Sept. 1736. in Brixien. 2. Sept. 1699. in Cajerana & 7. Maji 1746. in Varlay.

minus in ejus festo. S. R. C. 23. Novembr. 1602. in Vicentina. Duplex officium est instituendum de Sancto, cujus hahetur infignis Reliquia, ubi affervaeur , vel fit corpus integrum , aut magna pars ejufdem , aut caput ; O' fit ex Sanctis approbatis , O' positis in Martyrologio Romano . S. R. C. 3. Junit 1617. in una Urbis Theatinor. Infignes Reliquia, quarum ratione recitari potest officium sub ritu duplice minori, funt caput, brachium, crus, aut illa pars corporis, in qua passus est Martyr; modo sit integra, O' non parva; O' legitime ab Ordinario approbata . S. R. C. S. April. 1628. in una Missal. Rom. approb. Urb. VIII. Tibia non est Reliquia infignis. S. R. C. 3. Jun. 1662. in una dubior. De Reliquia infigni officium est solum recitandum in Ecclesia , ubi affervatur, nec alie Ecclesia debent se uniformare eum Cathedrali , vel Matrice . S. R. C. 12. Martis 1618. in Conchen. (a) Finalmente ne' tempi a noi vicini furono confermate le soprascritte decisioni a' 29. Marzo 1783. in una nullius S. Laureniii Scurialensis Provincia Tolerana. E su dichiarato nello flesso decreto circa il rito dell'officio: De Sanctis. quorum habentur Reliquie insignes, sub vitu duplici minori; si vero notabiles, ritu semiduplici. E perchè si era ancor domandato, se poteasi recitar l'officio de' Santi, di cui si avea in Chiesa una piccola Reliquia, fu risposto, negative . E si conchiuse col fervari mandavit. Circa poi la condizione di effer notato il Santo, di cui fi ha la Reliquia infigne, nel Romano Martirologio, per esser lecito di recitarne l'officio, credeva il Cavalieri, (b), e prima di lui Bened. XIV. (c) che quando vi fosse stata la consuetudine ab immemorabili di recitare il detto officio di

<sup>(</sup>a) Cav. to. 1. c. 4. decr. 1, ap. Talk n. 162, 215.

<sup>(</sup>b) To. 1. 6. 4. decr. 12.

<sup>(</sup>c) De serv. Dei Beatif; patt. 2. 6. 28. w. 29.

di un Santo nel Martirologio non descritto, secondo parlavano alcuni decreti, potea lecitamente continuars. Ma secondo l'ultimo decreto riferito dallo stesso Cavalieri (a) e dal Talà (b), rimane ciò espresfamente vietato. Consuerado antiqua, O immemorabilis dicendi oficium de aliquo Sancto, sufficit ad rite continuandum, ut illud recitetur, dummodo immemorabile respiciat festum in Romano Martyrologio descriptum ; fin minus , negative . S. R. C. 7. Mais 1746. in Varfavien. E ciò è fato confermato nel foprallegato moderno decreto del 1783., mentre domandata la S. C., se in quel Monaltero era lecito recitare detro officio, a cagione di efferfi sempre sino aflora recitato; rispose che si, purche si verificaffe una di quelle tre cole ; cioè o che i Santi , di cui si aveano le Reliquie insigni, sossero descritti nel Martirologio Romano, o mancandovi tal descriziope, avessero una speciale concessione di recitarne gli offici; o finalmente fi corum celebratio invecta fit ante Bullam S. Pii Papa V. editam feptimo Idus Iulii 1568. Sieche non balta la consuetudine immemorabile.

106. Molte cofe negli enunciati decreti han bifono di fpiega. Qual fia la Reliquia infigne, l'efpirme con chiarezza il decreto, cioè il capo, o il braccio, o la gamba, ma non lo tilincto, o fia il di el offic. Dichiara anche per Reliquia infigne quella parte del corpo, dove ha patito il Martire, purche fia t. intera 2. non piccola 3 legittimamente approvata dall'Ordinario. Intera vuol dire tutta la mano, tutto il piede: bassa però l'integrità, morale, onde filma intera, ancorchè ve ne manchi una piccola parte; e balla pire l'integrità artificiale, la quale fi ha, quando per es. la mano che era divissi in varice porzioni fi unifice talmente coll'arte, che com-

<sup>(</sup>a) To. 2. c. 45, in append, decr. 3,

<sup>(</sup>b) N. 1217.

#30

parisce intiera. (Questa morale integrità è sufficiente anche per la Reliquia insigne ). Non piccola vuol dire, che sia notabile, come la mano, il piede, la maicella ec., ancorche abbiano la piccolezza nella quantità , perchè il Martife era un fanciullo . Piccola poi farebbe il dito, l'orecchio, ec. Approvata dal Vescovo , il che , come ben riffette il Cavalieri, s' intende secondo la spiega del Tridentino per le Reliquie nuove ; e di fresco ritrovate : nec novas Reliquas recipiendas, nist eodem recognoscente, O approbante Episcopo (a); non già per quelle che sono nell' antico legittimo possesso del culto. Per la Reliquia insigne vuole la S. C., che confet de identitate Reliquia (b) . Dee costare , dice l' Autor Iodato, non già con certezza infallibile, ma con una certezza morale, deducta ex probabilibus ar gumentis. Se la Reliquia sta nel Reliquiario chiuso , e suggellato , e vi è la carta di approvazione di qualche Vescovo; în tal caso basta all' Ordinario l'esaminare il fuggello, e l'approvazione fuddetta per vedere, fe vi lia frode. In una parola ciò che balta per esporre le Reliquie alla pubblica venerazione, è ancor sufficionte per recitarne l'officio.

roy. La recitazione del medefimo non è di configilo, ma di precetto. Non può nondimeno fassi, che da quei foli Saccedori, da cui si dise potersi recitar l'officio della dedicazione della. Chiefa (n. 99.). Non è necessario per detta recitazione, che la Reliquia sia espoita in Chiefa, ma è bastevole, che sia custodita in Sacressia, ancorchè la medessima ne' Monaleri delle Monache nom abbia la porta che sporge nella Chiefa. Una sola volta. l'anno si può dire l'officio per la Reliquia', avvegnachè quel Santo l'obbia nell'anno, più selle. Se per lo medessimo non

<sup>(</sup>a) Self. 25. de invoc. venerat. & Reliquiis &c., (b) Decr. S. R. G. gener. 11. Aug. 1691. ap. Talà n. 629.

vi è giorno affegnato nel Breviario, si deve recitar l'officio nel giorno di fua morte; qualora fi fappia; è non effendo noto, si determina dal Vescovo. Se il Santo è unito con altri nell'anzidetto Breviario. non mai si separano; ma si recita di tutt' insieme l' officio, e fempre di rito doppio minore, qualunque ha il rito inferiore che esti hanno, ancorche semplice. E così vedeli dichiarato dalla S. C. ne' seguenti due decreti ! In Ecclesia S. Maria in Porticu, ubi affervatur brachium S. Marcellini tantum (occurrentis die 18. Junii), faciendum est officium etiam de S. Marco sub vitu duplici minori de communi plurimorum martyrum . S. R. C. 7. Aug. 1717. in und Urbis. Presso gli Agostiniani Scalzi dell' Austria fi veneravano in Chiefa Reliquie infigni di alcune compagne di S. Orsola ; e dubitando della maniera da recitarne l'officio, ne fecero il questo alla S. C., la quale agli 11. Gen. 1749. rispote . Fieri debere oficium duplex de S. Urfula O fociis (a) . E dello stello modo si dee praticare, in qualunque maniera sieno uniti detti Santi; quantunque non abbiano !! officio nel Breviario; e quantunque siano di diversa-Gerarchia; Ordine, o sesso; nel qual caso si deve dire l'officio della Gerarchia superiore"; ed in parità della medefima, del fesso mascolino, e ne abbia-mo gli esempi nel Breviario a' 10. Luglio, in cui si recita l'officio degli uomini martiri, tuttoche vi sieno unite S. Rufina, e S. Seconda; e a' 28. Luglio , nel qual giorno si recita del comune di più martiri, sebbene vi sia unito S. Innocenzo Papa, e Consessore . Si può offervare il Teramo che in quello punto con gran forza di ragione contraddice al Cavalieri (b)

fr ha la Reliquia, può ciò non oftante diriene l'of-

<sup>(</sup>a) Ap. Talù n. 890. O. 1239.

<sup>(</sup>b) Ad diem 31. 08. a. 1.

<sup>(</sup>a) To. 1. decr. 9. c. 4. n. 22.

<sup>(</sup>b) Caval. 10. 1. c. 4. decr. 7. 0 e. 2. decr. 6.

E ciò è stato poi deciso dalla S. C. 2 29. Mario 1793. in una nullius S. Laurentii Scurialensis Provincia Toletana.

## C. A P.O VIII.

Degli offici votivi, e di quelli che si debbono recitare da' Regolari. Delle ottave e delle Domeniche.

109. C' Intendono per offici votivi quelli , ch' è stato conceduto di recitare una, o più volte in ogni mese, o settimana, Credevano alcuni effer permesso il recitarli in qualunque tempo ne' giorni non impediti , quante volte nella concessione niun tempo n'era eccettuato. Ma la S. C. dichiard l'opposto: Hujusmodi indulta non habere locum in feriis Adventus, Quadragesime , Quatuor Temporum , Vigiliarum, five cum jejunio, five absque jejunio; & in feria fecunda Rogationum; nec non in illa feria. in qua secundum Rubricas sit reponendum officium Dominica (n. 117.), etiamfi de his diebus nulla sit facta specialis mentio in aliquibus officiorum concessionibus . 20. Martii 1706. in Decr. gen. (a) . Pollono tali offici recitarli, fuori de' menzionati tempi, ne' giorni non impediti da festa di rito doppio, o semidoppio; occorrente, o trasferita; o da giorno fra l' ottava (b) . Se occorre l'officio di S. Maria in Sabbato, non è giorno impedito per detti votivi (c) . Se i medelimi fono conceduti generalmente per un giorno non impedito del mese , o della settimana , è in arbitrio lo scegliere qual si vuole per recitarli; ma non è in arbitrio , se vien fatta la concessione pel primo giorno non impedito, o pel Venerdì, o

<sup>(</sup>a) Ap. Talù n. 826. & Cav. to. 2. c. 24. decr. 7. (b) Talù n. 826. & 827. Cav. to. 2. c. 24. decr. 7.

<sup>(</sup>c) Decr. S. R. C. ap. Tala n. 669.

134 primo Venerdi ec. Avendoli la facoltà di recitat molti di tali offici, non vi è obbligazione di offervare l'ordine della dignità : In officies per annum les mel in menfe recitandis de SS. Bonaventura Antonio Patavino, & Clara i non est attendend's ordo dignitaris: S. R. C. 27. Sept. 1698: in una Cappuc. (a): Contuitocio congruum est, dice il Cavalie. ri (b), che si offervi l'ordine di detta dignità accidentale; e che si dia luogo in un mese a quelli che non l'ebbero nell'altro ; come ancora, che per non lasciare l'officio di Maria SS., non si recivino nel Sabbato detti votivi; potendo recitarli in altri giorni, sebbene per altro, come dimostra il medelimo, non sia ciò di obbligazione (c) : Lo fteffo si deve dire dell'officio del SS. Sacramento affegnato per ogni Giovedì non impedito .- E' în arbitrio o il recitare il medefino, o pure recitare altro officio votivo ; Finalmente avverte, che neppure la dignità effenziale si attende in detri offici , sebbene sia molto conveniente il dar la préferenza a quelli che la godono, quando non offi un motivo ragionevole (d); e che il privilegio dato all' Ordine de' Servi di Maria di preferire gli offici votivi del SS. Sacramento in ogni giovedì, e della SS. Vergine in ogni Sabbato al Santo trasferito ; non si può dagli altri ridurre in pratica, effendo stata poa dichiarazione particolare a cui si oppongo i posteriori decreti universali . Aggiunge, che i medesimi potrebbero interpretarsi per li votivi conceduti ogni mele', onde rimanelle lecito il preferire al trasferito il votivo conceduto foltanto una, o più volte l'anno; ma conchiude che ciò non si pratichi come contrario alle Rubri-

che

(d) Ib. desr. 11. N. 7.

<sup>(</sup>a) Caval. to. 2. c. 24. decr. 11.

<sup>(</sup>b) Loc, cit.

<sup>(</sup>c) To. 2. c, 24. decr. 10. n. 30

che (a). Circa l'occorrenza di un officio votivo, e di un altro ad libitum, già da noi si diffe, che è in arbitrio qual di eisi vogliasi recitare, e quale om-

mettere ( n. 70. ) ..

110. E' noto, che i Regolari debbono recitare gli offici descritti nel Calendario del loro Ordine. Circa poi gli offici della Diocesi , dove è sito il Convento, ecco quanto è flato disposto dalla S. C. Religiofi tenentur celebrare fub ritu duplici prima claflis cum octava festum, tam de Dedicatione, quam de Titulari Ecclesia Conventus , in quo morantur ; & fub codem ritu duplicis prima classis tenentur recitare de Patrono principali loci , & de Titulari Ecclefia-Cathedralis tantum : ad octavas autem non tenentur juxta pluries resoluta. De alies autem Patronis minus principalibns non tenentur recitare, nifi fint descripti in Calendario Romano, vel in dictorum Relgioforum proprio . S. R. C. 24. Januar. 1682. in una Ord. Min. de Observ. (b) . L'effer descritto un Santo nel Calendario Romano allora obbliga i Religiofi a recitarne l'officio, quando nella concessione si è detto : mandavit recitari ab universo . Clero seculari , & Regulari . In tal caso debbono recitarlo , o il Santo fia o non fia Padrone meno principale; ficcome quando nella concessione non vi è la detta formola, ancorche lo sia, non sono tenuti a recitarlo. Essendo poi il Santo descritto nel Calendario dell' Ordine, si dee recitare col rito che ivi sta affegnato, e non con quello di Padrone meno principale .

111. Nel riferito decreto si dice, che rispetto agli ossio, del Padrone principale, e del Titolare, non sono tenuti alle ottave; ma ne seguenti si aggiunge, che non possono celebrarle. Festum principalis Patroni alicujus Diacesis a Regularibus est ecclebrandum ritu dupl. 1. cl., & Dedicatio Ecclesta Caribedralis

<sup>(</sup>a) Ibid. decr. 7. n. 21.

<sup>(</sup>b) Ap. Tala n. 539.

736 ritu dupl. 2. cl. fine oftava; & degentes extra Civitatem non tenentur ad Dedicationis officium. S. R. C. s. Maii 1736. in Einsidl. (a) . Dicendo il decreto. in riguardo all' officio della Dedicazione, per gli Religiosi situati fuori la Città, non tenentur, ne siegue, dice il Cavalieri (b), che possono recitarlo o col rito di doppio minore, o secondo la consectudine, se vi &. Domand ta la S. C., se il non tenentur circa l'ottava del Padrone principale elcludeva anche il potere, rispole : excludi etiam libitum, O' non pof-(e . 20. Marii 1683. in una Ord. Min. de Observ. (c) . E perchè in ogni Paese si dee recitare del Padrone principale, tanto particolare, quanto universale (n. 102.); di ambedue debbono i Regolari celebrar l' officio (d). Di più son tenuti all' officio de' Santi, che in quella Diocesi hanno la felta di precetto, ma fenza celebrarne l'ottava . Quando occurrit festum aliquod in Diaceft , quod fit de pracepto quoad forum , Regulares debent de co officium facere , nife apud ipfos occurrat eadem die aliud festum; quod sie ejusdem clasis, vitus, O majoris dignitatis . S. R. C. 5. Maji 1736. in Einsidlen. (e) Allora trasferiscono

(a) Ap. Tali n. 992.

dell'occorrenza (\*).

(b) To. 1. c. 1. decr. 10. ex n. 11.

(c) Ap. Tali n. 557.

(d) S. R. C. in cit. decr. ap. Talà n. 556.

il Diocesano; come pure se la loro festa è di rito, o folennità eltrinseca maggiore, secondo le regole

(e) Ap. Talù n. 982.

(\*) Nel Direttorio di una Diocesi ho letto quest' avviso posto nel giorno della Dedicazione della Catedrale: Apud Regulares dup. 2. cl. fine oct. Extra Civitatem quoq. fine oct. Fratres vero Minores S. Mariæ Angelorum tenentur ad oct. ; quia de gremio Cashedr. Eccl. Reliqui vero Regulares, qui utuntur hoc Calendario Dicecesano, non funt aditricti ad oct .: poi-

112. Gli offici de non precepto (n. 68.) dopo accettati debbono recitarli ; e nel numero di quetti, dice il Cavalieri, entrano gli offici, che vien comandato di recitarsi ab universo Clero, fenza l'aggiunta di Regulari ; ma le fu detto ab universo Clero feculari, coll'aggiunta ; o fenza l'aggiunta di quanto sinora si è detto, si dee intendere anche per le Religiofe, eziandio per quelle che vivono fottoposle agli Ordinari, purche sieno di Clausura ; e ciò per molti decreti della S. C. Nell' occorrenza del Santo Fondatore, e'del Santo Padrone principale del luogo, son tenuti i Regolari recitare del Padrone, perchè è di precetto, ed è solennissimo presso quel Popolo . Ne sarebbe conveniente, che con maggior folennità celebraffero nello stesso giorno la fella del Santo Fondatore, per non far diminuire il concorfo, e la venerazione al Santo Padrone del Paese. Così fondatamente risolve il Tetamo (a) contro il Cavalieri, ed il Merati . Quei Religiosi che non hanno Direttotio particolare, ma fieguono quello della Diocesi, sono tenuti ad uniformarvisi in tutto, fuorche nel far l' ottava del Santo Padrone principale, e del Santo Titolare del-

(2) Append. not. per an. Vage c. 7. n. 44.

possunt vero, si velint, & nis impediatur ab officaron, ord. S. R. C. pluries. Fin stagli si contragono in quest' avviso, e dai decreti già riserit, ciafuno può rilevati. In poche parole. E'also, che i Regolari dimoranti suori della Cistà sieno tenuti all'osficio suddetto. E'also, che i Regolari fieno de gremio della Catestrale, quando non sieno tenuti all'osficio sidella medesima (n. 99.). E'ssis per confeguenza, che sieno tenuti alla detta ottava. E'ssis sindiamente, che i Regolari, i quali si, servono del Calendario Bioses sino, possiono sare le medesime ottava (n. 112.).

138

la Catedrale . Regulares etiamfi recitent officium junta ritum Calendarii Cleri fecularis, non tenentur ad recitationem officis de octava Patroni loci ; vel Titularis principalis . S. R. C. 16. Sept. 1741. in una Ord. Cler. Regul. Theatingr. Panormit. Il non tenentur esclude, come di sopra, anche il poter sare le suddette ottave ; come ancora quella della Dedicazione della Chiesa Catedrale; onde il P. M. del Monaco nel giorno della Dedicazione della Catedrale nota così : Apud Regulares vero in Civ. tanzum degentes; & hac Calendario ( di quella Diocosi ) five utentes, five non utentes , dup. 2. cl. & fine octava. Sono tenuti poi ad aggiungervi gli offiej propri, se ne hanno, insieme con quelli del loto Santo Fondatore , del Tirolare di loro Chiefa , e del loro Santo Padrone principale ed anche de' meno principali; con quello della Dedicazione della Chiesa del Monallero, dove abitano, celebrando le rispettive ottave delle medelime felle,

113. Delle ottave, oltre a ciò, che ne abbiamo detto a' num. 29. 30. 40. 57. e 60., vi è da saperfe, che delle tre classi delle medesime che sono privilegiate, quelle di Pasqua, e di Pentecoste non ammettono fra di esse veruna festa, neppure quelle di rito doppio di prima classe : quella dell' Episania ammette i foli doppi di prima classe, o occorrenti, o trasferiti in perpetuo, ma non i trasferiti per accidente ; e quella del Corpus Domini ammette tutt' i doppi occorrenti, anche i minori; e così de trasferiti in perpetuo: ammette ancora i trasferiti per accidente, quando sieno doppi di prima, o seconda classe; ed esclude i semidoppi, quantunque occorrenti; ed i trasferiti per accidente, ancorche doppi minori, o maggiori. Allora quando si trasserisce una festa che ha l'ottava, la S. C. prescrive il seguente regolamento; e sebbene parli delle traslazioni perpetue, perchè lopra di effe fu domandata; il regolamento nondimeno è comune anche alle trasferi-

te accidentalmente . Festa Sanctorum quibus concesla elt oftava, perpetuo translata, O ab allienato cuitiber illorum die perpetuo amota, celebranda funt fine offara; fi de ca nihil remaneat; vel cum refidue illius, si de ipsa aliqui tantummodo dies supererunt. S. R. C. 16. Sept. 1741. Panorm. in una Ord. Min. de Obf. Ref. (a) Una festa dunque che occorre nel primo di Agosto, ed ha l'ottava, se si trasferisce o in perpetuo; o per accidente ai cinque dello itello mele avrà tre giorni di ottava, cioè a' fei, in cui si fara de fexta die infra octavam , hon già de fesunda : a' lette ; in cui fi fara de feptima die ; ed agli otto, nel quale si farà de die octava : Se poi si trasferifce agli otto, o più oltre, non avrà verun piorno della sua ottava. Il Cavalieri scriffe , che nel caso suddetto si porea trasserire la festa insieme coll'ottava (b); e scrisse così per non essergli noto il soprallegato decreto; ma poi lo seppe, e ritratto un tal sentimento (c) . Si noti quest'altro decreto . Festum dup. 2. cl. habens oftavam cadit in Dominica impedita officio altioris ritus, fed fine octava : queritur, utrum officium pradicti festi possit reponi in subsequenti Dominica, tum alias fit octava ejusdem festi, O' tota bebdomada sit impedita ; vel potius debeat fiers de Dominica, O dictum officium reponi prima die non impedita post dictam Dominisam? R. Negative quoad primam partem ; affirmative quoad secundam (d) .

114. Nel trasferifi quelle felle che sono di preectto, si trasferisce il solo officio colla Messa: intaaon si trasferisce il precetto di udir la Mella ce. Un solo caso n'è eccettuato; cioè quando la fella dell'

<sup>(</sup>a) Ap. Tolis n. 1122.

<sup>(</sup>b) To. 1. c. 9. decr. 13. n. 50.

<sup>(</sup>d) S. R. C. 16. Febr. 1754. in une Carm. Dife.

dell' Annunciazione di Maria per accadere nel Venerdi, o Sabbato Santo si trasferisce nel Lunedì dopo la Domenica in Albis (n. 79.). In tal taso vuole la S. C., che si trasferisca insieme col precetto di udir la Messa ec., e si riponga eo prorsus modo ac forma quoad officium, O' Milfam, quib. proprie die 25. Martii velebraretur. Or fe in qualche luogo godesse l'ottava per eller Padrona principale, ovvero Titolare, ftima il Cavalieri, che in virtù delle trascritte parole della S. C., si dovrebbe trasferire anche l'ottava; e che dello ftesso modo dovrebbe praticarfi con tutte le altre feste che. per privilegio particolare, o per accadere in detti giorni di Venerdì, e Sabbato Santo, si trasferissero insieme col precetto di santificar la sella. Questo fentimento è ragionevole, ed è feguito dal Merati (a), e dal Tetamo (b). Ma non possiamo approvare l'estensione, che fa il citato Cavalieri a quelle felte, che febbene non si trasferiscono insieme col precetto di fantificarle; nondimeno la loro ripofizione perpetua in altro giorno non si fa nelle rispettive Diocesi dal Vescovo, o da' Parochi in virtà della facoltà accordata col decreto da noi riportato al num. 72., ma si fa per particolarem concessionen dalla stessa S. C. La ragione del Cavalieri è, che la proibizione fatta nel decreto di sopra riferito di trasferir colla festa anche l'ottava, s'intende delle traslazioni che si fanno in virtù della detta facoltà generale (c). Ma questa è un'affertiva arbitraria, e ienza verun fondamento; mentre il decreto, come ognun vede, fi avvale di termini che includono qualunque traslazione; nè dice parola, da cui fi possa argomentare neppure probabilmente, che

(a) To. 2. felt. 3. c. 8. n. 16. (b) 25. Martin n. 38.

<sup>(</sup>c) To. 2. c. 30. decr. 20. n. 12. 0 10. 1. 6. 9. decr. 13. n. 46.

aoglia escludere le feste trasferite dalla S. C. me-

115. Vien proibito dalla Rubrica il celebrar le ottave dal primo giorno di Quarefima inclusive fino alla Domenica in Albis: dalla vigilia della Pentecolle inclusive sino al giorno della SS. Trinità; e dal giorno decimofettimo di Decembre inclusive fino all' Epifania (a); fra l' ottava della quale se occorra o il giorno di altra ottava o qualche giorno infra aliam octavam ; vi ha luogo la commemorazione del medefimo : Se prima di cominciare quel temponel quale, come abbiamo detto, è vietato il celebrar le ottave, se ne trovasse già cominciata alcuna di esse; differo alcuni, che spira nel giorno antecedente al tempo del divieto post Nonam; ma il Cavalieri è di sentimento, che spiri dopo il vespro (b); e con ragione, mentre non è ancora entrato il tempo, in cui deve cessare. N'eccettua, se il detto giorno antecedente fosse il settimo dell'ottava, che non ha secondo vespro. E' finalmente da sapersi, che doye fi hanno tanti offici particolari, che non trovando tutti gli offici particolari, o universali luogo fra l'anno, alcuni sempre si han da fare, come semplici; la S. C. permette, che si diminuiscano le ottave de' particolari (c).

116. Quali fieno le Domeniche privilegiate; e non privilegiate; e qual regolamento fi abbia a tenere nel-cancorfo, e nell'occorrenza delle medelime colle altre felle, l'abbiamo altrove esposto (n. 28, 41. & 56.). Nel Breviario yi tono poste sei Domeniche dopo l'Episania, e ventiquattro dopo la Pentecoste; ma uon sempre dopo l'Episania vi harano luggo le dette Domeniche, potendo rimanervatorio desponentiche.

fino

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Brev. tit. 7. n. 1. 9 post Tabel.

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 19. n. 11.

<sup>(</sup>c) Cab. to, 1. c. 6. decr. 4.

fino a cinque ; no fempre dopo la Pentecofie fi fatno gli offici di ventiquattro Domeniche, ma possono avanzare fino a ventotto, e pollono celebrariene ventiere, ma non mai meno di quelle. Quando dopo l' Epifania vi reltano la terza, la quarta, la quinta, e la sesta, si ripongono dopo la Penrecoste, e allora le Domeniche dopo la medelima fono ventotto; siccome si fa ancora, quando dopo l'Epifania we ne restano soltanto tre , o due , o una : si ripongono dopo la Pentecoste, e queste allora sono ventilette, o ventisei, o venticinque. Le Domeniche dopo l'Episania cessano, allorche occorre la Settuagesima, la quale circa il tempo, in cui deve fissarsi an cialcun anno, dipende dal giorno di Pasqua ( n. 315. ). Le Domeniche dopo la Pentecoste durano fino all' Avvento, il quale comincia nella Domenica più vicina al giorno di S. Andrea, o che ocsorre nel giorno medelimo del detto Santo (a). Alle volte dopo l'Epifania vi resta anche la seconda Domenica, la quale non si ripone mai dopo la Penrecofte ; ed altre volte vi resta una delle altre quattro che neppure può riporsi dopo Pentecoste. Sempre che dopo la medelima li han da riporre le dette Domeniche rimalte dopo l' Epifania, fi ripongono dopo la ventesima terza, riferbandosi l'officio della ventesima quarta all'ulrima, cioè a quella che immediatamente precede l'Avvento . E nella riposizione delle presate Domeniche, l'ultima, o sia la festa si ripone dopo tutte le altre : prima di esse si ripone l'antepenultima, o sia la quinta, e così delle altre. Quando poi le Domeniche dopo la Pentecoste sono ventitre, nella ventesima terza si mette l'officio della ventesima quarta.

ora a dichiarare. 1. Che deve farli, quando non ha luogo la feconda Domenica dopo l' Epifania 2. Qual rego-

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Brev. sir. 4. n. 4.

regolamento dee tenersi, se non ha luogo la terza, o altra delle seguenti . 3. Quale sarà il regolamento nel caso che non abbia luogo la Domenica ventesima terza dopo la Pentecoste. Le Rubriche vogliono, che la seconda Domenica si anticipi, cioè se ne faccia l'officio nel primo Sabbato dopo l'ottava dell' Epifania, purché non sia impedito da doppio, o semidoppio occorrente .- Se dovrebbe riporsi un trasferito, o caderebbe un officio ad libitum; il primo si ripone più appresso; il fecondo si lascia; e si ripone detta Domenica ( n. 71. ). Se poi il prefato Sabbato è impedito, si fa l'officio di tal Domenica nel primo giorno dopo l'ottava, purchè non fia impedito da doppio occorrente ; e se occorre un semidoppio, si trasferisce. Tutto questo che viene prescritto dalla Rubrica. (a), su confermato dalla S. C. a' 10. Gennajo 1693. in wia Galliar (b). Qualora tutt'i giorni dopo l'ottava fieno impediti; in quell'anno non fi fa l'officio intero dell'enunciara Domenica; ma se ne sa soltanto la commemorazione colla nona lezione, ficcome ordina la Rubrica nell' antigipazione delle Domeniche segnenti (e). E perchè dice, che tal commemorazione si faccia allora nel Sabbato precedente alla Settuagelima e foltanto alle Laudi, e non già nel vespro del Venerdi; perciò nell'anticiparsi la Domenica seconda, giacchè nulla sopra ciò dispone la Rubrica propria; se ne dee pur fare la commemorazione nel precedente Sabbato; come insegnano il Gujeto, il Gavanto, ed il Merati (d), a' quali fenza ragione contraddice il Cavalieri, il quale si accorda col Merati. nel dire, che abbia luogo la commemorazione sud-

<sup>(</sup>a) In Brev. post Dam. 1. Epiph.

<sup>(</sup>b) Ap. Talù n. 655.

<sup>(</sup>d) Mer. to. 2. fell. 6. c. 8. n. 2.

144

detta, anche nel doppio di prima classe (a) ; al che

aderisce il Tetamo (b) .

118 Nel caso che ha luogo la seconda Domenica, ma non la terza, o quarta ec. dopo l'Epifania, e non può riporsi dopo la Pentecoste, che dee farsi? Si anticipa tutto il suo officio nel Sabbato antecedente, purchè non sia impedito da un doppio. o semidoppio, occorrente, o trasferito, ed avendo il Sabbato il detto impedimento, si anticipa nel primo giorno antecedente non impedito dala detto occorrente, o trasferito, doppio, o semidoppio ; o fia nel giorno più vicino al Sabbato. E se tutta la fertimana è così impedità, si fa la sola commemorazione colla nona lezione nel modo di fopra descritto. Questo medesimo regolamento si pratica, quando le Domeniche dopo la Pentecoste sono ventitre; onde la ventesima terza si anticipa; ed in luo Iuogo si mette la ventesima quarta. In tutte le tre suddette anticipazioni, quando si recita l' officio intero della Domenica, i Salmi fi prendono dalla fevia occorrente : le tre lezioni dal terzo Notturno della Domenica: i Responsori dai primo Notturno, se non ancora surono recitati , altrimenti dalla suddetta feria: l'antifona ad Benedictus coll'osazione dalla predetta Domenica; ed i versicoli prima delle lezioni dalla feria. Ne' suffragi si fa la commemorazione della Croce . Se l'anticipazione del prefato officio siegue prima del Sabbato, ne' giorni che restano sino alla Domenica, si mette prima il principio del libro che trovasi nella Domenica anticipata; e negli altri giorni si prendono le lezioni della Scrittura dallo stello libro, secondo le ferie che ocy corrono: Dato poi il caso, che non può farsi l'officio intero, ma si fa la fola commemorazione della Domenica nel Sabbato; il suo luogo sara dopo le commemorazioni de' femidoppi che mai vi fieno,

(a) Mer. loc. cit. n. 3.

<sup>(</sup>b) In Sab. post Dom. 1. Epiph. n. 4.

giaché tal. Domanica non è di rito femidoppio, ina si considera, come seria maggiore (1). E riguario de lle lezioni, se il Santo, di cui si recita in detto Sabbato l'osseio, la le lezioni del primo Motturno dalla Scrittura, e non già proprie, no dal comune; vuole la S. C. con decreto de' 15, Giugno 176. sin una Urbis Ord. Min. Observ., che si prendano o da gualche principio dell' Epistole di S. Paolo, se ve ne sia alcuno da riporsi; o non clendovi, dal primo Noturno della Domenica che si anticipa. Prima di pubblicarsi questo decreto , il Cavalieri, avea opinato diverfamente (a).

119. Due akre cose scrive il medesimo Autore circa questa materia che sono affatto senza razione. (b); onde con sode razioni vengono constrate dal Tetamo (c)» Una è, che siccome non può anticiparsi l'officio della Domenica retza ec. dopo l'. Episania nel giorno; in cui cade un trasferito, ma di questo dee tarsi l'officio; così se nello stesso giorno, in cui davrebbe riporsi il trasferito occorre un Tema. I.

<sup>(\*)</sup> Se la Domenica si anticipa colla sola commenorazione, e nona lezione in un giorno sta l'ottenala Messa di chi starà Rettemente risolvono il Gavanto, il Gujeto, il Merati ; il Cavalieri (to. 2. c. 15. dect. 2. n. 20.), che deve essere della Domenica; come si farebbe della vigilla, è so cocerssisioni fotenne nelle Catedrali, e Collegiate; deve in tal giorno non debbono cartarssi due Messe; deve in tal giorno non debbono cartarssi due Messe. Caval. ib. n. 20.). Che se in quel giorno è qualche sessa preme attora, della medistrima starà la Messa colla memorazione della Domenica, e suo Vangelo nel sinessa piare si canta una scala Messa, non giù due Cavali. n. 22.

<sup>(</sup>a) Tome 2. c. 15. decr. 2. n. 26.

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 14. decr. 3. n. 4.

<sup>(</sup>c) Not. in gen. ab Epiph. ad Septuag. n. 5.

Santo ad libitum, si può fare l'officio del medelimo, e riporli più apprello il detto trasferito. E al decreto, che proibifce di recitare gli offici ad libifum , quando vi è la Domenica da anticiparsi , risponde, che ciò s'intende nel caso; in cui non facendosi in quel giorno l'officio ad libitum, si mette in esso quello della Domenica; ma nel caso presente fe l'officio ad libitum non fi recita, non fi mette in fuoluogo la Domenica, ma il trasferito. Ora nell'occorrenza di un trasferito, e di un Santo ad libitum. come si disse, è in libertà il recitare qual di essi offici si vuole ( n. 71. ); dunque, il Cavalieri conchiude, nel potro cafo fi può fare quello ad libitum, non già per lo diritto che esso vi abbia, ma per quello che vi ha il trasferito, e a lui lo cede. Rispondiamo in breve, che prescrivendo la Rubrica doversi riporre la Domenica nel primo giorno non impedito, subito che si toglie il trasferito, si ayvera, che quel giorno non è impedito, e si acquista il diritto dalla Domenica : onde è falso, che possa il trasferito in detto caso cedere il suo diritto al Santo ad libitum, refiltendogli espressamente la Rubrica. Si dee danque per necessità fare il trasferito", ed ommettere l'ad libitum .

120. L'altra cola è, che quando dentro la fettemana vi è giorno libero per riporvi la detta Domenica, fuori del Sabbato ; e del giorno al medelimo più vicino; allora; fe in detto Sabbato, o giorno più vicino occorre un officio ad libitum, può dice il Cavatieri; recitarfi; e riporre la Domenica in altro giorno libero. Imperciocchè il decerco cellude l'officio ad libitum, acciò vi fia luogo per detta Domenica; or nel detto cafo per la Domenica vi è luogo; dunque può farfi a meno di escludere il Santo ad libitum. Ripondiamo, che quello non è un interpretare, ma un cambiare totalmente la disposizione della Rubrica; cola giufia il medeliano Cavalieri affatto illecita. Non dice la Rubrica, come ben potea dirlo, che si anticipi la Domenica in qualunque giorno libero della settimana, ma deflina per detta antispazione specificatamente il Sabbato, ed esso impedito il giorno più vicino, Come dunana farà lecito l'oprar diversamente (a)?

121. Resta d'aggiungersi rispetto alle Domenie che, 1. Che quando la Rubrica affegna le lezioni per la prima Domenica di qualche mese, la stessa Rubrica dichiara, che intende per la prima quella Domenica che o accade nel primo giorno del mele, o è la più vicina al detto giorno. Quindi se Dttobre per el comincia di Lunedì , la prima Domenica di detto mese è quella che cade a 30. Settembre. Al contrario poi si dee intendere per le fette affegnate alla prima, o feconda ec Domenica del mese . Allora si deve stimare prima quella che nello stesso mese occorre la prima; e così della seconda (b) . Aggiungiamo per 2., che in tutte le Domeniche fra le ottave fi fa l'officio della Domenica ; eccetto in quelle fra le ottave del Natale, dell' Epifania , dell' Aicentione , e del Corpo di Cristo. Nelle ultime tre l'officio è dell' infra offavam ; nella prima or ora lo diremo , Per ultimo avvertiamo, effervi alcune Domeniche, che si dicono vacanti; perche di effe nel giorno, in cui occorrono non si sa neppure la commemorazione. Tali sono le Domeniche che occorrono o nella festa di Natale, e nelle tre seguenti; o ne giorni delle loro ottave; o nella vigilia, felta, o nell' ottava dell' Epilania (c) La Domenica che vaca fra l'ortava di Natale si ripone a' 30, dello stesso mese . Se detta Domenica cade a' 29. 0 30. ha sempre l'offi-cio proprio ; e correndo a' 29., si trasserisce S. Tommaso nel di seguente. Qualora accada a' 31.

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Brev. tit. 4. n. 7. (b) Cav. to. 2. c. 29. decr. 3. n. 2.

<sup>(</sup>c) Loc. cit.

148 ha la fola commeniorazione; ed in tal cafo a' 30non fi la della Domenica, ma dell' infra octavam.
Tutto ciò è preferitto nelle Rubriche particolari
potte in detti giorni. Fu domandata la S. C., che
dovea farfi ne' luoghi, dove S. Tommafo è di rito
doppio, e la Domenica occorre a' 30-, onde giulda
la Rubrica dovrebbe trasferirfi a' 30-, la festa del
prefato Santo? E rispote al primo Marzo 1681. in
nac Can. Reg. (a) Rezinadum erie officium de Samflo cum commemoratione Dominica , (e colla nona
lezione); E' die 30. Decembris agendum de die insfra octavam Nativitatis. Ne'luoghi, dove a' 30. occorre la Domenica; e un doppio, fi dee fare- della
festa maniera (b).

## CAPO IX.

Delle Lezioni, de' Responsorj; e delle Benedizioni degl' Inni, e delle Preci.

T22. A Rubrica affegna per una regola generatie, che nel primo Noturno di ogni officio fi leggano le lezioni della Scrittura occorrente. Indi aggiunge le feguenti eccezioni. I. Quando all'officio fono affegnate le lezioni fudderte o proprie, o del comune. 2. Quando in queligiorno non ven e fieno nel Breviario lezioni della Scrittura per lo primo Notturno; come accade nella Quarefima, Quattro Tempora ea, in esi vi fono le fole lezioni del terzo Notturno, onde quelle del primo fi preudono dal proprio, o dal comune. 3. Quando la fefia è celebrata con loffemfrati si il che P intendeano gli Autori de' doppi di 1. 0 2. ciafo

<sup>(</sup>a) Ap. Caval. to. 2. e. 14. desr. 4.

<sup>(</sup>b) 16id. n. 7.

se (a); ma la S. C. vi ha aggiunti i dopp) maggiori. Duplicia majora habent lectiones primi No-Elurni, vel proprias, vel de communi ; non aucem de scriptura occurrente . 2. Sept. 1741, in Aquenfi (6). Gredeano alcuni , che lo stesso privilegio godessero i doppi minari, se le loro feste fossero di precetto; ma la S. C. dichiard il contrario a' 10, Gennajo 1693. in una Galliarum (c). L'officio di S. Terefa fu stampato in alcuni luoghi colle lezioni del primo Notturno De Virginib., ma la S. C. a' 2. Settembre 1741. in Aquensi emendo quell' abbaglio, e prescrisse, che dovessero prendersi dalla Scrittura oc-

123. Nel Breviario fi affegnano a' Dottori latini, le lezioni del primo Notturno Sapientiam; a' Dottori greci della Scrittura occorrente . In tempo di Quaresima nondimeno, perchè non ve ne sono della Scristura, e debhono prendersi dal comune, ordina la S. C. a' 5. Maggio 1736: in Einsidlen (e); che per S. Gio: Crifoftomo Dottore greco si dicano pure le dette lezioni Sapientiam ; e questo decreto comprende tutti gli altri Dottori greci (f) ed ogni altro tempo simile alla Quaresima, nel quale mancano le lezioni della Scrittura. Nel giorno dell'ottava di qualunque Dedicazione di Chiesa si debbono recitare le stesse lezioni nel primo Notturno che fi recitarono nel giorno della festa. S. R. C. ut supra (g). Accadendo S. Gio: de Matha dentro Quaresima, per decreto della S. C. dello siesso giorno

corrente (d) .

<sup>(</sup>a) Rubr. tit. 26. n. 2. 0 9. (b) Ap. Talù n. 198.

<sup>(</sup>c) Ap. Talu n. 654.

<sup>(</sup>d) Ib. n. 1117. (e) Ib. n. 1001.

<sup>(</sup>f) Cav. to. 2. c. 13. degr. 3. (g) Talà n. 986.

5. di Maggio in Einfidl. (a) , si debbono recitare nel primo Notturdo le lezioni dal comune fecundo loco : cioè Beatus vir . In fimili cafi fima il Cavalieri (b), effere in arbitrio il fervirsi delle lezioni primo, vel fecundo loco; ma effer cofa lodevole il servirsi di quelle che fanno più a proposito per quella festa; conte fono le lezioni, /ustus per li Confessori che morirono giovani. Si deve aggiungere , che quando apparifce con certezza, che iono più a propolito, non folo è lodevole, ma è di obbligazione l'ularle; mentre giultamente si presume effer questa l'intenzione della Chiefa, e che domandatane la S. C. ne' casi particolari , così risponderebbe . Le lezioni De Virginibus possono servire anche per le Vergini martiri, mentre in elle si loda la verginità , di cui furono ornate ; ma non possono servire per le martiri non vergini , non essendovi cosa applicabile al martirio; ficcome non effendovi lode alcuna della verginità nelle lezioni Confitebor , non postono adoprara per le vergini non martiri :

taa. I principi de' libri della Scrittura quando non han potuto leggerfi he' loro giorni propri, vuole la Rubrica (2), che fi leggano nel primo giorno' di quella medefima fettimana; in tui dovrebbe leggera de feripara occarrente; e non effendovi giorni vacut in apprello fi debbono anticipare ne giorni antecedenti; ma fempre dentro la flessa fettimatus, non potendosi mettere in atra o precedente, o suffeguente e. Quelle lezioni poi della Scrittura occorrente che si alciano per surfogarvi i principi de' libri, o fi uniscono dice la Rubrica; alle fezioni occorrenti degli altri giorni; o fi ommetiono. Avvisa il Cavalieri, che essendo alconi libri della Scrittura così lunghi, che durano più settimane, i principi de libri, o fi con lunghi, che durano più settimane, i principi de libri della Scrittura così lunghi, che durano più settimane, i principi che

<sup>(</sup>a) Talù n. 1001.

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 34. decr. 9. n. 3.

<sup>(</sup>c) Rubr. gen. Brev. sit. 26. n. 6. 0. 9.

che ne giorni propri non ebbero luogo, ben possono riporsi in quelle sertimane, senza che vengano con ciò a mettersi fuori della propria settimana; giacche questa dura quanto dura la lezione dello flesso libro (a). Non bastando i giorni vacui dentro la settimana, col leggere un solo principio di libro per ciascun giorno, per finire tutti quelli che in quella settimana occorrono, se ne possono in uno stesso giorno leggere tre, uno per lezione; ma non più di uno . E se col far così, neppure vi è luogo per tutti, per effervi dentro la settimana molti Santi, i quali hanno le lezioni proprie, o dal comune: in tal caso ha prescritto la S. C. a' 27. Marzo 1779. in una Ord. Min. Observ. Reform. (b), che se quei Santi hanno il rito doppio minore, o maggiore, non si dicano le lezioni loro assegnate dal comune, o proprie, ma si dicano i principi de'libri della Scrittura. Che se poi abbiano il rito di doppi di 1. o 2. classe; allora non si mutino le loro lezioni, e si lascino i detti principi di libri : dicendo la Rubrica, che i-medefimi si ripongono, quoad commode fieri poteris (c); e la S. C., che si possono ommettere occurrente legittima causa, 5. Jul. 1698. in Collenfi (d) .

125. Alle volte poinon fi leggono alcuni principi di libri, non perchè vi fia impedimento, ma perchè ceffano; ed in tal caso non fi pollono, ne debbono riporre in altri giorni. Quindi mentre fi fianno leggendo i libri de Re, fe non ancora fi sono letti tutt'i principi di effi, e viene la prima Domenica di Agolfo, i amedelmi non fi anticipano, ma fi laiciapo, come ordina la Rubrica (e). E vuoma fi facciano, come ordina la Rubrica (e). E vuo-

(a) Tom. 2. c. 34. decr. 16. n. 1.

<sup>(</sup>b) Ad 13. 8 5 .38 .

<sup>(</sup>c) Rubr. gen. brev. 111. 26. n. 7.

<sup>(</sup>d) Ap. Tali n. 695.

<sup>(</sup>e) tit. 26. n. 8.

le ancora, che si lascino i principi di quelle Epi-Hole di S. Paolo, che non si trovano letti sino alla Domenica di Settuagefima (a). Sono però eccettuate dalla stessa Rubrica le nove lezioni dell' itionia del martirio de' Macabei ; delle quali tre fono afsegnate alla quinta Domenica di Ottobre, tre al Lunedl , e tre al Martedl dopo la medesima. Or quando Agosto ha quattro sole Domeniche vien prescritto, che le suddette nove lezioni si ripongano nel Giovedì, Venerdì, e Sabbato dopo la Domenica quarta ; i quali giorni ; feguita a dire la Rubrica, se trovansi impediti, le lezioni che non hanno luogo in qualche giorno de' fuddetti non fi. trasportano al seguente; come quelle del Giovental Venerdi ec , ma fi lasciano per quell' anno (b). Non si possono anticipare prima del Giovedì, ancorchè prima vi fosse luogo, e dopo no. E' vero, che recitandoli nella quinta settimana, se la Domenica è impedita, le lezioni che in effa fi doveano dire. comanda la Rubrica, che si trasferifeano al Lunedi, quelle del Lunedì al Martedì ec. (c), ma ciò, dice il Cavalieri (d), è flato così disposto, perche vi fono giorni dopo la Domenica bastanti per riporvi . tali lezioni . Ma se nel Giovedì della quarta settimana non vi hanno luogo le lezioni de' Maccabei, al suddetto giorno assegnate, non possono trasserirsi al Venerdi, ma si lasciano, quantunque in elle si contenga il principio del martirio; mentre da una parte ciascuna delle seguenti lezioni si ha come principio e dall' altra non vi restano altri giorni per potere nel Venerdi riporre quelle del Giovedi; quelle del Venerdi riporle nel Sabbato je trasferire più oltre quelle del Sabbato.

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Brev. tit. 26. n. 8. (b) Rubr. in fer. 5. post Dom. 4. Octobre

<sup>(</sup>c) Ibid.

<sup>(</sup>d) Tom: 2. 6, 34. decr. 10. n. 5.

126. Una fimile eccezione fi fa dalla Rubrica, quando il meie di Settembre abbia quattro fole letturane; e febbene venga a cellare la lezione cel libro di Eder afleguato alla quinta fettimana; von-le ciò non ottate, che nel Giovedti della quarta fettimana fi anticipi il principio di detto libro. E porché loggiunge, che de so legiun etam dubus foguerità, diestos (a); if a il dubio, fe in detti due ciorni abbiano a leggerfi le lezioni aflegnate per lo Lunedì, e Martetà della quinta fettimana; o pure le aflegnate pel Venerdì; e Sabbato della medelima. Quelle ultime filma il Cavalieri (b), che debuma leggerfi, così coflumando di preferivere la Rubrica in fimili cafi; e dice, che quella è la pratica univerfale.

127. Le lezioni della Scrittura non si trasferiscono, quando non fono principi di libri; ma n'eccettua la S. C. le lezioni dell' Esodo poste nella quarta Domenica di Quaresima ; e vuole che se la detta Domenica è impedita per l'occorrenza di un doppio di prima classe, le riferite lezioni si leggano in altro giorno dentro la itelia fettimana, a cui fono alsegnate le lezioni della Scrittura occorrente. Il de creto è de' 26. Novembre 1735. in Hispal. (c) . I di lentimento il Cavalieri dopo il Gujeo (d), c to fleifo abbia a praticarsi per la secondi, e ter Domenica di Quarefima, e per quelle e Settua fima, Sessagesima, e Quinquagesima, pe conter fi neile lezioni ad effe affegnate istorie partic di gran momento. Ma è chiaro, che cinon dirli compreso nel decreto; onde farebban' 1pretazione estensiva, che giustamente rita -2valieri ( n. XVI. ); e perciò non è perio trafferire l'enunciate lezioni.

<sup>(</sup>a) Rubr. in fer. 5. paft Dom. 4. 5. (b) To. 2. c. 34. decr. 10. n. 7.

<sup>(</sup>c) Ap. Tali n. 963

<sup>(</sup>d) Tom. 2. s. 24. decr. 11.

134. Se un Santo martire ha le lezioni del 2. c 3. Notturno prese dal comune del tempo Palquale, trasferendoli fuori di detto tempo, si debono cambiare tai lezioni con quelle afignate a Martiri extra tampus Paschale; O vice versa. Si eccettua l' officio di S. Ermenegildo, in cui vuole la Rubrica, che il Vangelo preso dal tempo non Pasquale si legga colla sua omilia eziandio in caso di translazione, o di occorrenza nel tempo Pasquale; perido non avendo egli curate le minacce del persido pa-

ometo de la vangelo preso dal tempo non Pasquale si legga colla sua omilia eziandio in caso di translazione, o di occorrenza nel tempo Pasquale; perchè non avendo egli curate le minacce del persodo padre, è a lui adattato il detto Vangelo, si quis verente S. Gio: Nepomuceno per custodire il sigillo Sacramentale non ebbe timore di chi uccide il corpo; perciò la S. C. prescrive, che il Vangelo, Nibil. est opperumi, in cui si dice: Nosite timere cos, qui eccidunt corpus ec. si. adopti tanto nel tempo Pasquale, quanto suori di esc. La data di detto decreto è e's. Maggio 1736, in Einstal, (b). Ne inferiti due empi sono compresi el altri fimili (\*).

£ 5 129.

a) Rubr. Brev. 13. April.

b) Tulb n. 979.

Pro le mutazioni da farsi nell'oficio nel temzaspuar, mua vome è noto , è , che in ciascun Nottuti' Salmi si recisimo sotto uma sola antisozy, squalche sella, che in detto tempo si celeto, ha y ogni Salmo l'antisona yaquale di dette
ame, si ceglierà per quell'una da dirsi? Se de
mic, e vo parte proprie, e parte comuni, vuole
il Chi che si seelga una delle proprie, ancorche us su prima, ed ancarche non sia di quel
Notiur, cui sorse tutte saranno comuni (to. 2.
parte 2- decr. 2. n. 1. 2. Il Tetamo constitua
questi erro., Rubrica, che espressente determina, doverare è tre salmi di ciascun Noturno
liab printa gont illus Noturni (Rubt. Brev.

129. Del Santo di rito femplice non fempre fi dice la nona lezione i ma per poterfi dire si ricercano cinque condizioni espresse nella Rubrica (a). La prima, che quell' officio sia di nove lezioni. La secouda, che il medesimo non abbia Il nono Reipontorio. La terza, che in esso sacciasi la commemorazione di detto femplice p almeno nelle Laudi . La quarta, che detta nona lezione sia propria del Sana to, e non presa dal comune . La quinta; che non vi fia in quel giorno la nona lezione dell'omilia della Domenica, o della feria; ficcome vi è nella Quarefima, nelle vigilie fuori dell' Avvento, e nella feria seconda delle Rogazioni . Nelle ferie dell' Avvento se occorre festa di nove lezioni. la Rubrica ordina, the non si faccia nell' officio commemorazione della vigilia che occorre, e per confeguenza neppure se ne legge la nona lezione (b), E perchè in dette ferie non vi è lezione di omilia ; perciò vi ha luogo quella del femplice .º Occorrendo nello stesso giorno un semplice per fe, ed un semplice per accidens ( n. 99. ), di quello, e non di quello fi dirà la nona lezione . La S. C. a' 5. Maggio 1736. in Einsidl, dichiara, che nella Domenica in Albis si può leggere la mona lezione del femplice che occorre. Ed agli otto Gingno 1669, in una Dub. Rubr., che fra l'ottava del Corpus Domini , se l'officio è dell'infra Octavam non vi ha

in com mart, temp. Patch. ) Si vifletta alla parola prima, ed alla parola illius ; o si reproverà l'opinione del Cavalieri. Nell' officio piccolo di Maria Si si dictoro tre antifone per ogni Nonterro, anche nel tempo Pasconale, e non si dice Pallaliga nell' nell'atorio come neppire nelle antisone , Responsori, e versicoli, Rubr. cit. & Tetamo e 1. Noto a Dom. in Albis ad Dorin. Pentece ex si. a.

<sup>(</sup>b) Rubr. gen. tit. 6. n. 2.

luogo la detta nona lezione. Se poi l'officio fi fa di un doppio, vi ha luogo, per dichiarazione della medesima de' 4. Aprile 1705. in Lycien (a) . Quan do fra detta ottava del Corpus Domini accade una vigilia, la nona lezione è dell'omilia, ancorchè l' officio sia dell'infra offavam, come prova il Cavalieri (b) , e dice , che quelta è communis Auctorum fententia; O' Ecclesiarum praxis. Indi il medesimo propone il quelito, se l'officio della Domenica fra la detta ottava, fia dell'infra octavam, onde non ammetta la nona lezione del semplice; o pure della Domenica, e perciò l'ammetta. Il Merati col rittone fondatamente giudicano, che sia dell' infra octavam; ed alle opposizioni del Cavalieri (c) . a cui aderifce il Tetamo (d), si potrebbe facilmente rispondere e farle conoscere per insussitenti . Ma perchè dovremmo molto diffonderci, ci altenghiamo dall'entrare nella di loro confutazione .

130. Occorrendo in una vigilia, o feria maggiore ( n. 25.) l'officio di un Santo che ha il medefimo Vangelo di detta vigilia, o feria, non deve 
leggerfi la nona lezione; e nella Mella non fi legge il Vangelo nel fine, ma l'Inprincipio iecondo il 
folito. S. R. C. 5. Maii 1736, in Emfall. (e) C. 4.

spen. 1773, in mac Conchenfis Hilpron. Nella Rubrica poi aggiunta alla fella dell'aipettazione del Parto di Maria Vergine fi preferive, che occorrendo 
detta felta nel Mercordi delle Quattro Tempora dell'
Avvento, che ha lo file o Vangelo, nel terzo Notturno non fi leggano te tre l'ezioni dell'omilia di 
detta felta, ma quelle della Feria, in cafi fimili, in

<sup>(</sup>a) Ap. Tali n. 997. 471. 6 486. 653. 0 823.

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 16. Decr. 1. n. 6. (c) To. 26 c. 16. decr. 4.

<sup>(</sup>d) Dom. infra Oct. Epiph. n. 72.

<sup>(</sup>d) Ap. Caval. to. 1. c. 4. deer. 17. O ap. Tala

131. Quante volte le lezioni del primo Notturno sono della Scrittura occorrente, ed in quel giorno non ve ne sono nel Breviario; come fortisce nella Quaresima, nelle Quattro Tempora, nella feria seconda delle Rogazioni, e nella Vigilia dell' A- . scensione ; se vi è qualche principio di libro da riporsi, da esso si prendono se lezioni, altrimenti dal comune de' Santi ( n. 122. ) . Se ciò accade nel giorno di un'ottava, la Rubrica vuole, che si ripetano le lezioni del primo Notturno lette nel giorno della festa (c) , sebbene dagli esempi, che ne abbiamo nell' Otravario Romano, deduce il Cavalieri (d) dopo il Gavanto da lui citato, che possono leggersi le lezioni non ancora lette di qualche giorno fra l'ottava . E' anche determinazione della Rubrica, che quando il semplice ha due lezioni proprie, non già dal comune, per la nona lezione si debbono leggere ambedue (e); e per li femplici per accidens la S. C. prescrive, che la nona lezione sia composta di tutte tre le lezioni proprie che hanno ( n. 94. ). Mette poi in elezione la Rubrica, che quando vi è la nona lezione del femplice, o dell' omilia della Domenica ec., fi lasci la nona lezione dell'officio, o pure si legga unita coll'ottava (f).

132. L'ottavo Responsorio delle lezioni de communi unius Martyris, che comincia Domine pra-

<sup>(</sup>a) To. v. c. 4. decr. 17.

<sup>(</sup>b) Die 18. Dec. n. 4.

<sup>(</sup>c) Rubr. gen. Brev. t. 26. n. 9. (d) To. 1. c. 1. decr. 21. 2. 9.

<sup>(</sup>e) Tit. 26. n. 3.

<sup>(</sup>f) Tit. 26. n. 3.

venisti, non si usa per quei soli martiri ivi notati , ma per decreto della S. C. dicendum eft in quocumq. officio martyrum, qui perierunt non effuso Sanguine. 10. Januar. 1693. in una Galliar. (a) . Nel tempo Pasquale, come nota il Caval. (b), non fi fa uso di detto Responsorio; mentre il Breviario lo destina soltanto per lo tempo non Pasquale. Avverte ancora, che il Responsorio, Hac est vera fraternitas affegnato per l'officio di più martiri fratelli si deve dire, ancorche vi sieno uniti altri non fratelli , purche questi lieno in minor numero . Aggiunge, che se sono in numero uguale, allora solranto fi dee recitare, quando la feita fi fa principalmente di coloro che iono, fratelli; come avviene nell'officio de' Santi Nerco, e soci; mentre la festa si fa principalmente de' Santi fratello Nereo, ed Achilleo, e non già de Santi Domitilla, e Panerazio; onde trasferendoli detta fella fuori del tempo Pasquale, dee aver luogo il prefato Responsorio. Non deve al contrario aver luogo nell' officio de' Santi Mario, e foci; ne in quello de' Santi Eustachio, e compagni ; perchè la feita si celebra principalmente de' non fratelli (e). Il Responsorio in medio si recita nell' officio di un Dottore, ancorche non gli sia nata conceduta l'antifona ; o Doctor ; come si pratica per S. Leone, e per S. Ilario, Si può usare il detto Responsorio dice il Cavalieri (d) per ogni Confesiore che abbia composte omilie, grazioni, o trattati fopra la Sacra Scrittura, o altre Opere utili alla Chiefa. Quell'opinione non è lecito ridurla in pratica, non e endo in arbierio di chi recita l'officio, ma della fola Chiefa il fare un tale affegnamento ; e quella è anche la pratica universaie. Qui son da notarsi due

(a) Ap. Talà n. 619.

(d) Ib. n. 7.

co-

<sup>(</sup>b) Tom. 2. c. 34. decr. 24. n. 6. (c) To. 2. cap. 34. decr. 24. n. 5.

sole sirca le benedizioni. La prima In officite Trans-Lationies alma Domus Lauverana, & Expediationis Parties, oslavia benedicitio debat esse sujus sessione limus, ipsa Virgo Virginam & S. R. C. 3, Marti 1764. in Aquen, La seconda: Ubi celegratur sesiu 1764. in Aquen, La seconda: Ubi celegratur sesum benedicitionem dicatur, cujus sessione odimus, nonvaro, quorum sessione es. S. R. C. 13, Sept. 1692. in Hispal. (a) Nelle sesse di S. Michele solamente si dice, quorum; celebrandos in este le sessio di tutti dice, quorum; celebrandos in este le sessio di tutti

gli Angioli.

133 Per gl' Inni da recitarsi nelle festività di Maria SS. stabilisce la Rubrica (b), che si dica nell' ultima strofa, Jefu tibi sit gloria, qui natus es de Virgine ec, , eccetto nell' Ave maris stella . E vuole, che se fra l'ottava della feita di Maria fi celebra la festa di qualche Santo, si dica la medesima strofa negl'inni, purche sieno dello stesso metro, e non abbiano l' ultima firofa propria ; come l' ha l' Inno della Santa Croce al Vespro, e quello di più martiri al Matutino. Ille autem hymnus, scrive il Tetamo, diritur habere ultimum verfum proprium, qui in fine non exprimat gloriam Trinitatis; aut prater gloriam Trinitatis aliquid aliud exprimat . Porto i sudderti due esempi del Vexilla Regis ec. e del Christo profusum ec. Nell'ultima strosa del primo, oltre la gloria della Trinità, si esprime altra cosa ancora s e del fecondo non si esprime la gloria della Trinità, ma altra cosa (c). Nell'ultima strofa dell' Inno di S. Venanzio prima fi da gloria alla Trinità, e poi si domanda il Cielo per le preghiere del detto Santo. Due elempi porta la detta Rubrica ma molti altri ve ne fono nel Breviario. Si domanda, se debba dirsi il Jesu tibi fit ploria ec.

quan-

<sup>(</sup>a) Talu n. 637.

<sup>(</sup>b) Rubr. gen. Brev. tit. 20. n. 4. ..

<sup>(</sup>c) Not. a Dom. in Albis ec. c. 1. n. 7.

non si a della commeniorazione; ed in tal caso a' 30. non si a della Domenica, ma dell' infra octavum. Trutto ciò è prescritto nelle Rubriche particolari posse in detti giorni. Fu domandata la S. C., che dovea fassi nel luoghi, dove S. Tommaso è di rito doppio, e la Domenica occorre a' 29., onde giusla la Rubrica dovrebbe trasseristi a' 30. la sessa despie a dovrebbe trasseristi a' 30. la sessa despie a mac Can. Reg. (a) Recitandum erit officium de Sancto cum commemoratione Dominica, (e colla nona lezione); e' die 30. Decembris apendum de die instru octavum Nativitatis. Ne' luoghi, dove a' 30. occorre la Domenica, e un doppio, si dee sare della Ressi amiera (d).

## C A P O IX

Delle Lezioni, de' Responsorj; e delle Benedizioni degl' Inni, e delle Preci.

rale , che nel primo Notturno di ogniofficio fi leggano le lezioni della Scrittura occorrente. Indi aggiunge le feguenti eccezioni . I.
Quando all'officio fono affegnate le lezioni fuddette o proprire, o del comune . 2. Quando in quelgiorno non ve ne fieno nel Breviario lezioni della
Scrittora per lo primo Notturno; come accade nella
Quarefima, Quattro Tempora ec., in cui vi fono
le fole lezioni del terzo Notturno, onde quelle del
primo fi prendono dal proprio, o odal comine. 3.
Qual della d

<sup>(</sup>a) Ap. Caval. to. 2. e. 14. decr. 4-

<sup>(</sup>b) Ibid. n. 7.

se (a); ma la S. C. vi ha aggiunti i dopp) maggiori, Duplicia majora habent lectiones primi No-Elurni, vel proprias, vel de communi; non autem de scriptura occurrente. 2. Sept. 1741, in Aquenfi (b). Credeano alcuni, che lo stesso privilegio godessero i doppi minori, se le loro feste fossero di precetto: ma la S. C. dichiard il contrario a' 10, Gennajo 1693, in una Galliarum (c) L'officio di S. Terefa fu tlampato in alcuni luoghi colle lezioni del primo Notturno De Virginib., ma la S. C. a' 2. Settembre 1741. in Aquensi emendo quest' abbaelio, e prescrisse, che dovessero prendersi dalla Scrittura occorrente (d) .

122, Nel Breviario fi affegnano a' Dottori lat ini le lezioni del primo Notturno Sapientiam ; a' Dottori greci della Scrittura occorrente. In tempo di Quarefima nondimeno, perchè non ve ne sono della Scrittura, e debbono, prendersi dal comune ordina la S. C. a' 5. Maggio 1736. in Einsidlen (e); che per S. Gio: Crifollomo Dottore ereco fi dicano pure le dette lezioni Sapientiam ; e questo decreto comprende tutti gli altri Dottori greci (f) ed ogni altro tempo simile alla Quaresima, nel quale mancano le lezioni della Scrittura. Nel giorno dell'ottava di qualunque Dedicazione di Chiefa fi debbono recitare le stelle lezioni nel primo Notturno che fi recitarono nel giorno della festa. S. R. C. ut supra (g). Accadendo S. Gio: de Matha dentro Quarelima, per decreto della S. C. dello flesso giorno

<sup>(</sup>a) Rubr. tit. 26. n. 2. 6 9. (b) Ap. Talu n. 198.

<sup>(</sup>c) Ap. Talu n. 654.

<sup>(</sup>d) Ib. n. 1117.

<sup>(</sup>e) 16. n. 1001.

<sup>(</sup>f) Cav. to. 2. c. 13. deg. \$. (g) Talà n. 986.

s. di Maggio in Einsidl. (a) , si debbono recitare nel primo Notturno le lezioni dal comune fecundo loto ; cioè Beatus vir . In fimili cafi ttima il Cavalieri (b), esfere in arbitrio il servirsi delle lezioni primo, vel secundo loco; ma esser cosa lodevole il fervirsi di quelle che fanno più a proposito per quella festa; come sono le lezioni, /ustus per li Confessori che morirono giovani. Si deve aggiunges re, che quando apparifce con certezza, che fono più a propolito, non folo è lodevole, ma è di obbligazione l'usarle ; mentre giultamente si presume esserquesta l'intenzione della Chiefa, e che domandatane la S. C. ne' casi particolari , così risponderebbe . Le lezioni De Virginibus possono servire anche per le Vergini martiri; mentre in elle fi loda la verginità , di cui furono ornate ; ma non possono servire per le martiri non vergini , non effendevi cola applicabile al martirio; ficcomé non effendovi lode alcuna della verginità nelle lezioni Confitebor ; non possono adoprarsi per le vergini non martiri :

taa. I principi de libri della Scrittura quando non lan potuto leggersi he' loro giorni propri, vuole la Rubrica (2), che si leggano nel primo giorno di quella medesima settimana, in tui dovrebbe leggera de friptura occarrente; e non estendovi giorni vacuti in appresso si debbono anticipare ne' giorni antecedenti; ma sempre dentro la sessa convente te . Quelle lezioni poi della Scrittura occorrente de fi lasciano per survogarvi a principi de' libri, o si uniscono dice la Rubrica; alle tezioni occorrenti degli altri giorni; o si ommertono. Avvisa il Cavalieri, che essendo alcuni libri della Scrittura così lunghi, che durano più settimane; i principi de libri colla scrittura così lunghi, che durano più settimane; i principi della Scrittura così lunghi, che durano più settimane; i principi della Scrittura così lunghi, che durano più settimane; i principi che

<sup>(</sup>a) Talà n. 10013

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 34. decr. 9. n. 3.

<sup>(</sup>c) Rubr. gen. Brev. tit. 26. n. 6. 0. 9.

che ne' giorni propri non ebbero luogo, ben postono riporsi in quelle serrimane, senza che vengano con ciò a mettersi suori della propria settimana : giacche questa dura quanto dura la lezione dello stesso libro (a). Non bastando i giorni vacui dentro la settimana, col leggere un solo principio di libro per ciascun giorno, per finire tutti quelli che in quella settimana occorrono, se ne possono in uno stesso giorno leggere tre, uno per lezione; ma non più di uno . E se col far così, neppure vi è luogo per tutti, per esfervi dentro la settimana molti Santi, i quali hanno le lezioni proprie, o dal comune; in tal caso ha prescritto la S. C. a' 27. Marzo 1779. in una Ord. Min. Observ. Reform. (b), che se quei Santi hanno il rito doppio minore, o maggiore, non si dicano le lezioni loro assegnate dal comune , o proprie, ma si dicano i principi de'libri della Scrittura. Che se poi abbiano il rito di doppi di 1. o 2. classe; allora non si mutino le loro lezioni, e si lascino i detti principi di libri; dicendo la Rubrica, che i medesimi si ripongono, quoad commode fiori poteris (c); e la S. C., che si possono ommettere occurrente legittima causa, 5. Jul. 1698. in Collenfi (d) .

1.125. Alle volte poi non fi leggono alcuni principi di libri, non perche vi fia impedimento, ma perchè ceffano ; ed in tal caso non si possono , nè debbono riporre in altri giorni . Quindi mentre si stanno leggendo i libri de' Re, se non ancora si sono letti tutt' i principi di essi, e viene la prima Domenica di Agosto, i medesimi non si anticipano, ma si lasciano, come ordina la Rubrica (e). E vuo-

<sup>(</sup>a) Tom. 2. c. 34. desr. 16. n. 1.

<sup>(</sup>b) Ad 13. (c) Rubr. gen. brev. iii. 26. n. 7.

<sup>(</sup>d) Ap. Tali n. 695.

<sup>(</sup>e) tit. 26, n. 8.

le ancora, che si lascino i principi di quelle Epistole di S. Paolo, che non si trovano letti sino alla Domenica di Settuagefima (a). Sono però eccettuate dalla stessa Rubrica le nove lezioni dell'itionia del martirio de' Macabei ; delle quali tre fono alsegnate alla quinta Domenica di Ottobre, tre al Lunedì , e tre al Martedì dopo la medefimà. Or quando Agosto ha quattro fole Domeniche Viela prescritto, che le suddette nove lezioni si ripongano nel Giovedì, Venerdì, e Sabbato dopo la Domenica quarta; i quali giorni; feguita a dire la Rubrica, fe trovanti impediti, le lezioni che non hanno luogo in qualche giorno de' fuddetti non fi trasportano al seguente; come quelle del Giovent al Venerdi ec , ma fi lasciano per quell' anno (b)! Non si possono anticipare prima del Giovedì, ancorchè prima vi fosse luogo, e dopo no. E' vero, che recitandoli nella quinta settimana, se la Domenica è impedita, le lezioni che in essa si doveano dire. comanda la Rubrica, che si trasferiscano al Lunedi, quelle del Lunedi al Martedi ec. (c), ma ciò, dice il Cavalieri (d), è stato così disposto, perchè vi fono giorni dopo la Domenica bastanti per riporvi tali lezioni . Ma se nel Giovedì della quarta settimana non vi hanno luogo le lezioni de' Maccabei, al fuddetto giorno affegnate, non poffono trasferirli al Venerdì, ma fi lasciano, quantunque in elle fr contenga il principio del martirio; mentre da una parte ciascuna delle seguenti lezioni si ha come principio, e dall' altra non vi restano altri giorni per potere nel Venerdi riporre quelle del Giovedi, quels le del Venerdi riporle nel Sabbato e trasferire più oltre quelle del Sabbato.

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Brev. iit. 26. n. 8.

<sup>(</sup>b) Rubr. in fer. 5. post Dom. 4. Octobr.

<sup>(</sup>c) Ibid.

<sup>(</sup>d) Tom: 2. c, 34. decr. 10. n. 5.

126. Una simile eccezione si fa dalla Rubrica, quando il mete di Settembre abbia quatro solo il mane; e sebbene venga a celiare la lezione cel libro di Ester astegnato alla quinta settimana y una fettimana si di cittima di consultata di con

127. Le lezioni della Scrittura non si trasferiscono, quando non fono principi di libri; ma n'eccettua la S. C. le lezioni dell' Esodo poste nella quarta Domenica di Quaresima ; e vuole che se la detta Domenica è impedita per l'occorrenza di un doppio di prima classe, le riferite lezioni si leggano in altro giorno dentro la itelia fettimana, a cui sono alsegnate le lezioni della Scrittura occorrente. Il decreto è de' 26. Novembre 1735. in Hispali (c) . E' di l'entimento il Cavalieri dopo il Gujeto (d), che lo stello abbia a praticarsi per la seconda, e terza Domenica di Quaresima, e per quelle di Settuagefima, Seffagelima, e Quinquagelima, per contenersi nelle lezioni ad esse assegnate istorie particolari di gran momento. Ma è chiaro, che ciò non può dirfi compreso nel decreto; onde farebbe un interpretazione estensiva, che giustamente ributta il Cavalieri ( n. XVI. ); e perciò non è permesso il trasferire l'enunciate lezioni .

<sup>(</sup>a) Rubr. in fer. 5. paft Dom. 4. Septi

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 34. decr. 10. n. 7. 11

<sup>(</sup>c) Ap. Tala n. 963.

<sup>(</sup>d) Tom. 2. s. 24. decr. 11.

138. Se un Santo martire ha le lezioni del 2. 3. Notturno prese dal comune del tempo palquale. 3. Montano prese un comune un tempo raspunte trasferendof, fiori di detto tempo 3 fi debbono camtranscrendon tours or metro sempo, a necuono cambiare tali lezioni con quelle affegnate a' Martiri expare tall training con quelle anegone a materiale a trapas Politicle; & vice vor/a. Si eccettua? officio di S. Ermenegildo, in cui vuole la kubrica, che il Vangelo preio dal tempo non Palquale fi legga colla sua omilia eziandio in caso di translalegga colla ima omnia ezzanno in caro in realizacione; o di occorrenza nel tempo Pafquale; perche non avendo egli curate le minacce del perindo panon avendo egri curare se ininacce sei periuo pa-dre, è a loi adattato il detto Vangelo, s. 7 puis veore yet a tot auastatu it octob vargetty, and me, & non odit patrem fuum ec. (a) E perthe S. Gio: Mepomoceno per cultodire il figilio Sacramentale bon tobe timore di chi uccide il corpor perciò la S. C. prescrive, che il Vangelo, Nibil perent is of presence, one n rangery, even of operann, in cui si dice; Noline timene cos; qui ecidan corpus ée, si adopri tanto nel tempo Pasqua. e, quano hori di esso. La data di detto decreto è de 5. Maggio 1736, in Einfield. (b). Ne illeriti due elempi dono compreti gli altri limili ().

<sup>(</sup>a) Rube. Brev. 13. April. (b) Tale n. 979.

<sup>( )</sup> Fra le mutazioni da farsi nell'officionel tem-Pafonde, was come è noto ; è che in cisseun Notadjudes and come come of the analysis of the a ha per ceni Salmo l'entifona signale di delle lone it (ession) per quell una da diri : Se le time for party propries c party commits, build malers, the fi feeling was delle propries oncorin fia la prima, ed ancorofe non fia di quel no, in cus forfe muse faranno comuni ( to. 2. . c. 34. decr. 3. n. 1. ) Il Tetamo confuta roce volla Rubrica, che ofpressamente determicessi recitare i tre salmi di ciasean Notturno antiphona illius Nocturni (Rubr, Brev

129: Del Santo di rito femplice non fempre fi dice la nona lezione; ma per potersi dire si ricercano cinque condizioni espresse nella Rubrica (a). La prima, che quell' officio sia di nove lezioni. La seconda, che il medesimo non abbia il nono Responsorio. La terza, che in esso sacciasi la commemorazione di detto femplice , almeno nelle Laudi . La quarta; che detta nona lezione sia propria del Sans to, è non presa dal comune . La quinta, che non vi sia in quel giorno la nona lezione dell'omilia della Domenica, o della feria; siccome vi è nella Quarefima, nelle vigilie fuori dell' Avvento, e nella feria seconda delle Rogazioni. Nelle ferie dell' Avvento se occorre festa di nove lezioni, la Rubrica ordina, the non fi faccia nell' officio commemorazione della vigilia che occorre, e per confeguenza neppure se ne legge la nona lezione (b) . E perchè in dette ferie non vi è lezione di omilia ; perciò vi ha luogo quella del femplice . Occorrendo nello stesso giorno un semplice per fe , ed un lemplice per accidens ( n. 99. ), di quelto, e non di quello fi dirà la nona lezione . La S. C. a' 5. Maggio 1736. in Einfidl. dichiara , che nella Domenica in Albis si può leggere la nona lezione del femplice che occorre. Ed agli otto Giugno 1669, in una Dub. Rubr., che fra l'ottava del Corpus Domini, se l'officio è dell'infra Octavam non vi ha

in com matt temp. Patch.) Si rifletta alla parola prima, ed alla parola illiuè ; a si reprovera l'epinione del Cavalieri. Nell' officio piccio di Maria SS. si dicono tre amissone per ogni Venturno, anche nei tempo Passone, e non si dice l'alleluja nell' succitativio tome neppute nelle antisone, Responsari, e versicolis. Rubr. cit. & Tetamo e. 1. Nota a Dom. in Albis ad Dom. Pentec. ex h. a. (a) Lis. 9, n. 40.

<sup>(</sup>b) Rubr. gen. tit. 6. n. 2.

luogo la detta nona lezione. Se poi l'officio fi fa di un doppio, vi ha luogo, per dichiarazione della medesima de' 4. Aprile 1705. in Lycien (a) . Quan do fra detta ottava del Corpus Domini accade una vigilia, la nona lezione è dell' omilia, ancorchè l' officio sia dell'infra offavam, come prova il Cavalieri (b), e dice, che quelta è communis Auctorum fontentia; O' Ecclesiarum praxis. Indi il medelimo propone il quelito, fe l'officio della Domenica fra la detta ottava, lia dell'infra oftavam, onde non ammetra la nona lezione del semplice; o pure della Domenica, e perciò l'ammetta. Il Merati col rittone fondatamente giudicano, che sia dell' infra octavam; ed alle opposizioni del Cavalieri (c) . a cui aderiice il Tetamo (d), si potrebbe facilmente rispondere e farle conoscere per insussitenti. Ma perchè dovremmo molto diffonderci, ci aftenghiamo dall'entrare nella di loro confutazione .

130. Occorrendo in una vigilia, o feria maggiore ( n. 25. ) l'officio di un Santo che ha il medesimo Vangelo di detta vigilia, o feria, non deve leggersi la nona lezione; e nella Messa non si legge il Vangelo nel fine, ma l'In principio secondo il folito, S. R. C. 5. Maii 1736. in Einsidl. (e) 0 4. Sept. 1773, in una Conchensis Hispan. Nella Rubrica poi aggiunta alla festa dell'aspettazione del Parto di Maria Vergine si prescrive, che occorrendo detta festa nel Mercordi delle Quattro Tempora dell' Avvento, che ha lo stello Vangelo, nel terzo Notturno non fi leggano le tre lezioni dell'omilia di detta festa, ma quelle della Feria, In califimili, in

<sup>(</sup>a) Ap. Talà n. 997. 471. 6 486. 653. 0 823.

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 16. Decr. 1. n. 6. (c) To. 26 c. 16. decr. 4.

<sup>(</sup>d) Dom. infra Oct. Epiph. n. 72.

<sup>(</sup>d) Ap. Caval. 10. 1. 5. 4. decr. 17. 0 op. Tala 4. 985.

cui il Vangelo è lo stesso, e l'omilia è diversa; le detta omilia della festa è approvata dalla Chiesa Universale; quella si legge, e si lascia l'omilia della feria; ma se la sessa è di luoghi particolari, come è quella dell'aspettazione s'oddetta, si dice l'omilia della festa. Così il Cavalieri (a) e di l'Teramo (b).

131. Quante volte le lezioni del primo Notturno sono della Scrittura occorrente, ed in quel giorno non ve ne fono nel Breviario; come fortifce nella Quaresima, nelle Quattro Tempora, nella feria feconda delle Rogazioni, e nella Vigilia dell' A- . scensione ; le vi è qualche principio di libro da riporsi, da esso si prendono le lezioni, altrimenti dal comune de' Santi ( n. 122. ) . Se ciò accade nel giorno di un'ottava, la Rubrica vuole, che si ripetano le lezioni del primo Notturno lette nel giorno della festa (c), sebbene dagli esempi, che ne abbiamo nell' Otravario Romano, deduce il Cavalieri (d) dopo il Gavanto da lui citato, che possono leggersi le lezioni non ancora lette di qualche giorno fra l'ottava. E' anche determinazione della Rubrica, che quando il femplice ha due lezioni proprie, non già dal comune, per la nona lezione si debbono leggere ambedue (e); e per li femplici per accidens la S. C. prescrive, che la nona lezione sia composta di tutte tre le lezioni proprie che hanno ( n. 94. ). Mette poi in elezione la Rubrica, che quando vi è la nona lezione del semplice, o dell' omilia della Domenica ec., si lasci la nona lezione dell' officio, o pure fi legga unita coll' ottava (f).

132. L'ottavo Responsorio delle lezioni de communi unius Martyris, che comincia Domine pra-

<sup>(</sup>a) To. 1. c. 4. decr. 17.

<sup>(</sup>b) Die 18. Dec. n. 4.

<sup>(</sup>c) Rubr. gen. Brev. 1. 26. n. 9. (d) To. 1. c. 1. decr. 21. 2. 9.

<sup>(</sup>e) Tit. 26. n. 3.

<sup>(</sup>f) Tit. 26. n. 3.

(a) Ap. Talà n. 649.

che la pratica universaje. Qui son da notarsi due

(d) Ib. n. 7.

<sup>(</sup>b) Tom. 2. c. 34. decr. 24. n. 6. (c) To. 2. cap. 34. decr. 24. n. 5.

cole circa le benedizioni. La prima. In officiis Tranflationis alma Domus Lauretana , & Expectationis Parties, octava benedictio debet effe, cujus feltum colimus, ipfa Virgo Virginum Oc. S. R. C. 2. Martii 1761. in Aquen. La seconda: Ubi celebratur feflum SS. Gabrielis, vel Raphaelis Arch., ad octavam benedictionem dicatur, cujus festum colimus, non vero, quorum festum ec. S. R. C. 13. Sept. 1692. in Hispal. (a) Nelle feste di S. Michele folamente si dice , quorum ; celebrandofi in effe le feste di tutti

gli Angioli.

133 Per gl' Inni da recitarsi nelle festività di Maria SS. stabilisce la Rubrica (b), che si dica nell' ultima strofa, Jefu tibi sit gloria, qui natus es de Virgine ec, , eccetto nell' Ave maris Rella . E vuole. che se fra l'ottava della feita di Maria fi celebra la festa di qualche Santo, si dica la medesima strofa negl'inni, purché sieno dello stesso metro, e non abbiano l' ultima strofa propria; come l' ha l'Innodella Santa Croce al Vespro, e quello di più martiri al Matutino. Ille autem hymnus, scrive il Tetamo, diritur habere ultimum verfum proprium, qui in fine non exprimat gloriam Trinitatis; aut prater gloriam Trinitatis aliquid aliud exprimat . Porto i sudderti due esempi del Vexilla Regis ec. e del Christo profusum ec. Nell'ultima strosa del primo, oltre la gloria della Trinità, si esprime altra cosa ancora ; e del secondo non si esprime la gloria della Trinità, ma altra cosa (c). Nell'ultima strofa dell' Inno di S. Venanzio prima fi da gloria alla Trinità, e poi si domanda il Cielo per le preghiere del detto Santo. Due elempi porta la detta Rubrica : ma molti altri ve ne sono nel Breviario. Si domanda, fe debba dirfi il Jefu tibi fie gloria ec.

quan-

<sup>(</sup>a) Talu n. 637.

<sup>(</sup>b) Rubr. gen. Brev. tit. 20. n. 4. ...

<sup>(</sup>c) Not. a Dom. in Albis ec. c. 1. n. 7,

quando non si fa la commemorazione della festa di Maria SS. Se ciò accade fra l'ottava della medelima , nessuno dubita , che si deve dire ; perchè la Rubrica reputa tutt' i giorni dell' ottava, come lo stesso giorno della festa (n. 199.) Se poi accade in altre occasioni , come quando nel Sabbato si fa 17. officio della SS. Vergine col rito semplice , e nel Venerdi si è celebrato di un doppio di prima classe fenza la commemorazione di S. Maria in Sabbato; il. Guieto flime probabile, che fi dovesse dire l' enunciara strofa nell' Inno della compieta del detto Venerdì, ma con fode ragioni vien confutata la fua opinione dal Tetamo (a), il quale aderifce al Gavanto. E' poi cofa nota, che quando negl' Inni fi ula la prefata strofa, nell'ora di prima si dice : qui natus' es ec. Negl' Inni però della festa de' Sette Dolori, e dell' Aspettazione del Parto l'ultima strofa si dirà , come sta notato nel Breviario ; e lo stesso fi farà nelle felte di Noltro Signore, e di quei Santi, che hanno l'Inno colla conclusione particolare.

<sup>(</sup>a) Not. in fer. 6. n. 70.

<sup>(</sup>b) Ap. Talk n. 541.

1741, in Aquenfi (a); cioè che trasferendoli la festa di un Confessore che ha l'ottava dentro l'ottava medefima, se nel giorno della festa, quando non fi fosse trasserita, si larebbe detto, meruit beatas ec. per effer quello il giorno di fua morte : della stessa maniera si dee dire, tuttocche la festa si trasferisca. e si celebri prima che termini l'ottava; nè si fa cambiamento: quia, tota octava nihil aliud eft . quam extensio ipsius festi; O' ideo versus idem per reliquos offave dies, qui forte supererunt, retinebisur : parole del decreto. La terza finalmente aeli 11. Gennaro 1701, in una tertii Ordinis S. Francisci (b); ed è, che le suddette due 'determinazioni a debbono offervare, non folo allorche la felta si trasferisce per accidente; ma ben anche allorchè si trasferifce in perpetuo.

135. Se la felta delle Sacre Stimmate di S. Francesco si grasferisce, ordina la S. C. a'z. Settembre 1741. in Aquensi (c), the non si muti il terzo verto : hat die latus meruit beata vulnera Christi . Quantunque il decreto sia chiarissimo, il Cavalieri nella supposizione, che S. Francesco avesse ricevute le Stimmate in quello stesso giorno 17. di Settembre, in cui la Chiesa ne sa recitare l'officio; sostiene, che trasserendosi, si abbia da mutare il detto werfo per non parlare impropriamente col dire, che ricevette le Stimmate in un giorno, in cui non le ricevette; e perciò procura di spiegare il decreto a modo suo. Ma egli ha preso uno sbaglio, come ha riflettuto il Tetamo (d), nel fare la nominata supposizione ; giacchè come si rileva dalle stesse lezioni dell'officio, il dono di detre Stimmate l'ebbe il Santo a' 14, del prefato mese; onde o la festa si ce-· Tom.I.

<sup>(</sup>a) Ap. Talù n. 1110. (b) Ap. Talù n. 750.

<sup>(</sup>c) Ap. Talà n. 1111.

<sup>(</sup>d) In die 17. Sept. ex n. 4.

lebra nel giorno assegnatole dalla Chiesa, o si trasserifce, fempre viene a celebrarfi in un giorno diverso da quello, in cui ricevette le Stimmate. Ha voluto nondimeno la S. C., che non si fossero cambiate le dette parole improprie, perchè si riferiscono al giorno, nel quale gli fu conceduto, e vogliono fignificare : in quello giorno fi fa memoria del beneficio, di aver ricevuto le piaghe di Gesti Cri-Ro. E se la S. Chiesa in queito verso, e in molti altri luoghi usa parole non ben adattate al senso proprio, e stretto, che con esse si vuol significare; ed altre volte poi le fa cambiare per toglierne l' improprietà come nell' Inno, Iste Confessor; la ragione è , soggiunse il Tetamo, perchè in oratione metaphoris, O verbis minus propriis non utimur quidem continuis, sed tamen aliquibus; idque cum laude usurpatur ab Oracoribus, & ab Auditorib, cum delectatione suscipitur, O nemo unquam id arguit de mendacio. E siegue a dire, che non sempre si prescrive il cambiamento, anche per non imbarazzare di soverchio il Clero cou tante mutazioni .

136. In quelle felle, che hanno più Inni propri, non è lecito il regolarsi a capriccio circa la recitazione di essi; ma se accadono i casi, di cui ha parlato la Rubrica, si deve offervare quanto la medefima ha disposto; ed accadendo un caso, del quale la Rubrica non ha fatta parola, dovrà regolarli giulta la disposizione che ha satta per altro caso somigliante, e non già secondo il proprio arbitrio, Questi principi sono spesso insegnati dal Cavalieri; ma con essi non si accordano alcune sue risoluzioni di casi particolari . Nella festa di S. Maria Maddalena penitente vi è l'Inno proprio per velpro, e l' Inno proprio per Matutino . Vuole il Cavalieri (a), che se il vespro è tutto della festa antecedente, onde in esso non si dice il suddetto Inno, nel

<sup>(</sup>a) To. 2. 6. 34. decr. 4. 11. 5.

nel dirli Matutino in vece di recitarfi l'Inno per lo medelimo stabiliro, si reciti quello assegnato per vefpro ; perche vi si fa memoria di molte cose di fomma gloria per la Santa. Ma ciò non si può fare lecitamente, essendo contrario alla Rubrica. Nell' officio di S. Marrina, se non ha il primo velpro intiero, la Rubrica prescrive, che l' Inno del primo vespro si unisca a quello del Marutino; e che nel fecondo vefpro si ripeta il medelimo Inno allegnato per lo primo. Per le Laudi affegna un altro Inno proprio. Così dunque dee farsi, e non come insinua il Cavalieri (a); cioè che l' Inno di velpro si reciti folo nel Maturino, che quel di Maturino si trasporti alle Laudi, e quel delle Laudi serva pel secondo vespro. Per le feste di S. Venanzio, e de' Sette Dolori di Maria SS. il sentimento del citato Autore è altresi contrario alla chiara disposizione della Rubrica, onde quella dee feguirsi, e non l' opinione del medesimo. Finalmente per la festa di S. Giuseppe egli vuole, che se non ha il primo vespro intiero, l'Inno proprio di effo fi reciti al Maturino, l' affegnato a quelto si dica nelle Laudi , e quello delle Laudi ferva pel fecondo veipro. Qui non abbiamo Rubrica particolare ; onde bisogna regolarfi, non come egli scrive, ma secondo il dispoito dalla Rubrica per S. Martina ch'è un caso all' in tutto simile.

137. Pochi versi intorno il Te Deum, e le Preei, e terminianto questo Capo. Il Te Deum, vuole
la Rubrica, che si reciti in turte le saste desta di Santi,
ancorche l'officio sia di tre lezioni; eccettuata soltanto la sella degl' Innocenti che non accade in Domenica; ma nell'ottava si recita. Si recita ancora
in tutte le Domeniche dell'anno, suorche in quelle
dell'Avvento; è nelle Domeniche da Settuagessima
sino a Pasqua exclusive. Nelle ferie di tutto il tem-

<sup>(</sup>a) To. 2. c. 34. desr. 4. n. 2. 0 3.

po Pasquale fi recite il Te Deum, eccetto nella feconda delle Rogazioni; nelle altre fra l'anno no. Recitandoli quell' Inno non vi è il nono Responsorio. Vi sono nell'Officio due sorte di Preci, nelle quali le prime si dicono Domenicali , le seconde Feriali, o flebili. Le Domenicali si recitano nelle ferie, e ne' semidoppi, e nelle feste di rito semplice; ma non si dicono infra octavam, e neppure nella vigilia dell' Epifania, e nel Venerdi; e Sabbato dopo l' Ascensione . Queste preci si recitano foltanto a prima, ed a compieta, ed in effe fi sta in piedi. Le Feriali fi dicono alle Laudi, al vespro, ed in tutte le ore, suorche a compieta ; e si recitano solamente nell' officio delle ferie di Avvento, di Quaresima, delle Quattro Tempora, e delle Vigilie col digiuno , eccetto nella Vigilia di Natale, e nella Vigilia, e Quattro Tempora di Pentecoste . Queste preci feriali, si dicono sempre flexis genibus nel Coro; e perchè a prima si dicono dopo le Dominicali, si piegano le ginocchia, quando cominciano le feriali coll' Eripe me ec. A Compieta pon vi fono Preci feriali, ma quando vi fono nel vespro, le Domenicali di Compieta si recitano flexis genibus. Abbiamo detto, che le mentovate Preci feriali si debbono recitare nell'officio delle ferie di Avvento ec. Dunque se in dette ferie l' officio non è di effe, ma di qualche festa, tali preci si lasciano. E se l'officio è delle presate ferie, ma al vespro si muta per la fella del giorno seguente, in detto velpro le Preci feriali fi omettono . Quanto sinora abbiamo esposto è tutto determinato dalla Rubrica (n) ...

138 La modefima preserive; che nel dirsi le Preci feriali l'Eddomodario sina inginocchiaro sino al Dominius cobissima vavanti la prima orazione: gli altri sino al Benedicanius Domino dopo l'ultima Ora-

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Brev. tit. 34.

Orazione. Si domanda, se l' Eddomodario abbia ad algarsi prima di dire, o dopo aver detto Dominus. vebiscum; e risponde il Merati, che secondo il parere di tutt'i Rubricisti dee alzarsi prima; e di più deve elevar la voce, mentre le antecedenti Preci feriali si han da dire cono humiliori, O pressiori voce (a). Si domanda in secondo luogo, se gli altri abbiano ad alzarsi prima delle parole Benedicamus Domino, o dopo di esse. Il Gavanto stima, che parlando dello fleffo modo la Rubrica circa l'alzata dell' Eddomodario, e circa l'alzata degli altri, come l'ufque ad Dominus vobifcum , di quello s'intende exclusive; così pure debba intendersi l'usque ad Benedicamus Domino di questi. Poi soggiunge, che è più divoto, e dee ritenersi. l'uso più comune di alzarsi gli altri dopo che si è detto il Fideliuma anima ec. (b) Ma, noi foggiungiamo, dee ritenersi dove è ; siccome dove non è, dee ritenersi l'uso di alzarfi prima del Benedicamus Domino . Il Merati dopo Francesco Magio riprende l' errore di quei Eddomodari , che nelle Preci feriali alle Laudi , ed al Velpro, il Pater noster, che tutto si dee dire con voce chiara, lo recitano in piedi, e poi s'inginocchiano, quando che la Rubrica prima del Kyrie eleifon ec. e del Pater nofter , nota : dicuntur fequenres preces flexis genibus; dunque il detto Pater nofter deve l' Eddomodario dirlo ingiaocchiato, come dice tutte le altre Preci, effendo una parte delle medelime (c) . c i si estate s'auci, n. wi an

139 Nel dirli il Conficer a Prima, ed a Compieta, ordina la Rubrica (d) "Quando aliquis felus recitas officium; femel tanum dici Conficer, omiffic illis verbis, Tibi Pater, O vobis frances; O to

<sup>- (</sup>a) Mer. 100 2. fect. 5. 1. 17. n. 4.

<sup>(</sup>b) Loc. cit. n. 8.

<sup>(</sup>c) Loc, cit. n. 4.

<sup>(</sup>d) Tit. 15. n. 12) ,5 7 Phys 1 75 Ph 2 7 2

Pater, & vot fratter; & fimiliter dieit, Misercatur nosser con le ciò deduce il Gavanto (a), el lapprova il Cavalieri (b): quad recitamies duo officiam
simil, nibil debent matare; sed ini mojor est, diatt velis fratres, vos fratres; qui minor tibi Pater, O te Pater; sicui dicunt inviem, Dominus
vobiscum, Et cum spiritu tuo. E dunque un errore
il dire tali parole nel Confisor recitandosi a due
l'ossero, nella sessa maniera, come quando si recita (olo. E la S. C. a' 18. Agosto 1629, probib alle
Monache il dire, Tibi, Mater & vob. spores; ordinando, che si dicesse, come shà nels Breviario (c).

## CAPOX.

Della lezione del Marrirologio, de' suffragi, e delle Antifone finali:

140. LA Rubrica posta nel principio del Martinominars, quando si legge il medesimo, deve esser
quello, di cui nel giorno seguente si celebra la sesta occorrente. E già si disse, che il trasserito in
perpetuo si chiama, ed è anche occorrente nel giorno, in cui si è riposto; onde nel di antecedente si pronunzia nel primo luogo il suo nome nella lezione del
Martifologio. E prescrive la S. C., che quessi: Santi
trasseriti in perpetuo si nonunziio nel cui sel prima
nel giorno, in cui è stabilita la loro festa; la seconda
nel giorno, in cui ono riposti in perpetuo. Prescrive
di più, che nella prima volta nulla si muti dell'
esogio che di quel Santo si trova notato nel Martirologio; e che la seconda non vi si dica verne collegio; ma soltanto si faccia menzione del giorno, da

vi

<sup>(</sup>a) Loc. cit. n. 12.

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 36.

<sup>(</sup>c) In una Brev. Rom. op. Caval, v. t. deer, te

cui quella festa fu trasferita: Per es. trasferendosi in perperuo la fella di S. Antonio Abbate da'17. Gennaro a' 16. Febbrajo; nel leggersi il Marrirologio a' 16. Gennajo, non si annunzia in primo luogo il detto Santo, perchè non se ne celebra in detto giorno la festa, ma si annunzia in secondo luogo; e vi fi mette l'elogio notato nel Martirologio . A' 15. Febbrajo poi si nomina nel primo luogo il medesimo Santo, ma fenza elogio, dicendoli così: S. Anzonii Abbatis, cuius natalis dies decimo fexto Kalendas Februarii celebratur. E fe nel Breviario fi trova il Santo notato due volte, una nel giorno di fua morte, l'altra nel giorno, nel quale è stata affeenata la di lui festività; essendosi poi in qualche Paese trasferito in perperuo ; nell' annunziarsi nel Martirologio nel giorno antecedente alla fua ripofizione, si dice nello stesso modo ora additato per S. Antonio, facendosi menzione del giorno di sua morte, senza nominarsi il giorno di sua festa . I decreti della S. C., che contengono quanto di fopra abbiamo esposto portano la data de' 5. Maggio 1736. in Einsidlen (a); e 2. Setrembre 1741. in Aquen. (b); ma quest' ultimo si osservi presso il Cavalieri, che avverre, effervi un errore nel modo, come dagli altri si riferisce .

14.1 Preferive inoltre la fopracitata Rubrica del Martirologio : che quando nella lezione del medelimo fi annunziano nelle Chiefe particolari quei Santit che in: effo non fono deferitit; fe de Santi Iudetti fe ne fa in quei giorno l'officio, fi nominano nel primo luogo; altrimenti post Santito in bio Martyrologio deferiptos, ordine suo, videsicte Martyres post Martyres; Consesso del propositione de la Consesso del Consesso de la Consesso del Consesso de la Consesso del Consesso del Consesso de la Consesso del Consesso del Consesso de la Con

(a) Ap. Talu n. 993. 0 994.

<sup>(</sup>b) Cav. to. 2. e. 44. in append. deer. I.

la lezione del Martirologio; ma nel fine di quella classe de Santi ivi descritti, a cui esso appartiene. Le Vergini Martiri, dice il Cavalieri, si leggono dopo gli uomini Martiri, ma prima de Contessorie e questi essendo Papi, o Vestovi prima di quelli.

che nol fono (a) . 142. Le Vigilie si annunziano prima delle feste : come si vede nel Martirologio nella Vigilia di S. Mattia che si nomina prima di S. Eustachio. Che se detta Vigilia accade nel primo di Quaresima, giustamente risolve il Cavalieri (b), che si annunzi prima il giorno delle ceneri, e poi la Vigilia, giacche il predetto giorno non è felta, ed è alla Vigilia preferito. Quando la Vigilia cade nella Domenica, e si anticipa nel Sabbato il suo officio col digiuno, ciò non ostante nel Martirologio si annunzia nella Domenica, come avvisa il Cavalieri dopo il Gavanto (c). Le ottave si leggono nel primo luogo, se l'officio si fa di esse, altrimenti nel lecondo; sebbene il Gujeto diffe, che sempre nel primo luogo dovessero leggersi; ma con ragione vien confutato dal lodato Cavalieri (d) . Anche i Beati si annunziano nella lezione del Martirologio, come prova il medelimo; ed aggiunge, che lo :ftelso si fa delle feste secondarie de Santi, come dell' Invenzione, Traslazione ec., ma di esse si la memoria dopo tutta la lezione del Martirologio, ancorche sia Traslazione ec. di Appouloli (e) . Finalmente quando si annunzia nel primo luogo un Santo, che è descritto nel Martirologio nel corpo della lezione, nel detto corpo si lascia di nominarlo. Come abbia da cantarfi il Martirologio nella Vigilia

<sup>(</sup>a) To. 2. c. 37. decr. 2. n. 10. (b) Loc. cit. n. 6.

<sup>(</sup>c) Ib. n. 8.

<sup>(</sup>d) Ib. n. g.

<sup>(</sup>e) Ib. n. 140

di Natale, si dirà altrove. ( n 295. ) Nell' anno Bisestile il giorno 24. di Febbnjo si ha, come non vi fosse: e nel Martirologio i annunzia in quel di la sola Vigilia di S. Mattia. Il 25. si ha per 24., e così appresso il 26. per 25. E la S. C. al 1. Marzo 1681, ordino, che la festa di S. Mattia si celebrasse a' 25., la festa assemara a' 25. si celebraffe a' 26. ec. Vedi il Talù al n. 530.

143. Circa i suffragi da rectarsi dopo le Laudi, e dopo il Vespro ne' giorni talla Rubrica indicati (a); vuole la medesima, che vi sia ancora la commemorazione de Patrono, ul Titulo Ecclesia. Egregiamente dimostra il Caulieri aderendo al Gavanto, e confutando il Merzi, che vi fi dee fare l'una, e l'altra commenorazione; mentre quel vel sta in luogo di O; cme da moltissime. aitre Rubriche fi rileva (6). Jel Santo Padrone si dee fare da tutto il Clerc secolare di quel luogo; del Santo Titolare da quei foli, che fécondo si è detto al n. 101., possno recitarne l'officio . Esfendovi il Padrone principale universale, e il particolare ( n. 102. ), di quel' ultimo foltanto 6 fa la commemorazione ne' suffraj ; e l'universale vi ha luogo folamente, quando on vi è il particolare. Dum dicenda funt suffraja Sanctorum in locis gaudentibus duob. , vel plurib Patronis principalibus; facienda est commemoratic tantum de Patrono" principaliori . S. R. C. 20. Nov. 1683. in Lauden. (c). Dove trovasi la contetudine di far la commemorazione di altri Padroni non può feguiearsi lecitamente, eccetto se sia intodotta prima del 1508. (m. IX.). I Regolari, scrie il Cavalieri. fon tenuti a mettere ne' suffragi la commemorazione del loro Santo Fondatore ; perce quello è il loro Padrone principale. Se il Fondtore non è San-

<sup>(</sup>a) Tit. 35.

<sup>(</sup>b) To. 1. c. 3. decr. 14. ex n.14.

<sup>(</sup>c) Tali n. 569.

riferito decreto. 144. Il Gujeto, e'l Gavanto scriffero non doversi fare la commemorzione del Santiffimo Salvatore, o Redentore nelle Chiefe di questo Titolo, quando nelle ferie si sa gella della Croce, in cui i detti Titoli sono inclii; ma la S. C. ha decretato il contrario in una Camaldul. a' 23. Agosto 1704. (b). E per la SS. Vegine Titolare di qualche Chiefa ha prescritto a' 27 Aprile 1695. in Fossanen., che fe ne faccia ne' fifragi la commemorazione, anche quando si reciti ni Coro il suo piccolo officio (c). Occorrendo un sepidoppio nella Vigilia di tutt' à Santi, sebbene nil'Orazione alle Laudi di detta Vigilia fi onorin tutt' i Santi , pur nondimeno vi fi debbono fare i surragi foliti de' Santi particolari . S. R. C. 21. In. 1710. in una Cappuc. Prov. Lugd. (d). Nell Chiese che hanno per Titolare l'

in cui stanuo di reidenza; e fu anche deciso nel

<sup>(</sup>a) Cav. 20. 1 c. 3. ex n. 41. (b) Ap. Taling. 806.

<sup>(</sup>c) Ib. n. 661

<sup>(</sup>d) Ap. Taliu. 874.

Affunzione , o la Concezione et di Maria SS. non fi fa altra commemorazione ne' fuffragi, che la comune : Sancta Maria succurre Miferis ec. Così prescriffe la S. C. in Fossanen. a' 23. Aprile 1695. (a) Le antifore per li sustragi de Santi Titolare, e Padrone si prendono dalle loro feile, se vi sono proprie, altrimenti dal comune; e per vespro si prende dal secondo della festa. Alle volte vi si trova l'alleluja in dette antifone ; la qual voce per conoscere, se ne' suffragi debba ritenersi; o lasciarfi , la S. C. affegna la feguente regola ; Debet bee recitari cum alleluja, si contineat verba, quibus, exprimatur gaudium , victoria , O' fimilia ; aliquir alleluja omittatur 29. Nov. 1738. in una Carthage Hispani (b) L'esempio delle antisone che esprimono gaudio, vittoria ec. fi trova; dice il Caval. nella festa dell' Episania, dell' Ascensione, e del Santo Natale, e nel secondo vespro della Trasfigurazione ; e sima al contrario , che l' alleluja sia posto per ragione della solennità, e non per esprimere gaudio , vittoria ec. nelle feste della Pentecosle , Corpus Domini , esaltazione della Croce , di Marla, degli Angioli, de' Santi, e nel Benediclus della Trasfigurazione (c) . Ma fi deve riflettere che la S. C. diffe gaudium , victoriam ec. : onde incluse eziandio quelle antisone che esprimono qualche Mistero, o azione di gran momento; dal che si possa giudicare, che in riguardo di esso vi si è posto l'alleluin, e non già per la fola folennità della festa ; nel qual caso anche ne' fuffragi dee ritenersi il derto alleluja. Che perciò non dee toglierfi dall' antifona ad Benediclus della Trasfigurazione, in cui fi parla della voce dell' eterno Pa-

<sup>(2)</sup> Ib. n. 6626 -

<sup>(</sup>b) Ib. n. 1064.

<sup>(</sup>c) Tom. 2. 6. 33. decr. 8. n. 2.

dre', che dichiarava Gesti Cristo effer suo Figliuolo: cola che merita legni di giubilo affai più di ciò che si contiene nell' Antisona ad Magnificat , dove foltanto fi dice , che il Divin Redentore confortò gli Appostoli a non temere. E per la stessa ragione non dee togliersi ne dalle feste dell' Invenzione, ed Esaltazione della Croce, le antisone delle quali esprimono la virtà, il trionfo ec. della medelima Croce : nè da quella del SS. Redentore, della Pentecoste, e del Corpus Domini.

145. La commemorazione della Croce, che si fa prima di tutte nell'officio feriale, fi deve fare eziandio nell'officio anticipato della Domenica ( 2. 117. ) perchè è di rito feriale. L'ordine da tenersi nelle commemorazioni notate nel Breviario, ivi si trova indicato. Per quelle poi che si aggiungono, il primo luogo dopo la Croce ( quando questa vi entra ) fi dà alla SS. Trinità ; indi allo Spirito Santo, poi alle feste di Gesù Cristo, ed appresso secondo l'ordine della dignità essenziale (n. 3.); e finalmente secondo la dignità accidentale ( n. 9. ).

146. Le Antisone finali sono la Salve Regina, o pure l' Ave Reeina Calorum, e le altre che si recitano dopo l'officio, Nel Coro vuole la Rubrica, che si dicano dopo ciascuna delle Ore, quando non si passa avanti; eccetto se immediatamente siegue la Messa cantata; o pure siegue l'officio de' morti; o i Salmi penitenziali; ovvero le litanie. In tali cafi si lascia l'Antisona finale; ma dopo Compieta si dice sempre. Fuori del Coro poi si deve dire soltanto dopo Compieta, e dopo le Laudi; ma se dopo di quefie fi recita qualche Ora, detta Antifona fi dice toltanto dopo l'ultima Ora che si recita. Quando poi non si dicono le Laudi, nè Compieta, non prescrive la Rubrica, che abbia a dirsi fuori del Coro l' Antifona finale, ma foltanto il Pater noster, e dopo di esso, Dominus des nobis suam pasem. Et visam aternam . Amen (a) . Chi recita il Matutino feparatamente dalle Laudi, dee fare, come si ordina dalla Rubrica nella notte del Santo Natale : cioè dee dire il Dominus vobiscum coll'Orazione della festa, di cui recita l'officio; non essendovi altra Rubrica che in ciò ci diriga. Neppure ne abbiamo per sapere, se poi prima di cominciar le Laudi . vi sia obbligazione di recitare il Pater , ed Ave , come nelle altre Ore, e perciò fa d'uopo feguire la Rubrica generale, e premettere alle Laudi le fuddette preci. Vi furono di coloro; che negarono l'una, e l'altra obbligazione; dicendo contra la prima, che la Rubrica della notte del Santo Natale si è fatta per quella sola occasione; e producendo contra la prima, e la seconda la ragione, che le Laudi non sono Ora separata, ma formano una sola Ora col Matutino; altrimenti farebbero otto. e non serre le Ore, quandoche Davide diceva : Septies in die laudem dixi tibi.

147. Ma svaniscono queste opposizioni col solo riflettersi, che il Matutino, e le Laudi per se stefsi, e secondo la loro natura, ed istituzione sono due Ore separate, ed anticamente il Matutino si recitava la notte, e non dicevasi Matutino, ma le vieilie ; ed al far del giorno si recitavano le Laudi che allora fi chiamavano il Matutino, perchè recitavansi circa l' Aurora, che con altro nome era detta Maruta; il qual costume era ancora in vigore a tempi del Cardinale Bona nel suo Monastero. Nella loro istituzione dunque le Ore sono state otto ded intanto Davide diceva di cantar sette volte il giorno le lodi di Dio, perchè le vigilie, ora il Matutino. le recitava di notte ; come egli pure confessa con quelle parole. Media nocle surgebam ad confitendum zibi. Da ciò è noto, che le Laudi s'incominciano,

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Brev. tit. 36. O' Rubr. partic, poft completor.

come le altre Ore col Deus in adjutorium ec., e dono di effe anticamente vi fi diceva anche l'orazione. Introdotto poi l'uso di recitare uniti il Marutino, e le Laudi, vi è rimalto avanti a quelle il Deus in adjutorium ec., ma fi è lasciato il Pager, ed Ave prima di cominciarle, e l'orazione dopo terminaro il Matutino; ed in ciò va bene il seguire il presente costume. Ma subito che in qualche occorrenza taluno feguiti il costume antico di recitarli separati, deve seguitare altresì il costume di terminare il Matutino coll' Orazione , e come avverte il Cavalieri, anche col Dominus vobifoum, col Fidelium anime ec. , col Pater in feguito , e col Dominus det nobis suam pacem ec., dovendo quefte due pratiche antiche andar sempre unite insieme e non abbracciarfene una fenza l'altra; onde prima delle Laudi deve recitarsi il Pater, & Ave . E' vero, che nella notte del Natale dopo il Matutino non vi è il Fidelium ec., e prima delle Laudi non vi fono il Pater, ed Ave; ma ciò avviene perche immediatamente dopo il Matutino succede la Messa, è immediatamente dopo la Messa, e come si esprime il Cavalieri, in certo modo immediatamente dopo il Matutino succedono le suddette Laudi. Per conclusione quando si dicono insieme il Matutino e le Laudi fecondo l'uso odierno, le Ore si dicono fette, e si regolano giusta la presente Disciplina . Quando poi le Laudi si recitano separatamente giusta la disciplina antica, le Ore si dicono otto, e secondo la stessa antica Disciplina debbono regolarsi . Nè ofta , che non fi recitano il Matutino la notte, e le Laudi all' Aurora, come allor si faceva, perchè il rito fudetto non dipendeva dal tempo ma dalla recitazione feparata dell'uno dall'altra: Vogliono perciò, che prima di esse Laudi abbiansi a recitare il Pater , ed Ave , il Navarro , il Francolino, il Gavanto, a cui non contradicono il Megati, la Groix, Monf. Liguori, il Cavalieri ec.,

if quale coi Gavanto, col Navarro, col Bonaina Ferraris ec. infegnano doverfi conchiudere il Macutino col Dominus vebifcun, col Benedicamas Domino, coll'Orazione cc. (a).

148. Ritornando ora alle Antifone finali , pel giorno della Purificazione fi lafcia di più dire l' Alma Redemptoris , e si comincia l' Ave Regina Calorum. Opino il Gavanto, che trasferendofi detca festa dovesse seguitarsi sino al giorno di sua riposizione l' Alma Redemptoris; anzi anche per tutta l'ottava, dove l'abbia. Ma la S. C. agli 11: Gen. 1681. in una Urbis O' Orbis; e de' 10. Gen. 1693. in una Galliar. e del 14. Feb. 1705. in una Ord. Cap. Gallia, ha decretato, che a' 2. Febbrajo dopo Compieta si cominci l' Ave Regina Calorum, e così profieguafi in appreffo, ancorche fi trasferisca la festa della Purificazione; nel qual caso di traslazione, debbasi pure ne' suffragi, ripigliare dopo la compieta del detto giorno ne' lemidoppi l' Ora pro nobis ec. coll' Orazione Concede ; e nella Messa la seconda A cunctis; la terza ad libitum (b).

149. Comanda la Rubrica che in diebus Dominicis a primis velperis Sabbati, e nel tempo. Pafuale in ogni giorno, fi dicano le Antilone finali in piedi, e non già fienis genià, come in altri giorni, o tempo. Ed il Ponteñce Beaceletto XIV. a 20. Aprile 1742, per mezzo di una Notificazione del Card. Vicario, prima comanda, che in tutto il tempo Pafquale, il quale, dice, termina a primi veiperi della Domenia della SS. Trinità, in vece di dirii l'Angelus Domini da Fedeli la matti-

<sup>(</sup>a) Martene de vritib. Monac. l. 1. c. 3. Card. Bona de Pfalm. c. 5. 6. 1. O 2. Caval. to. 2. c. 34. ex n. 1. O ib. deer. 1. n. 10. Ligor. de Hor, Can. n. 107. Fer. v. Officium Divinum artic, 3, n. 36.

<sup>(</sup>b) Ap. Talà n. 529, 650, 0 813,

na, il mezzo giorno, e la fera, si reciti in' piedi l' Antifona Regina cali coll' Orazione , Deus , qui ec. Poi siegue a dire " Ed inerendo alla disposizione della Rubrica, comanda, che detta Orazione ( dell' Angelus Domini ) dal vespro di ciaschedun , Sabato, e tutta la Domenica seguente si reciti in , piedi " (a), Da queste parole del l'ontence vengopo a spiegarsi autenticamente le sopraicritte parole della Rubrica , che nell'Officio l' Aptifona finale si deve dire in piedi diebus Dominicis; cioè come egli parla , TUTTA LA DOMENICA ; giacchè dichiara di parlar così , inerendo alla Rubrica . Rimane perciò riprovato il fentimento del Bauldry, il quale afferì, che se taluno verso la sera della Domenica recita il Matutino del Lunedì, e dopo di esso dice inginocchiato, come suppone, l' Antisona finale; quando poi dopo le ore ventiquattro si dà il segno dell' Angelus Domini, debba dirlo similmente inginocchiato, dovendo seguitare la regola che ha tenuto nel recitare l' Antifona finale. Rimane, dico. riprovata quest' opinione (b); mentre il Sommo Pontefice determina, che tutta la Domenica abbia a dirfi in piedi e l' Antifona finale , e l' Angelys Domini .

150, Ma fi fa il dubbio, se recitandos parte dell' officio della Domenica dopo le ore venriquatro, o il Matutino del Lunedi prima delle ore suddette, abbia a recitarsi in piedi, o inginocchiato l' Autifona finale. Il Gavanto vuole, che recitandosi dopo le ore ventiquatro il Matutino del Lunedi, l' Auttitoa finale si debba dire inginocchiato; onde vuol significare che si debba dire in piedi, se il detto Matutino recitis prima delle ore ventiquatro. E ciò perchè il suo principio è, che posso coraum falire

<sup>(</sup>a) Ap. Ferraris in Bibl. v. Indulgentia art. 6.

<sup>(</sup>b) Bauldr. in Man. part, 2. 6, 2. n, 11, 0' 13,

non est amplius standum in oratione (a) . E l' ha adortato ancora il Tetamo (b), e prima di lui il Ferraris (c), il quale adduce per ragione, che il rito di stare in piedi comincia dal velpto del Sabbato, e perciò dura fino dopo il vespro della-Doenenica, e non già fino alla mezza notte. Questo principio è falfo, onde per necessità false debbono efferne le confeguenze. Qual farà dunque il principio vero? Eccolo: che il rito di stare in piedi all' Antisona finale dura per intta la Domenica, cioè sino affa mezza notte, mentre dopo la mezza notte comincia il Lunedì; ma il suddetto rito è voluto dalla Rubrica foltanto per quell'officio, che la Rubrica stessa assegna alla Domenica. Sicchè l'officio della Domenica o si dica di giorno, o di notte prima che entri il Lunedì , l' Antifona finale si dec recitare sempre în piedi ; e questo comunda Ben. XIV. coll'espressione tutta la Domenica. Al contrario il Macutino del Lunedì, o si dice presto nella Domenica, o fi dice di notte, l'Antifona finale dee recitarfi sempre inginocchiato; perchè la Rubrica, che ha aflegnato detto officio al Lunedì, e folo per confuetudine si anticipa, quando ha prescritto di starsi in piedi , non l' ha prescritto certamente per detto officio del Lunedì . Tanto più , che quelle parti dell' officio che si recitano fuori del tempo stabilito si riferiscono al tempo, in cui avrebbero dovuto, o dovrebbero recitarsi; e perciò sieguono la Rubrica di quel tempo. Quindi se le Ore nel Sabbato Santo si recitano dopo vespro, quantunque sia entrato il tempo Pasquale; cioè non oftante si debbono recitare, come si recitassero la mattina. Così chi nel Sabbato avanti la Domenica della SS. Trinità la mattina per tempo recita il ve pro, non può reci-Min Tom. I.

(a) Sect. 5. c. 22. n. 18.

<sup>(</sup>b) Not. in Dom. p. 65. circa fin.

<sup>(</sup>c) V. Maiutinum n. 26.

178 tarlo secondo il rito del tempo. Pasquale che allora corre, ma fecondo lo reciterebbe nel giorno, quando il tempo Pasquale è già terminato . ( Prescindiamo qui dalla colpa che si commette nella detta posposizione, o anticipazione fatta senza motivo ragionevole ). Il medelimo si verifica nel caso nostro. Recitandofi il Matutino di Lunedi verso la sera della Domenica, è lo stesso che se si recirasse nel Lunedl; e recitandosi il Matutino del Sabbato dopo veipro, è lo stesso che se si recitasse nella mattina. come ancora se dicasi il vespro della Domenica verfo la mezza notte, e anche dopo, che si è recitato il Matutino del Lunedì ; si considera, come si recitasse nel giorno ; e perciò ne' due primi casi l'Antisona finale si recita inginocchiato, nel terzo in piedi . Quello sentimento viene adottato dall' Anonimo, di cui facemmo menzione nel Discorso Preliminare ( n. IV. ) e che dice di aver tratte le cerimonie per la Messa, e per l'officio dalle Rubriche, e dalla più esatta pratica delle Basiliche di Roma. Egli dopo aver detto che le presate Antisone si dicono inginocchiato, foggiunge : eccettuati tutt' i Sabeti dopo il vespro, e tutte le Domeniche, si noti, per l'OFFICIO CORRENTE; e nel tempo Pa-

## CAPO XI.

Squale ...

Delle commemorazioni da sarsi nel primo, e seconda vespro, e nelle Laudi e degli ossis, she si debbono recitare suori la propria Diecesi.

abhiamo alfegnate le regole. per conocere, se tutto il vespro debba recitarii della prima, se tutto della seconda, o pure se abbia a divi-

derst fra l'una, e l'altra, recitando della festa di oggi fino al capitolo exclusive, e il rimanente della setja di domani ( ex n. 12. .) . Or in qualunque modo si reciti, sempre è necessario sapere, se dopo recitata la prima orazione, vi abbiano luogo le commemorazioni; e quali di esse vi cutrino, e quali no. Quello dipende dal rito dell' una, e dall' altra festa che concorrono; e dal medesimo dipende limilmente il risclvere quali, e quante commemorazioni fi debbano fare nelle Laudi, Rispetto alle felle di rito doppio minore, o maggiore, o più basso, basta il dire con poche parole, che le mes desime ammettono tutte le commemorazioni, che accadono, così nelle Laudi, come nel 1. e 2. velpro; ne lopra ciò fa d'uopo di aggiungere altro. Circa poi i riti di doppid di 1. e di 2. classe, bilogna esporre con diffinzione, quali ammettono , e quali rifiutano.

. 152. Il doppio di prima classe nel primo suo vespro ( n. 11. ) ammerte le commemorazioni 1. del precedente doppio di prima classe meno degno. Vale a dire, se domani è una sesta di Maria SS. di prima classe, ed oggi si è celebrata la festa di un Angiolo, o di un Santo Appottolo ec. dello fleffo rito; il vespro di oggi è tutto di Maria colla commemorazione della feita che oggi fi è celebrata (\*). M 2 2. Del

<sup>(\*)</sup> Ma se ambedue le feste sono di Maria SS. non vi si dee fare la commemorazione dell' altra festa., In fello SS. Nominis B. M. V. non est facienda commemoratio de ejusdem Nativitate; & in a. vesp. de Nativitare non est facienda commemoratio de prædicto SS. Nomine . S. R. C. 23. Sept, 1684. in dece, gen. ( Talu n. 579.) Il Gujeto volle restringerlo a quelle seste che appartengono allo sleffo Mistero, e che si uniformano nelle antifore, ed orazioni i Ma distrugge la sua restrizione quest'altro Minority w righted

180 a. Del precedente doppio di feconda classe. 3. Delsa precedente Domenica di prima classe (m. 37.) à pella Domenica di seconda classe precedente, o seguente (\*). 5. Della Domenica minore, o sia fra seguente (\*). 5. Della Domenica minore, o sia fra pracedente (\*). 6. Del semplice per accidente (m. 158.) precedente (\*). 6. Del semplice per accidente (m. 158.) che abbia rito doppio , ma soltanto del seguente, non del precedente (\*) si citato numero. 7. Della seria due Pasque, come al citato numero. 7. Della seria due Pasque (m. 25.) tanto seguente, quanto precenaggiore (m. 25.) tanto seguente, quanto precenaggiore (m. 25.) tanto seguente, quanto precenaggiore (m. 25.)

decreto. Si festum Dolorum B. M. V. occurrat in alfud festum altioris ritus, transfertum in Sabbatum fequens; fi vero concurrat cum feito Annuntiationis ejuidem B. M. V., vesperæ dicuntur de Annuntiatione fine commemoratione de Septem Doloribus. S. R. C. 3. Sept. 1672. in una Rubric. ( Talu n. 487. ) Quain regulam approbant, & ad Sanctos omnes extendunt Auctores, ferive il Cavalieri; tanto egli , quanto il Gavanto, il Talà, e il Tetamo ditoro, the dove ft fa la festa della Traslazione della Santa Cafa di Loreto , non debba farvifi la tommemorazione dell' infra Octavam della Concezione. Cav. to. 4. C. 32. deer. t. & deer. 1. c. 30-Tetamo in die 9. Dec. n. 2. Talu in Not. ad n. 579. E' vero, che la prima orazione della Meffa parla della Santa Cafa, ma le altre fono di Maria; onde non potendosi fare tal commemoracione nella Mesa, neppure si dee fare nell'officio. Per le feste di Gesù Cristo la pratica comune, soggiunge il Cavalieri, è, che si faccia in una festa la commemozione dell'altra; ma si osservi ciò che in contrario ha desinito sa S. G. per la sessa del Sacro Cuore di Gesù, e noi al n. 33. l'abbiamo riferito.

Gesu, e nos as n. 33. 4 aostano espera de quella di (\*) La Domenica precedente al velpro è quella di oggi; la feguerre è quella di domani. Così s'inoggi; la feguerre è quella di domani. Così s'intende ancera il femplice per accidens, è la feria mag-

giere precedente , e feguente .

dente. 8. Della Vigilia dell' Epifania foltanto feguente. 9. Di qualunque giorno fia l'ottava o dell'
Epifania, o del Corpus Domini. Si noti, che fe
a' 27. Decembre, o ne giorni che feguono fra l'ore
eava di Natale occorra un doppio di prima claffe,
nel primo vefpro di effo le antifone, ed i Salmi fon
del Natale, a capitulo si fa poi di detto doppio
e fi fanno poi le commemorazioni prima dell'antecedente, come di S. Stefano, o di S. Giovanni eca,
e poi dell'infra oftewar di Natale, ma non delle
altre. Nel 2. vefpro a capitule del precedente, le
commemorazioni del leguente, e del Natale (a).

153. Il fuddetto doppio di prima classe ammetto nelle Laudi, oltre tutte le già dette, le commemorazioni altresì r. di ogni Domeniea. 1. Di qualunque giorno dell'ottava, non dell'infra cettavani fuorchè delle dette di sopra, e ancor di Natale, s. Del semplice per accidens di rito doppio. Nel secondo vespro finalmente tutte le commemorazioni già mentovate e di più r. di ogni doppio anche minore la 2. Del semidoppio, ma solo di quello, di cui si fa l'Oficio nel di seguente, 3. Del giorno fra le ottave sopraddette, ma non delle altre, quantunque nel giorno seguente se na recitasse l'officio. Se è fra l'ottava di Natale, del medesimo è tutto il vespro sino al Capitolo che è del detra doppio qua di sente per accident doppio, o se midoppio.

<sup>(</sup>a) Tetamo die 25. Dec, n. 137.

cada un doppio di feconda classe, il suo primo vefpro fi fa, come fopra; ed ammette la commemorazione dell' infra octavam del folo Natale, non delle altre felle . Nelle Laudi poi il doppio di seconda classe ammetre le commemorazioni ora espresse : e di più: i. di ogni Domenica. 2. Della Vigilia. b. Del semplice per accidens anche di rico semidoppio, e del lemplice per le Finalmente pel fecondo velpro ammette ogni commemorazione i eccetto quella 'dell' infra octavam, che non fia delle topraddette ; quando non fe ne faccia l'officio nel di feguente . Mà ciò fi dec intendere nel calo, che in doppio di feconda classe, che è oggi, non sia segnito domani da un altro doppio fimile : Perche in talcafo il vespro che sarebbe secondo riguardo al dopa pio di oggi Jarebbe primo riguardo a quello di domani ; e per codleguenza non avrebbelia confide rare come il fecondo, ma come il primo velpro di un doppio di feconda classe, e giusta questo riflesso regolar le commemorazioni . E dato il caso: a the per effer più degno il doppio di oggi disquello di domani , di quelto fi facelle la fola commemorazione : bid non offante escluderebbe le commemo-Fazioni del semplice per le se della Domenica mia nore precedente ; giacche quantunque privato del primo velpro, non perde il diritto di etcludete la fuddette commemorazioni; come concordemente bil fegnano il Gavanto il Meratily il Cavalieti di Tetamo ec. 4 . 500 Xa The second is creary

155. Se-in qualche lusgo l'officio di S. Silveffro d' 32. Décembre lolle doppio di prima claffe s'pera chè la felta che leggea della Circondifone è di forconda claffe, il fecondo vessione del detto Santo giunda la regola generale (n. 12.) è tutto il suo. Ciò vien dimotirato dal Tetamo (a) cun argomenta.

<sup>(</sup>a) Die 31. Dec. ni 5.

incluttabili in confutazione di quanto in contrario avea scritto il Cavalieri . Il Gavanto, è il Merati furono dello stesso sentimento del Teramo; il quale unito di parere col Cavalieri , avverte , che esiendo la Circoncisione di rito doppio di seconda classe, nel primo velpro a tenore della regola generale dovrebbe ammettere la commemorazione di ogni doppio, anche minore; ma per un eccezione di regola non ammette neppure quella del doppio mage giore (a) . La commemorazione poi del femplice per accidens; come si è veduto di sopra, noi l'abbiamo fatta entrare fin anche nel primo vespro del doppio di prima classe; perchè così ha prescritto la S. C., e nel decreto che riferiremo poco appreffo . e nel seguente : Occurrente festo Dedicationis propria Ecclesia in die S. Silvestri, non est transferendum ad annum fequentem , fed celebrandum in ipfomet die Dedicationis, cam commemoratione ejufdem S. Silveftri . S. R. C. 23. Januar. 1745. in Lunensi Sarzon Ord. S. Franc. de Obsero. (b) . H. Cavalieri avea prima opinato all'opposto , ma si disdisse nel dar notizia del presente decreto (c) Ed il Tetamo al'in. 6. de' 31. Decembre comentandolo , dice . faciendum effe com. S. Silvestre in primis vefperis, O laudib. ec. ha sadar i t o Vyra ft star seres

156. Per una regola generale non fi fa mai commemorazione della vigilia nel vespro, ma si fa sola ranto nelle Laudi ; e neppute nelle Laudi fi fa nelle feste di rito doppio di prima ciasse, e nelle ferle maggiori dell' Avvento, di Quarefina, e della Quattro Tempora, o che l' officio fia della feria co che sia del Santo (d). Se la vigilia accade nella 35 M . 4 . . . . . . . . .

<sup>1 (</sup>a) Tet. l. c. n. 3.

<sup>(</sup>b) Ap. Talu n. 1193.

<sup>(</sup>c) In app. decr. rec. to. 4. in fin. addis. ad t. 6. 10. 1. decr. 3. 10 10 10 10 10 (d) Rubr. Brev. rie. 6.

Domenica, l'officio, o la commemoratione fi anticipa nel Sabbato (a). Ed accadendo in una Domenica, nella quale si fa di un doppio di prima elasse, come occorrente nella Domenica, vuo e la citata Rubrica, che si anticipi nel Sabbato; ma come occorrente nel fuddetto doppio, vuole, che non fe ne faccia commemorazione : a quale di quese due Rubriche dobbiamo ubbidire? Alla prima. dice il Cavalieri (b) , perchè la seconda si deve intendere per le vigilie che accadono in un doppio di prima classe che non si celebri in giorno di Domenica. Ma quest' assertiva non ha fondamento. Essendo tanto maggiore la festa del doppio, che quella della Domenica ; fecondo la Rubrica di derta festa maggiore dee regolarsi la vigilia, e dee cessare in tal caso la Rubrica della Domenica.

157. Circa l' ordine da tenersi, quando occorrono più commemorazioni, è nota la determinazione della Rubrica (c), che il primo luogo fi da al doppio di classe superiore, indi al doppio di classe inferiore; considerando come doppi minori e i giorni delle ottave , e il semplici per accidens di rito doppio: Appresso al doppio si colloca la Domenica, sia diqualunque rito (n. 118.), poi ha luogo il femidoppio. e come tale si regola il semplice per accidens che ha un tal rito: dopo il femidoppio fuccede il giorno fra l'ortava; e se ve ne sono due, si dà il primo luogo alla più degna. Indi la feria maggiore ;o la vigilia; e in fine il femplice per fe; ma della feria terza delle Rogazioni si sa la commemorazione dopo il femplice : perchè non è feria maggiore, e la commemorazione e delle Rogazioni , non della feria ( n. 179. ). In conferma del luogo dato a' semplici per accidens, e per potere, sisolvere

THE WAS THE STATE OF THE

<sup>(</sup>a)

<sup>(</sup>b) To. 2. s. 15. decr. 2. n. 17.

<sup>(</sup>c) Rubr. gen. Brev. tit. 9. n. 31.

altri casi particolari; come ancora per meglio provare ciò che di topra accennammo circa la commemorazione del medicini i templici per accident nelle feste di rito doppio di 1. e 2. classe; si deve notare il teguente decreto della S. G. che abbiam promesto di ritorire (m. 155, circ. sin.).

158- I Padri Offervanti di S. Francesco della Provincia della Concezione di Maria Vergine nel Regno di Portogallo, per sapere la maniera da regolarfi nella commemorazione di detti semplici per accidens, proposero tre dubbi alla S. C. de' Riti. 1. An si officia bujusmedi Sanctorum , vel fint ex se vieus duplicis , vet semiduplicis , inciderint in festis solemnioribus prima classis, fieri de illis debeat commemoratio, maxime in Dominica Pasche, & Pentecostes, O' duobus sequentib. dieb., ( ubi etiam cef. fant octava), ac in festo Corporis Christi, O' Afcenfionis ? 2. Ambigitur , an talium Sanctorum ( vel fint ex fe ritus duplicis , vel femiduplicis ) commemoratio recitanda fit in primis vesperis prima , vel fecunda elaffis? 3. Queritur: Urum hujufmodi San+ ctorum commemoratio praposenda, vel postponenda sit commemorationi Dominica , vel octave , feu infra octavam, fi cum illis concurrat? La S. C. rispose ad 1. 2. & 3., come siegue: Commemoratio Sanctorum 9. lectionum, qui in fine anni superfunt , nec sunt transferendi ad annum fequentem, ut alias decretum; aut fint ritus femiduplicis, aut duplicis etiam majoris, diebus corum propriis ( etiamfi occurrant in fen flis prime, O' fecunde classis), facienda est ad inflar diei offave; O' Dominica, tam in concurrentla, quam in occurrentia, habita ratione ad ritum, que descripti funt in propriis Calendariis ; exceptis tansum ultimo triduo majoris bebdomade, festis Pasche, O' Pentesoftes cum duobus sequentib. diebus, in quit bus nulla Sanctorum commemoratio omnino tolerari debet . Quoad ordinem vero , fi die corum propria alie commemorationes occurrant, fervetur, ut prius

fiat commemoratio de quo, secluso impedimento, die illa elebraretur oficium aut vespera integra, autcapitulum, aut dimidie. Et ita declaravis, o servari mandavit. S. R. C. 18. Decembr. 1779.

159. Avendo fcritto il Cavalieri tanti anni prima di quello decreto, disse, che la commemorazione del femplice per accidens dovea farsi dopo quella della feria maggiore, e della vigilia, come fi fa per li lemplici per fe, mentre hel decreto che notammo al num. 94. fi dice, che i Santi che non banno luogo fra l'anno, confiderandi funt tamquam fimplises. Ma non fece riflessione che tali parole dinotavano soltanto i che i suddetti Santi perdevano l' officio, ed aveano folamente la nona lezione, e la commemorazione, come fossero semplici. Neppure pondero, che rispetto al modo da tenersi in dette commemorazioni, si aggiungeva nel decreto; faciendo illorum commemorationem, ut fit in femiduplicibus ; ed ognuno sa, che la commemorazione de'iemidoppi precede quelle della feria maggiore, e della vigilia. Ma ora la cosa è divenuta più chiara colle parole del moderno decreto, che la commemorazione di tali semplici per accidens, facienda est ad inftar dies offave, O' Dominice ec.

160. Se nella Domenica terza dell' Avvento cocorre l'ottava della Concezione della SS. Vergine',
c nel Sabbato antecedente si fece l'ossicio di un doppio, il fecondo vespro di questo doppio sta interamente si o, ed indi s'ara prima la commemorazione della Domenica che è di rito semidoppio, e
poi della detta ottava di rito doppio, contra la regola generale (m. 157.). La ragione è, perchè
ordinando il decreto del 1799, s poco avanti riferito,
che si faccia in primo luogo la commemorazione di
quello che se non vi sosse di proposto caso tetto l'ossicio è della Domenica, e l'ostava ha lola commemorazione; e perciò la commemorazione
del-

della Domenica deve precedere quella dell'ottava. E se nel detto Sabbato su un semidoppio, il veforo è a capitulo della Domenica; ed anche del detto femidoppio fe ne fa la commemorazione prima dell'ottava, mentre il veforo fu quali tutto del temidoppio medelimo: aut vefpere integre, aut capitulum, aut dimidie : parole del decreto. Qualora poi nel Lunedi dopo la prefata Domenica si fa l'officio di un semidoppio, e perciò tutto il vespro è della Domenica, nelle commemorazioni fi da allora la precedenza all'ottava; mentre avendo avuto una parte uguale nel detto vespro, così il femidoppio come l' ottava, cioè la fola commemorazione, si preferifee d'ottava che ha il rito doppio. Finalmente se in detta terza Domenica occorra un doppio di prima classe, nel vespro, che è interamente del detto doppio, la commemorazione della Domenica precede quella dell'orrava; perchè se non vi fosse stato l'impedimento del doppio di prima classe, tutto l'officio sarebbe stato della Domenica che è privilegiara (m. 414), hon già dell'ottava ...

ichiore Il decreto feguente determina il regolamen -to da offervarsi nelle commemorazioni, qualora accada, che le antifone, e i versicoli di una festa sieno le stesse con quelle dell'altra. Quando antiphona. O' versus variandi funt pro commemoratione alicujus simplicis facienda; tunc ad primas vesperas accipienda est antiphona rum versu laudum, Si vero plures funt commemorationes simplicium; une secunda commemoratio sumetur ex secundis vesperis cum versu secundi Nocturni. Tertia vero commemoratio fiet , defumendo antiphonam primam ex tertio Nocturno cum versu ejusdem Nocturni Ad Laudes prima commemoratio cum versu erit propria ex primis vesperis, Secunda commemoratio fiet cum antiphona tertis No-Eturni, O verfu affignato jam in primis vesperis Terria autem commemoratio fiet, desumendo antiphonam, & versum dictos fecundo loco in primis vefperis; nempe antiphonam 2. vefp., O' verf. 2. Nocturni, S. R. C. 5. Maii 1736, in Einsidl. (a).

162. Si parla nel trascritto decreto del solo caso, in cui si trovano simili le antisone del semplice, o di più semplici col Santo, di cui si fa il vespro. Ma può fortire, che sieno simili le antisone di ambedue i Santi che nel detto vespro concorrono ; come se oggi è un Martire, domani un Martire, ed oggi vi tono una, o più commemorazioni di altri Santi di rito semplice, ognuno de' quali è martire; potendosi unire altresì i semplici per se col semplice per accidens. In tal caso, dice il Cavalieri, l' antifona per lo Santo di oggi fi prende dal 2. vefpro; per quello di domani dal 1. vespro; e per la prima commemorazione del femplice delle Laudi; e per la seconda dal terzo Notturno. Se vi bilognasse l'antisona per un altra somigliante commemorazione, come se fosse giorno fra l'ottava di un Santo pur martire, le prime quattro si farebbero nel modo divisato, e la quinta dal secondo Notturno. Nelle Laudi poi per l'infra estavam dal 2. vespro pel primo femplice dal r. vefpro, pel fecondo dal 3. Notturno . E finalmente nel secondo vespro per lo giorno fra l'ottava dalle Laudi, pel primo femplice dal 1. vespro, e pel secondo dal 2. o 3. Notturno. Quando nel Venerdì si è recitato l'officio di una Santa, e nel giorno appreffo fi recita di S. Maria in Sabbate, acciò nella commemorazione di questa non si ripetano i versicoli, Diffusa est gratia et. già detti nel vespro per la detta Santa; comanda la 🕞 Rubrica, che si dicesse, Benedicta eu in mulierib. ec. Per la sesta di più vergini vi è la sola antisona Prudentes ec., onde se occorrerà la commemorazione di somigliante festa ; se sono vergini , e martiri, fi fara ufo dell' antifona, Istarum est enim ece, fe foltanto vergini, veni sponsaec., e se soltanto mar-

<sup>(</sup>a) Ap. Talà n. 1007.

tiri, vestri capilli ec. Così il Cavalieri, il quale avverre, che l'antisona Prudentes non il pub ulare per le martiri noti vergini, ma si deve dire, Illarum, e per una simile commemorazione, Vestri capilli ec.

· 162. Intraprendiamo ora l'importante esame dell' officio da recitarsi da chi si trova suori di sua Diocesi. Dovrà egli uniformarsi-alla Diocesi, donde è partito, o a quella, dove si ritrova? Quest' esame l'abbiam chiamato importante; primo perche; come fu dimostrato nel Discorso Prelimare, chi recita un officio diverso da quello che deve, non soddissa al precetto ( n. VIII. ); e secondo, perche una tal controversia è stata trattata dagli Autori in un modo, che chi legge non resta persuaso nè del sì, nè del no; quantunque de' due contrari partiti ciascuno abbia procurato di sollenere il suo. Concordano bensì nel dire, che quando si è contratto il domicilio, fi debbano recitere gli offici della Diocefi, nella quale si risiede, non già di quella, da cui si è partito; mentre il domicilio rendendo il Sacerdote suddito di quel Vescovo, dee per conseguenza regolarli nell'officio secondo il Direttorio pubblicato dal medefimo. Non concordano però nel caso, che siasi contratto il quasi domicilio (\*); ma è più comune , e più fondata la fentenza di chi difende doversi dire del quafi domicilio, lo stello che si è detto del domicilio; imperciocchè fecondo le leggi, e fecondo la pratica, l'uno, e l'altro producono lo stesso effetto. Questi due punti si trovano presso de Teologi ben provati , onde non è necessario l'aga giungere altro. Vi è tutta poi la necessità di trat-

C) Allora si è contratto il vero domicilio, quendo si abita in un luogo colla sincera volovità di abitavi vi sempre. Qualora poi vi si abita colla volonità di abitavi per la maggior parte dell'anno, questo si dice quali domicilio.

rare il terzo punto; cioè come abbia a regolarsi chi si trova in aliena Diocesi, senz'avervi contratto ne il domicilio, ne il quasi domicilio . Qui è . dove niente li può stabilire di certo, se vogliasi attendere a ciò , che dicono i Teologi. Bisogna indagare qual fia circa un tal punto l'intenzione della Chiefa; e conosciutala, uniformarvisi, ne cercar altro; e ribustare chiunque scrive il contrario. Or noi sopra di ciò abbiamo un decreto della S. C., e un Tello di un Concilio generale, da' quali si manifella, effer volontà della Chiefa, che il Prete, il quale non ha il vero domicilio in un luogo, ne il quali domicilio, ma per qualche tempo dimora altroye, debba recitare l'officio, come si recita donde egli è partito, e non già come recitali dove egli fi trova .

164. Ecco il decreto: Episcopus quando reperitur in aliquo Oppido fua Diacefis ob zificationem, feit aliam ob caufam, potest licise recitare officium Sanflorum, de quibus ex forma Rubricarum, seu ex consessione Saira Congregationis, ea qued fint Patroni, fen Titulares ; in ejufdem Oppidis recitatur; O' fic pracepto de recitando officio fatisfacit. S. R. C. 14. Mariji 1643. in una Dubierum (a). Or fe il Vefcoyo, così argomenta il Cavalieri (b), può uniformarli all' officio del luogo, dove fi trova, foltanto nella sua Diocesi, e sostanto nelle feste più solenni. perchè è jui Capo, ha in quel Paese giurisdizione, e quel Clero gli è suddito; dunque generalis exurgit regula , per quam firmatum remanet , quemlibet ets extra Diacesim, dummodo id eveniat per paucos dies . O' ibi non figatur domicifium, pel quafi domicilium, commoratur; teneri quoad officium Divinum le conformare Ecclesie sue, nec poffe fequi confretudinem locorum, in quibus reperitur, adhuc in oc-

<sup>(</sup>a) Ap. Tali n. 289. Merati to. 2. fett. 8. c. 5. m.4, (b) To. 1. c. 2. decr. 5. n. 15.

cursus festorum primariorum. Il Vescovo uniformandos in detti giorni soddissa al precetto di recitar, l' ossisti primario di primario di suniforma negli altri giorni; dunque molto meno soddissa chi non è Vescovo, o che si trovi suori Diocesi, o in altro Paese di sua Diocesi.

. 165. Offervisi la conferma di questa verità in un Testo del Concilio generale di Vienna sotto Clemente V, Telto inferito nel Corpo del Dritto Canonico (a), Clerici, tam Religiosi, quam alii, Cardinalium S. R. E., ac quorumcumque Pontificum ., . Commensales domestici le possint ipsis in Divinis officis cooptare; ut illud quod iidem Cardinales, feu Pontifices dicent officium, licite dicere valeant nec ad dicendum aliquod aliud teneantur, facra approbatione Concilii indulgemus . L' argomento che da quelta ordinazione si ricava, è il leguente : Se per potere i domestici commensali de' Cardinali ; e de' Vescovi soddisfare all' obbligo del Divino officio col recitare quello stesso che da' medesimi si recita; vi è stato bilogno di un parzicolare indulto; dunque l'intenzione della Chiefa è, che quando manca detto indulto, non si soddisfi colla recitazione di quell'officio che si recita nel luogo, dove uno si trova; ma debbasi recitare l'officio secondo il Calendario del luogo, donde si è partito, o sia della propria Diocesi . Si potrebbe dire, che non distinguendo il Concilio, se i prefati Commensali dimorino col Vescovo poco tempo, o pure abbiano ivi acquistato il domicilio, o quali domicilio ; per confeguenza la trascritta ordinazione prova altresì, che neppure coloro che hanno in un luogo il detto domicilio, possono lecitamente uniformarsi agli offici del medesimo luogo. Ma rispondiamo, che il punto, su cui discordano gli Autori, è sopra l'officio da recitarsi da chi non ha contratto nel luogo, dove si trova nè il domici-

<sup>(</sup>a) Clement. Dignum 1. de celebr. Mif.

lío vero, në il quass domicilio ; e questo punto rimane decisivamente stabilio col surriferito decreto; e colla riporata Clementina. Parlandoli poi di chi ha contratto il vero domicilio, gli Autori concordano, e vi è la ioda ragione gla succennata, su cui si sondano; la quale rettamente si applica anche al quasi domicilio. Quindi è ragionevole, che la Clementina a'interpreti secondo il detto decreto, che chiaramente parla di chi dimora nel luogo per

poco tempo.

166. Riguardo a' Cappellani de' Vescovi vi è il feguente decreto: Capellani Episcopi, qui cum eo recitant officium , debent fe illi conformare . S. R.C. 11. Junii 1605. (a). Si noti 1. che i Commensali domestici possono, ma non debbono uniformarsi al Velcovo nell'officio; e le possono, ancorche non le recitino mai insieme con lui. I Cappellani al contrario che non fono domeffici Commensali, se non fone foliti di recitare col Vescove l'officio, non poffono a lui uniformars; ma qualora fieno foliti, non folo possono, ma debbono uniformarvisi, anche quando non recitano col medelimo il prelato officio. Si noti per 2., che giulta la riflessione del Cavalieri (6), chiunque è solito di aiutare il Vescovo nella recitazione dell'officio, ha la stessa obbligazione; perchè i Cappeliani fono obbligati, non come Cappellani, ma come ajutanti del Veicovo; mientre se quando non recitano col medesimo l'officio , potessero recitarlo diversamente da lui, e secondo il Calendario del proprio Paele ; pe deriverebbe , che alcuni offici li reciterebbero due volte , ed aitri neppure una volta. Se poi taluno non è foliso di ajutare il Vescovo nella mentovata recitazione, ajutandolo qualche volta, foddisfa bensì all' obbligo dell'officio in virtà di detto privilegio accor-

<sup>(</sup>a) Ap. Merati in Ind. decr. Brev. n. 19.

ato a chi prellabun tale ajuto ma quando poi nol accita col Veicovo, non può leguitare il Calenda, rio del madetimo. E se in qualche giores recita con lui una tola parte del detto officio, se è la maggior parte, dee recitare il reslo da se solo, come il Veicovo. lo recita; ma se è la parte minore, dee terminarlo secondo il proprio Calendario (a), Col decreto ora esposio si conferma sempre più, che non soddissa al precetto chi senza privilegio recita l'officio del luogo, dove si trova, e non vi cai al'officio del luogo, dove si trova, e non vi

ha il domicilio, o quasi domicilio.

167. L. Cappellani delle Monache possono. debbono recitare i foli offici del Titolare, e della Dedicazione della Chiefa del Monastero; e delle Reliquie infigni che in effa fono; imperciocchè fecondo la savia ristessione del Cavalieri (b), la detta Chiefa si considera, come Chiesa propria di detti Cappellani, e le Rubriche vogliono, che soltanto le prefate felte sieno felte, della propria Chiesa. Dimoitra poi il medefimo con fodi argomenti, che di tutte le altre feite che fono nel Direttorio delle Monache, porlono bensì celebrare la Messa, ma non l'officio. Il Beneficiato è tenuto come gli altri, a recitare gli offici del luogo del fuo domicilio. con aggiungervi folamente quelli del Titolare, e deila De licazione della Chiefa del Beneficio; come di Chiefa propria; ma quello delle Reliquie infigni no , giacche non spetta al Titolo del Beneficio, ma per accidens competono a quella Chiefa; e lo stesso si verifica per aleri offici, forse alla stesla conceduti . Ne' fuffragi dee aggiungere la commemorazione del Titolare ( n. 143. ); e fe ha più benefici di quel folo della Chiefa, dove rifiede : ché se non ristede in verun luogo de suoi benefici e del digniore ; e se tutti uguali , di quello che egli Tom.I.

(a) Cav. to. 2. c. 45. decr. 5.

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 43. decr. 3.

194 vuole (a). Finalmente un Sacerdote che per più anni va in pellegrinaggio, dee regolarfi nella recitazione degli offici fecondo il Breviario, offervando le Rubriche per de felle mobili. Conì dice il Cavalicri (b). Ma fe il pellegrinaggio non fia più lungo di un anno dee regolarfi, come abbiamo detro di chi fla fuori la fua Diocefi lenz' aver contratto altrove ne il domicilio, ne il quafi domicilio.

## C A P O XII.

Delle commemorazioni da farsi nella Messa .

parlare della recitazione del Divino officio ne abparlare della celebrazione della Santa Meffa e giacchè nel Capo antecedente abbiamo fatta parola delle commemorazioni da farfi nell'officio, è molto a
propofito il trattare qui immediatamente la fiefla materia in rapporto al Divin Sacrificio. E perchè in
effo vi pofiono avet luogo non folo le commemorazioni che nell'officio entrano, ma altre ancora, intraprendiamo ora a ragionare delle prime, ed indi
paiferemo alle feconde.

160. La Rubrica dopo aver assegnata la REGO-LA GENERALE, che commemorationes in Mississimit, sicut in ossicio, soggiunge le seguenti parole, che sormano la PRIMA ECCEZIONE della sudderta Regola: De sello simplici sit commemoratio in Mississimita fa, quando de eo in ossicio satem de eo si commemoratio prinis vesperis. Quando autem de eo si commemoratio tentum ad Laudes, in Mississimm privatic. Excipiur Dominica Palmarum, O Vigilia Pentecostes, in quibas nulla si commemoratio, etiam in Missispriva-

<sup>(</sup>a) To. 1. c. 3. decr. 14. n. 50.

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 43. decr. 3. n. 17.

privatis de fesso simplici occurrente, licet fatta si in officio (a). Si noti che la Messa folenne è quella che si canta coll'a distintara del Diacono, e Suddiacono di Quella che si canta colle anta senza che i medesimi vi assissimo, si dice semplicomente, Messa cantata, si dice Messa che quando alla messa vi conviene, e vi assissimo cora, che quando alla Messa vi conviene, e vi assissimo così o che si canti, o che solo mente si chiama così o che si canti, o che solo mente si legga; come ha dichiarato la S. C. nel deverco che poco

appresso trascriveremo

170. Vuole dunque la Rubrica sopracitata, che le commemorazioni farce nell'officio si facciano altresi nella Messa; ma da questa regola generale n' eccertua la commemorazione del Santo di rito semplice. circa la quale determina, che qualora fiafi fatta nel vespro, si faccia altresì in tutte le Messe, fuorchè in quelle della Domenica delle Palme, e della Vigilia di Pentecoste; quantunque sieno private. Che se poi detta commemorazione del semplice nell'officio non fiafi fatta nel vespro, ma nelle sole Laudi, prescrive la presata Rubrica, che si faccia soltanto nelle Melle private. E' velo, che niente determina specificatamente circa le Melle cantate; ma elcluden done la fola Meffa folenne col dire , in Miffa folemni non fit; sono di sentimento il Merati, il Tetamo ec., che si debba eziandio fare nella Messa cantata (b). Ma si può loro rispondere, che dopo le parole, in Miffa folemni non fit, la Rubrica fiegue a dire, che li la tantum in Millis privatis. Or la Meffa cantata non è privata; dunque non vi fi può dire'. E l'aver la Rubrica eccettuate le fale Metfe private ha dinotato, che nelle folenni, ha inclufe anche le femifolenni. Quando però la Melfa è Conventuale, comanda la

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Miffal. tir. 7. n. 1.

<sup>(</sup>b) Mer. to. 1. part. 1. tit. 7. 'n. 1.

S. C. a' 14. Febbrajo 1705. in una Cappac. (a), che non vi si faccia tal commemorazione ne' doppi di seconda classe, ancorche sia Mella privata, e letta; come alle volte si dice, non già nelle Catedrali, e Collegiate, nelle quali, come diremo (n. 286.) si deve tempre cantare tolennemente; ma nelle Chiefe minori . Antiphona- B. M. V. in fine officii debet omitti in Choro, quando immediate fequitur Milla: que in Ecclesiis non Cathedralibus, & non Collegiatis, fed in minoribus, etiam, Regularibus, licet non cantetur a Choro , sed coram Clero legatur tantum a Celebrante, habenda est tamquam Conventualis, Et in festis seçunde classes debet omitti commemoratio Santi simplicis eadem die occurrentis, ut preferibitur in Rubr. Miff. tit. 7. n. t. ( Offervate il n. 152. )

171. Una SECONDA ECCEZIONE della fur. riferita REGOLA GENERALE ( n. 169. ) , abbiamo da un altro decreso de' 29. Gennaro 1752, I Padri Carmelitani Scalzi di Polonia domandarono la Sacra Congregazione, se nelle Messe votive solenni pro re gravi ( n. 211. ) si dovea fare la commemorazione della felta di quel giorno, come di qualche Santo, della Domenica, o della feria maggiore . Ecco la riposta. In Missis votivis solemnibus, que pro re gravi; vel ob occurfum festi solemnis in aliam diem transferendi, celebrantur, etsi unica tantum cantatur Missa, unica tantum oratio dicenda est (b). Qual sia la cosa grave che renda lecita la votiva solenne in quei giorni, in cui le vorive sono proihite; e che dinorino le parole del riferito decreto, in occurfum festi folemnis, lo diremo altrove (n. 211. 0 313, ). Per ora basti di avere stabilito per freenda eccezione, che nelle votive folenni li canta la sola orazione di detta Messa, sen-

<sup>(</sup>a) Ap. Tala n. 812.

<sup>(</sup>b) Ap. Tala n. 1260.

197

za che vi si aggiunga l'orazione della festa occorrente. Osservisi nondimeno il num. 214. e 215.

172. Per intendere ora quali orazioni non entrano nell' officio, e si dicono nella Messa, e qual numero di orazioni abbia luogo nella medefima; è necessario premettere la dillinzione delle orazioni, o collette ordinarie, e firaordinarie; e delle orazioni del giorno, e del tempo. Le orazioni ordinarie fono quelle che generalmente prescrive la Rubrica secondo il rito dell'officio ; le firaordinarie quelle che o sono prescritte dalla Rubrica in alcune particolari circostanze, o sono comandate dal Vescovo. L' orazione del SS. Sacramento, mentre sa esposio; l'orazione nel giorno della creazione del Papa, o della consecrazione di una Chiesa, e nell' anniversario della creazione del Papa, o della consecrazione del Vescovo, sono orazioni straordinarie. Le orazioni ordinarie poi si dividono in orazioni del giorno; come del semplice, dell' infra octavam, dell'ottava, della Domenica, della feria maggiore, e della vigilia; ed in orazioni del Tempo che enuncieremo appresso ( n. 175. ).

173. Il rito dell' officio può effer feriale, o femplice, può effer semidoppio, e può effer doppio. Vediamo nell' occorrenza di ciascuno di questi riti, quante, e quali orazioni ordinarie abbiano a dirli nella Messa; ed indi passeremo a parlare delle straordinarie. Quando il rito è doppio , non si legge nella Messa veruna orazione ordinaria, che non si è recitata nell'officio; eccetto della vigilia, che accade in qualche feria maggiore ( n. 25. ), e della feria terza, e quarta delle Rogazioni ; delle quali vigilie, e ferie 3. e 4 fi fa commemorazione nella Messa, se il rito non è doppio di t. classe, e non nell' officio; ma si offervi il n. 177. Si eccettua ancora la commemorazione di S. Anastasia che non si è fatta nell' officio, e si fa nella seconda Messa di Natale. Per le Messe feriali , e di rito semplice ,

ecco la Rubrica . In festis semplicib. , O feriis per annum, nist aliter is propriis locis notetur, dicuntur tres orationes, ut in semiduplicib. aut quinque: posfunt etiam dici feptem ad libitum (a) . Dungne non è lecito dirne più di fette ; nè meno di tre ; ma come si vedrà appresso vi è, alle volte l'obbligazione di oltrepassare il numero di tre cioè quando occorre qualche orazione straordinaria; mentre la detta Rubrica parla delle sole ordinarie . Nelle Messe delle ferie fra l' anno, la prima orazione è della Domenica precedente, la seconda, e terza de Tempore (n. 1751). Se vi è in quel di qualche orazione, o colletta straordinaria; si deve per obbligazione aggiungere alle altre tre .. E' in arbitrio poi l' aggiungerne altre fino a fette; ma aggiungendole l'ultima sempre deve effere la straordinaria (n. 180, ) Nelle Messe feriali fra l'Avvento, la seconda orazione è Deus qui salutis; la terza Ecclesia; e nella Quaresima la seconda A cunctis, la terza Omnipotens; eccetto quando vi sia un Santo semplice, nel qual caso la seconda è del semplice, la terza quella che dovea effer la seconda. Quella poi che dovea effer la terza fi può lasciare, se si vuole; non essendovi obbligo di leggere più di tre orazioni ordinarie, come poco prima si è avvisato. Nella settimana di Passione, e nella seguente, nelle quali non possono dirli che due sole orazioni, la prima della feria di quel giorno, la feconda Ecclefia, e-quelta fi lafcia, quando vi è quella del semplice che si dice per seconda; come la S. C. ha prescritto con quattro decreti , l'ultimo de' quali è de' 15. Settembre 17:60 in una Rubricarum (b). Nelle Melle delle Vigilie di Natale, e di Pentecoste si dice una sola oraziones ma in tutte le altre che hanno il digiuno . il numero delle orazioni è, come nelle altre ferie :

(b) Ap. Talù n. 1040.

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Miff. tit. 9. n. 120 34 . ......

ma la feconda è de S. Maria, la terza Ecclefia; e folo fi eccettua la Vigilia di turt i Santi, in cui la feconda è de Spirita Santio. Quardo poi la Mella è del Santo, e pon effendovi altre commemorazioni ordinarie, come di un altro femplice, la feconda, e terza faranno de Tempore. Se vi è la detta commemorazioni ordinaria, non vi è obbligo di aggiungervi ambedue le orazioni da Tempore, ma è baltevie il diri foltanto la prima di effe. Nel fine di tutte fi leggono le stravariarie, come fi è dichiatato circa la Mella della feria.

174. Nelle Messe de' semidoppi alle volte, si dicono due sole orazioni ordinarie, alle volte tre, ed alle volte più di tre. Fra le ottave di Pasqua, e di Pentecotte nel Mercordì, e ne' giorni seguenti fi dicono due fole orazioni ordinarie, cioè la prima della Messa del giorno, e la seconda o del semplice, se vi è, o pure mancandovi il semplice, l'orazione Esclesia, vel pro Papa (a). Nelle Domeniche fra qualunque ottava non fi aggiunge veruna orazione del tempo, ma si dicono soltanto due orazioni, cioè della Domenica, e dell' infra octavam (b). Ma ciò s'intende, quando non occorrano altre orazioni del giorno ( n. 172. ) le quali occorrendo, pur vi si aggiungono. Fuori poi degli esposti due casi, non si leggono mai nelle Messe de'semidoppi meno di tre orazioni ordinarie, e quando occorrono tre orazioni del giorno, nessuna se ne aggiunge del tempo; aggiungendosi una di queste, cioè la prima, se quelle del giorno sono due ; e quando ve n'è una fola, vi si aggiungono ambedue quelle del Tempo. In un folo caso si dicono più di tre orazioni ordinarie nelle Messe de' semidoppi; cioè quando ve ne sono più di tre del giorno : tutte allora si leggono, ancorche fieno cinque, fei ec. Le orazioni final-

<sup>(</sup>a) Rubr. Mif. posita in fer. 4. infr. diet. oft.

<sup>(</sup>b) Rubr. gen. Mif. itt. 9. n. 10.

finalmente straordinarie si dicono sempre in tali Meste. 175. Le due grazioni de Tempore fono le seguenti (a). Dall'ottava dell' Epifania fino alla Purificazione, Deus qui falutis, & Ecclefia; vel pro Papa. Dalla Purificazione fino a Quarefima , A runctis O ad libitum . Da Quarefima fino alla Domenica di Passione, della feria, ed A cunstis; ed indi Ecclefia: Dall'ottava di Pasqua sino all'Ascensione, Concede, "Ecclefie . Dall' ottava di Pentecofe fino all' Avvento, A cunclis, O ad libitum. In tutto l' Avvento finalmente, della feria , e' Dens. qui faluis. Le eccesioni di tali regole generali fono quelle. Fra le orrave di Maria SS., in qualunque tempo accadono? come ancora fra l'ottava di tutt'i Santi, de Spiritu Sancto, & Ecclefie: Fra le altre ottave; de S. Maria, C. Ecclefie. Dell' infr. oct. delle due Pasque si è già detto (n. 174.); Delle Messe votive, e de desonti si parlera a suo luogo. 176. Ora fi debbono notare molte cofe rispetto alle riferite orazioni. I. L'orazione ad libitum à folito di prenderli nel fine del Meffale prima delle Messe pro defunctis. Ma si possono prendere anche altrove secondo il feguente decreto : Terria oratio dicenda ad tibitum Sagerdoris potest effe vel de San-Eto, vel de SS. Sacramento, vel de Patrono, vel de Paffione; vel pro quacumque necessitate ec. S. R. C. 2. Septembr. in Aquen. (b). II. In ogni Meffa pripata che non sia di rito doppio, oltre le orazioni del Tempo, vi fi può dire l'orazione per un defonto in particolare, qualunque fia, ma fempre nel penultimo luogo. In Miffa privata de festo semiduplici; simplici, feu votiva, vel de infra octavam, sive de feria non privilegiata, potest in penultimo toco dici collecta pro particulari defuncto; puta linclina,

<sup>(</sup>a) Rubr. cit. tit. 9:

<sup>(</sup>b) Ap. Taln n. 1107.

vel Deus, qui nos Patrem ec., O similia ; fed ob id non est omittenda ulla ex collectis pro Tempore affignatis; puta A cunctis, vel Ecclesie . S. R. C. 2. Den 1684. in una Can. Reg. Later. (a) Le ferie privilegiate , che il decreto eccettua , sono quelle dalla Domenica di Pattione fino a Pasqua, e delle vigilie di Pentecolle, e di Natale (n. 173.) . E perchè fra le ottave delle due Pasque, e nelle Domeniche fra tutte le ottave la Rubrica vuole, che fi dicano due fole orazioni sordinarie ( n. 174. ); perciò stimiamo, che non possa aggiungersi la detta orazione pel defonto. E' vero, che vi fi possono dire le prazioni ffraordinarie, come appresso dichiareremo : ma oltreche la prefata orazione non può annoverarsi fra le straordinarie ; mentre si può dire in tutt' i semidoppi, onde piuttosto è della stessa natura delle orazioni del Tempo ; vi è anche di più, che non è comandata, come sono le straordinarie. ma è soltanto permessa. E' di sentimento il Cavalieri (b), che essendovi nella Messa l'orazione straordinaria, e potendovisi leggere l'orazione pel defonto, quella debba leggersi prima di quella ; e vuole ancora, che possa cambiarsi nell'orazione per li defonti in generale . Circa la prima cosa , egli dice il vero, perche secondo il trascritto decreto l' orazione pel defonto dee tenere il penultimo luogo; ma circa la seconda cola, non possiamo approvarla; mentre lo itesso decreto spiega espressamente che l'orazione dee effere pro particulari defuncto. III. Nelle Messe de' morti, come a suo luogo riferiremo, la Rubrica prescrive, che sempre le orazioni che vi fi leggono fieno in numero difuguale; ma ciò non si ricerca nelle Messe de'vivi . In Missa de semiduplici, vel simplici, vel votiva non funt necessario dirende collecte impares ; pura tres , quinque , vel fe-

Pro-

<sup>(</sup>a) Talà n. 587.

<sup>(</sup>b) 10. 3. 6. 10. decr. 2. n. 8.

vare il terzo punto; cioè come abbia a regolarli chi si trova in aliena Diocesi, senz'avervi contratto ne il domicilio, ne il quasi domicilio . Qui e, dove niente, fi può stabilire di certo, fe. vogliafi attendere a ciò , che dicono i Teologi. Bisogna indagare qual fia circa un tal punto l'intenzione della Chiela; e conosciutala, uniformarvisi, ne cercar altro; e ributtare chiunque scrive il contrario. Or noi sopra di ciò abbiamo un decreto della S. C., e un Tetto di un Concilio generale, da quali fi manifelta, effer volontà della Chiefa, che il Prete, il quale non ha il vero domicilio in un luogo, nè il quali domicilio, ma per qualche tempo dimora altroye, debba recitare l'officio, come si recira donde egli è partito, e non già come recitali dove egli fi trova .

164. Ecco il decreto: Episcopus quando reperitur in aliquo Oppido fue Diacefis ob rificationem, feit aliam ob caufam , potest licise recitare officium San-Horum , de quibus ex forma Rubricarum , seu ex conseffione Sairs Congregationis, ea qued fint Patroni, fen Titulares ; in ejufdem, Oppidis recitatur; O' fic precepto de recitando officio Satisfacit. S. R. C. 14. Mariji 1643. in una Dubiorum (a). Or fe il Vefcovo, così argomenta il Cavalieri (b); può uniformarsi all' officio del luogo, dove si trova, solranto nella sua Diocesi, e sostanto nelle feste più solenni, perchè è jvi Capo, ha in quel Paese giurisdizione, e quel Clero gli è suddito; dunque generalis exurgis regula , per quam firmatum remanet , quemlibet ets extra Diacesim, dummodo id eventat per paucos dies . O' ibi non figatur domicifium , vel quali domicilium, commoratur; teneri quoad officium Divinum le conformare Ecclesie sue, nec poffe fequi confretudinem locorum, in quibus reperitur, adhuc in occur fu.

<sup>(</sup>a) Ap. Talu n. 289. 6. Merati to. 2. feel. 8. c. 5. n.4, (b) To. 1. c. 2. decr. 5. n. 15.

cursus festorum primariorum. Il Vescovo uniformandosi in detti giorni soddissa al precetto di recitar! Vi officio ; ma non soddissa, se vi si unisorma negli altri giorni; dunque molto meno soddissa chi non è Vescovo, o che si trovi suori Diocesi, o in airo Paese di sua Diocesi.

. 165. Offervifi la conferma di questa verità in un Testo del Concilio generale di Vienna sotto Clemente V. Tello inferito nel Corpo del Dritto Canonico (a). Clerici , tam Religiosi , quam alii, Cardinglium S. R. E., ac quorumcumque Pontificum . , . Commensales domestici se possint ipsis in Divinis officiis cooptare; ut illud quod iidem Cardinales, feu Pontifices dicent officium, licite dicere valeant nec ad dicendum aliquod aliud teneantur, facra approbatione Concilii indulgemus . L' argomento che da quelta ordinazione si ricava, è il leguente : Se per potero i domestici commensali de' Cardinali ; e de' Vescovi soddisfare all' obbligo del Divino officio col recitare quello stesso che da' medesimi si recita; vi è stato bilogno di un particolare indulto; dunque l'intenzione della Chiefa è, che quando manca detto indulto, non si soddish colla recitazione di quell'officio che si recita nel luogo, dove uno si trova : ma debbasi recitare l'officio secondo il Calendario del luogo, donde si è partito, o sia della propria Diocesi . Si potrebbe dire, che non distinguendo il Concilio, se i prefati Commenfali dimorino col Vescovo poco tempo, o pure abbiano ivi acquistato il domicilio, o quali domicilio ; per confeguenza la trascritta ordinazione prova altresì, che neppure coloro che hanno in un luogo il detto domicilio, possono lecitamente uniformarsi agli offici del medesimo luogo. Ma rispondiamo, che il punto, su cui discordano gli Autori, è sopra l'officio da recitarsi da chi non ha contratto nel luogo, dove si trova nè il domici-

<sup>(</sup>a) Clement. Dignum t. de celebr. Mif.

lio vero, ne il quasi domicilio; e questo punto rimane decisivamente stabilito col surriferito decreto; e colla riporata Clementina e Parlandosi poi di chi ha contratto il vero domicilio, gli Autori concordano, e vi è la soda ragione glà succennata, su cui si sondano; la quale retramente si applica anche al quasi domicilio. Quindi è ragionevole; che la Clementina s'interpreti secondo il detto decreto, che chiaramente parla di chi dimora nel luogo, per

poco tempo.

166. Riguardo a' Cappellani de' Vescovi vi è il feguente decreto: Capellani Episcopi, qui cum eq recitant officium , debent fe illi conformare . S. R.C. 11. Iunii 1603. (a). Si noti 1. che i Commensali domeltici possono, ma non debbono uniformarsi at Vescovo nell'officio : e lo possono, ancorche non lo recitino mai infieme con lui . I Cappellani al contrario che non fono domestici Commensali, se non fono soliti di recitare col Vescovo l'officio, non potiono a lui uniformarii; ma qualora fieno foliti, non folo possono, ma debbono uniformarvisi, anche quando non recitano col medelimo il prefato officio. Si noti per 2., che giulta la rifleffione del Cavalieri (6), chinnque è solito di ajutare il Vescovo nella recitazione dell'officio, ha la stessa obbligazione; perchè i Cappeliani fono obbligati, non come Cappellani, ma come ajutanti del Veicovo; mentre se quando non recitano col medesimo l' officio, potessero recitarlo diversamente da lui, e secondo il Calendario del proprio Pacíe; pe deriverebbe, che alcuni offici li reciterebbero due volte, ed aitri neppure una volta. Se poi taluno non è soliso di ajutare il Vescovo nella mentovata recitazione, ajurandolo qualche volta, soddisfa bensì all' obbligo dell'officio in virtù di detto privilegio accor-

<sup>(</sup>a) Ap. Merati in Ind. decr. Brev. n. 19.

dato a chi prestatum tale ajato; ma quando poi nol sepita col Vescovo; non può seguitare il Calenda, rio del madelimo. E se in qualche giorne recita con lui una sola parte del detto officio, se è la maggior parte, dee recitare il reslo da se solo, some il Vescovo lo recita; ma se è la parte minore, dee terminarlo scondo il proprio Calendasio (a). Col detreco ora espoito si conferna sempre più, che non soddissa al precetto chi senza privilegio recita l'officio del luogo, dove si trova, e non vi ha il domicilio, o quali domicilio.

167. I Cappellani delle Monache possono debbono recitare i soli offici del Titolare, e della Dedicazione della Chiefa del Monastero; e delle Reliquie infigni che in essa sono ; imperciocche secondo la savia riflessione del Cavalieri (b), la detta Chiefa si considera, come Chiesa propria di detti Cappellani, e le Rubriche vogliono, che foltanto le prefate felte sieno felte, della propria Chiesa. Dimortra poi il medefimo con fodi argomenti, che di tutte le altre fette che fono nel Direttorio delle Monache, porsono bensì celebrare la Messa, ma non l'officio. Il Beneficiato è tenuto, come gli altri, a recitare gli offici del luogo del fuo domicilio, con aggiungervi folamente quelli del Titolare, e della Dedicazione della Chiefa del Beneficio; come di Chiefa propria; ma quello delle Reliquie infigni no , giacche non spetta al Titolo del Beneficio, ina per accidens competono a quella Chiefa : e lo ftello fi verifica per aleri offici, forfe alla ftefsa conceduti . Ne' suffragi dee aggiungere la commemorazione del Titolare ( n. 143. ); e fe ha più benefici, di quel solo della Chiesa, dove risiede : che le non rifiede in verun luogo de' fuoi benefici c dei diggiore ; e se tutti uguali , di quello che egli

(a) Cav. to. 2. c. 45. decr. 5.

I'om. I.

VUO-

<sup>(</sup>b) To. 2. c. 43. decr. 3.

194 vuole (a). Finalmente un Sacerdote che per più anni va in pellegrinaggio, dee regolarfi nella recitazione degli offici fecondo il Breviario, offervando le Rubriche per de felle mobili. Così dice il Cavalieri (b). Ma fe il pellegrinaggio non fia più lungo di un anno dee regolarfi, come abbiamo deto di chi fla fuori la cua Diocefi ienz' aver contratto altrove nè il domicilio, ne il quafi domicilio.

## CAPO XII.

Delle commemorazioni da farsi nella Messa.

a68. Della recitazione del Divino officio ne abparlare della celebrazione della Santa Meffa, e giacchè nel Capo antecedente abbiamo fatta parola delle commemorazioni da farfi nell'officio, è molto a
propofito il trattare qui immediatamente la fieffa materia in rapporto al Divin Sacrificio. E perchè in
effo vi poffono avet luogo non folo le commemorazioni che nell'officio entrano, ma altre ancora intraprendiamo ora ragionare delle prime, ed indi
palferemo alle feconde.

169. La Rubrica dopo aver assegnata la REGO.

LA GENERALE, che commemorationes in Missifiur, ssicution officio, loggiunge le seguenti parole, che formano la PRIMA ECCEZIONE della suddetta Regola: De sessione in ossicio facta est commemorato in Missimo primis velpresis. Quando datem de eo sit commemorato to tantum ad Laudes, in Missi tanuam privatis. Exceptiva Bominia Palamatum, O Vigilia Pentecostes, in guibus nulla sit commemorato, quibus nulla sit commemorato, et am in Missimo privatione.

<sup>(</sup>a) To. 1. c. 3. decr. 14. n. 50.

<sup>(</sup>b) Ta. 2. c. 43. decr. 3. n. 17.

officio (a). Si noti che la Messa solemne è quella she si canta coll'assitettura del Diacono, e Suddiaconò di Quella che si canta senza che i medessimi vi assissano, si dice semplicemente, Messa cantata, si pure semisolenne. Quella poi che non si canta, si dice Messa setta, ovvero Messa privata. Si noti ancora, che quando alla Messa vi conviene, e vi assiste il Clero, chiamasi Messa vi conviene, e vi assistanta così o che si canti, o che solamente si legga; come ha dichiarato la S. C. nel decreto che poco appresso tristriveremo.

170. Vuole dunque la Rubrica sopracitata, che le commemorazioni fatte nell'officio si facciano altres! nella Messa; ma da questa regola generale n' eccertua la commemorazione del Santo di rito semplice. circa la quale determina, che qualora fiafi fatta nel vespro, si faccia altresì in tutte le Messe, fuorchè in quelle della Domenica delle Palme, e della Vigilia di Pentecoste; quantunque sieno private. Che se poi detta commemorazione del semplice nell'officio non siasi fatta nel vespro, ma nelle sole Laudi, prescrive la presata Rubrica, che si faccia soltanto nelle Melle private. E' veto, che niente determina specificatamente circa le Messe cantate; ma elcluden done la fola Messa folenne col dire , in Missa folemni non fit; sono di sentimento il Merati, il Tetamo ec., che si debba eziandio fare nella Messa cantata (b). Ma si può loro rispondere, che dopo le parole, in Milla folemni non fir, la Rubrica fiegue a dire, che li la tantium in Millis privatis. Or la Meffa cantata non è privata; dunque non vi fi può dire'. El'aver la Rubrica eccettuate le fale Metfe private ha dinotato, che nelle folenni, ha incluie anche le femifo-Jenni. Quando però la Melfa è Conventuale, comanda la

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Miffal. tir. 7. n. 1. 1. 1. (2. 1.)

<sup>(</sup>b) Mer. to. 1. part. 1. tit. 7. 'n. 1.

S. C. a' 14. Febbrajo 1705. in una Cappuc. (a), che non vi si faccia tal commemorazione ne' doppi di seconda classe, ancorchè sia Messa privata, e letta : come alle voite si dice, non già nelle Catedrali de Collegiate, nelle quali, come diremo ( n. 286. ) si deve tempre cantare tolennemente; ma nelle Chiefe minori . Antiphona- B. M. V. in fine officii debet omitti in Choro, quando immediate fequitur Milla; ous in Eeclesiis non Cathedralibus, & non Collegiatis, fed in minoribus, etiam, Regularibus, licet non cantetur a Choro , fed coram Clero legatur tantum a Gelebrante, habenda est tamquam Conventualis. Et in festis seçunda classis debet omitti commemoratio Sancti simplicis eadem die occurrentis, ut preferibitur in Rubr. Miff. tit. 7. n. t. (Offervate il n. 152. )

171. Una SECONDA ECCEZIONE della furriferita REGOLA GENERALE ( n. 169. ) abbiamo da un altro decreto de' 25. Gennaro 1752, [ Padri Carmelitani Scalzi di Polonia domandarono la Sacra Congregazione, fe nelle Messe votive folenni pro re gravi ( n. 211. ) si dovea fare la commemorazione della festa di quel giorno, come di qualche Santo, della Domenica, o della feria maggiore . Ecco la ripolta. In Millis votivis folemaibus. que pro re gravi; vel ob occurfum festi folemnis in aliam diem transferendi, celebrantur, etfi unica tantum cantatur Missa, unica tantum oratio dicenda est (b). Qual sia la cosa grave che renda lecita la votiva folenne in quei giorni, in cui le votive fono proibite; e che dinotino le parole del riferito decreto, in occurfum festi folemnis, lo diremo altrove ( n. 211. 0 213, ) .. Per ora basti di avere stabilito per feconda eccezione, che nelle votive fo-lenni li canta la fola orazione di detta Messa, sen-

<sup>(3)</sup> Ap. Tala n. 812.

<sup>(</sup>b) Ap. Tala n. 1260.

za che vi si aggiunga l'orazione della festa occorrente. Osservisi nondimeno il num. 214. e 215.

172. Per intendere ora quali orazioni non entrano nell' officio, e si dicono nella Messa, e qual numero di orazioni abbia luogo nella medefima; è necessario premettere la diffinzione delle orazioni, o collette ordinarie, e straordinarie, e delle orazioni del giorno, e del tempo. Le orazioni ordinarie fono quelle che generalmente prescrive la Rubrica secondo il rito dell'officio ; le Itraordinarie quelle che o sono prescritte dalla Rubrica in alcune particolari circostanze, o sono comandate dal Vescovo . L' orazione del SS. Sacramento, mentre sa esposto; l'orazione nel giorno della creazione del Papa, o della consecrazione di una Chiesa, e nell'anniversario della creazione del Papa, o della consecrazione del Vescovo, sono orazioni straerdinarie. Le orazioni ordinarie poi si dividono in orazioni del giorno; come del semplice, dell' infra octavam, dell'ottava, della Domenica, della feria maggiore, e della vigilia; ed in orazioni del Tempo che enuncieremo appresso ( n. 175. ).

173. Il rito dell' officio può esser feriale, o semplice, può effer semidoppio, e può effer doppio . Vediamo nell' occorrenza di ciascuno di questi ritt, quante, e quali orazioni ordinarie abbiano a dirli nella Messa; ed indi passeremo a parlare delle straordinarie. Quando il rito è doppio, non si leggo nella Mella veruna orazione ordinaria, che non fi è recitata nell'officio; eccetto della vigilia, che accade in qualche feria maggiore ( n. 25. ), e della feria terza, e quarta delle Rogazioni ; delle quali vigilie, e ferie q. e 4. fl fa commemorazione nella Messa, se il rito non è doppio di 1. classe, e non nell' officio; ma si offervi il n. 177. Si eccettua ancora la commemorazione di S. Anastasia che non si è fatta nell'officio, e si fa nella seconda Messa di Natale. Per le Messe seriali , e di rito semplice , ecco la Rubrica . In festis semplicib. , & feriis per annum, nife aliter in propries locis notetur, dicuntur tres orationes, ut in femiduplicib. aut animaue: poffunt etiam dici feptem ad libitum (a) . Dongue non . è lecito dirne più di fette , nè meno di tre : ma come si vedrà appresso vi è, alle volte l'obbligazione di oltrepaffare il numero di tre cioè quando occorre qualche orazione (traordinaria : mentre la detta Rubrica parla delle sole ordinarie . Nelle Messe delle ferie fra l' anno, la prima orazione é della Domenica precedente, la seconda, e terza de Tempore (n. 1751). Se vi è in quel di qualché orazione, o colletta fraordinaria, si deve per obbligazione aggiongere alle altre tre .. E' in arbitrio poi l' aggiungerne altre fino a fette; ma aggiungendole L'ultima sempre deve essere la straordinaria (n. 180.) Nelle Messe feriali fra l' Avvento, la seconda orazione è Deus qui falutis; la terza Ecclesia; e nella Quaresima la seconda A cunctis, la terza Omnipotens; eccetto quando vi sia un Santo semplice, nel qual caso la seconda è del semplice ; la terza quella che dovea effer la seconda. Quella poi che dovea effer la terza si può lasciare, se si vuole; non essendovi obbligo di leggere più di tre orazioni ordinarie, come poco prima si è avvisato. Nella settimana di Passione, e nella seguente, nelle quali non possono dirû che due sole orazioni; la prima della feria di quel giorno, la seconda Ecclesia, e-questa si lascia, quando vi è quella del semplice che si dice per feconda; come la S. C. ha prescritto con quattro decreti ; l'ultimo de quali è de' 15. Settembre 1736. in una Rubricarum (b). Nelle Melle delle Vigilie. di Natale, e di Pentecoste si dice una sola oraziones ma in tutte le altre che hanno il digiuno , il numero delle orazioni è, come nelle altre ferie ;

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Miff. tit. 9. n. 12. 34 ....

<sup>(</sup>b) Ap. Talu n. 1040.

ma la feconda è de S. Marin, la terza Eccleficio folo fi eccetura la Vigilia di tutti i Santi, in cui la feconda è de Spirita Santio. Quando poi la Mefia è del Santo, e non ellendovi altre commemorazioni ordinarie, come di un altro femplice, la feconda, e terza faranno de Tempore. Se vi è la detta commemorazione ordinaria, non vi è obbligo di aggiungervi ambedue le orazioni de Tempore, un è balteviole il dir foltanto la prima di effe. Nel fine di tutte fi leggono le firasrdinarie, come fi è dichiarato circa la Meffa della feria.

174. Nelle Melle de' semidoppi alle volte si dicono due sole orazioni ordinarie, alle volte tre, ed alle volte più di tre. Fra le ottave di Pasqua, e di Pentecolte nel Mercordì, e ne' giorni seguenti si dicono due fole orazioni ordinarie, cioè la prima della Messa del giorno, e la seconda o del semplice, se vi è o pure mancandovi il semplice, l'orarione Ecclesie, vel pro Papa (a). Nelle Domeniche fra qualunque ottava non fi aggiunge veruna orazione del tempo, ma si dicono soltanto due orazioni, cioè della Domenica, e dell' infra octavam (b). Ma ciò s'intende, quando non occorrano altre orazioni del giorno ( n. 172. ) le quali occorrendo, pur vi si aggiungono. Fuori poi degli esposti due casi, non si leggono mai nelle Messe de'semidoppi meno di tre orazioni ordinarie, e quando occorrono tre orazioni del giorno, nessuna se ne aggiunge del tempo; aggiungendosi una di queste, cioè la prima, se quelle del giorno sono due; e quando ve n'è una fola, vi si aggiungono ambedue quelle del Tempo. In un solo caso si dicono più di tre orazioni ordinarie nelle Messe de' semidoppi; cioè quando ve ne sono più di tre del giorno : tutte allora si leggono, ancorche sieno cinque, sei ec. Le orazioni N

<sup>(</sup>a) Rubr. Mif. pofita in fer. 4. infr. dill. oft.

<sup>(</sup>b) Rubr. gen. Mif. tit. 9. n. 10.

finalmente Argordinarie fi dicono fempre in tali Meffe. 175. Le due grazioni de Tempore fond le fequenti (a). Dall'ottava dell' Epifania fino alla Purificazione, Deus qui falutis, O Ecclefia, vel pro Papa. Dalla Purificazione fino a Quarefirma ? A cunctis O ad libitum. Da Quarefima fino alla Domenica di Passione, della feria, ed A cuntis; ed indi fino alla Domenica delle Palme , della feria , ed Ecclefia: Dall'ottava di Pasqua sino all' Ascensione , Concede , & Ecclefie . Dall' ottava di Pentecoffe fino all' Avvento, A cunclis, & ad libitum. In tutto l' Avvento finalmente, della feria , e Dens, aui saluiis. Le eccezioni di tali regole generali sono quelle : Fra le ottave di Maria SS, in qualunque tempo accadono, come ancora fra l'ottava di tutt'i Santi, de Spiritu Sancto, & Ecclefia. Fra le altre ottave, de S. Maria, C. Ecclefia. Dell' infr. oft, delle due Pasque si è già detto (n. 174.); Delle Messe votive, e de'desonti si parlerà a suo luogo. 176. Ora fi debbono notare molte cofe rispetto alle riferite orazioni. I. L'orazione ud libitum è folito di prenderli nel fine del Meffale prima delle Melle pro defunctis. Ma li pollono prendere anche altrove secondo il seguente decreto: Tertia oratio dicenda ad tibitum Sagerdois potest effe vel de San-Eto, vel de SS. Sacramento, vel de Patrono, vel de Paffione, vel pro quacumque neceffitate ec. S. R. C. 2. Septembr. in Aguen. (b). II. In ogni Mella privata che non sia di rito doppio, oftre le orazioni del Tempo, vi fi può dire l'orazione per un defonto in particolare, qualunque fia, ma fempre nel penultimo luogo. In Milla privata de festo semiduplici; simplici, feu votiva, vel de infra octavam, sive de feria non privilegiata, potest in perultimo toco disi collecta pro particulari defuncto; puta i Inclina,

<sup>(</sup>a) Rubr. cit. tit. 9:

<sup>(</sup>b) Ap. Taln n. 1107.

vel Deus, qui nos Patrem ec., O similia ; fed ob id non est omittenda ulla ex collectis pro Tempore assienatis; puta A cuntis, vel Ecclefie . S. R. C. 2. Den 1684. in una Can. Reg. Later. (a) Le ferie privilegiate, che il decreto eccettua, fono quelle dalla Domenica di Pattione fino a Pasqua, e delle vigilie di Pentecolle, e di Natale ( n. 173. ) . E perche fra le ottave delle due Pasque, e nelle Domeniche fra tutte le ottave la Rubrica vuole, che fi dicano due sole orazioni sordinarie ( n. 174. ); perciò stimiamo, che non possa aggiungersi la detta orazione pel defonto. E' vero, che vi fi possono dire le orazioni firaordinarie, come appresso dichiareremo; ma oltreche la prefata orazione non può annoverarsi fra le straordinarie ; mentre si può dire in tutt'i semidoppi, onde piuttosto è della stessa natura delle orazioni del Tempo ; vi è anche di più, che non è comandata, come sono le straordinarie. ma è soltanto permessa. E' di sentimento il Cavalieri (6), che essendovi nella Messa l'orazione straordinaria , e potendovisi leggere l' orazione pel defonto, quella debba leggersi prima di quella ; e vuole ancora, che possa cambiarsi nell'orazione per li defonti in generale . Circa la prima cosa , egli dice il vero, perchè secondo il trascritto decreto l' orazione pel defonto dee tenere il penultimo luogo; ma circa la seconda cola, non possiamo approvarla; mentre lo fteffo decreto spiega espressamente, chel' grazione dee effere pro particulari defuncto . III. Nelle Messe de' morti, come a suo luogo riferiremo, la Rubrica prescrive, che sempre le orazioni che vi fi leggono fieno in numero disuguale; ma ciò non li ricerca nelle Meffe de' vivi . In Miffa de semiduplici, vel simplici, vel votiva non funt necessario direnda collecta impares; pura tres, quinque, vel fe-

pten

<sup>(</sup>a) Talà n. 587.

<sup>(</sup>b) to. 3. c. 10. decr. 2, n. 8.

ptem . S. R. C. 2. Dec. 1684. in una Can. Reg-Later. (a)

177. Circa la commemorazione della vigilia è da faperfi , the te occorre nell' Avvento in giorno, in cui si sa officio doppio, o semidoppio, se ne dee fare la commemorazione nella Messa dopo quella della feria, non ottante che fiali omella nell'officio. ( n. 150. ) . E fattali alla S. C. la domanda da' Carmelitani Scalzi di Spagna: De vigilia, que occurrit in Advency, nibil fit in officio . Quaritur . utrum in Missa, in qua de vigilia fit commemora-tio, legendum sit ejus Evangelium in fine ? Fu ri-Sposto a' 16. Febbrajo 1781. Affirmative, excepsis feriis Quatuor temporum . Se poi non vi è giorno di rito doppio, o semidoppio, ma l'officio si è fatto della feria fenza la commemorazione della vigilia; la Messa nondimeno si dovrà leggere della vigilia colla commemorazione della feria (b). Accadendo la vigilia nella Quaresima, o nelle Quattro Tempora in giorno, nel quale non vi è doppio, o femidoppio, la Messa è della feria colla commemorazione della vigilia. Se poi accade fra qualche ottava in quel giorno, in cui si fa l'officio dell'infra octavam, la Mella fi dice della vigilia colla commemorazione dell'ottava ; e così ancora fi pratica , quando fra l' ottava accadono le Quattro Tempora, o la feria feconda delle Rogazioni. Della vigilia fi fa fempre la commemorazione nella Messa, eccetto ne' doppi di prima classe; ne' quali non però si dee far la commemorazione della feria maggiore (c). Si fa il dubbio, se ne' suddetti doppi di prima classe abbiali a fare la commemorazione della feria terza delle Rogazioni . Esaminata la cosa , ci sembra , che con ogni fondamento debbasi rispondere di no. Tut-

A right . Long R.

<sup>(</sup>a) Ap. Talien. 592.

<sup>(</sup>b) Rubr. gen. Miff. tit. 7. 1. 2.

<sup>(</sup>c) Rubr. cit.

ti concedono, che non sia feria maggiore, mentre quando occorre una di tali, ferie col semplice, l' officio secondo la Rubrica è della feria maggiore; ma occorrendo il semplice, e la detta feria seconda, l'officio è del semplice (a) . Or se nelle Messe delle felle di rito doppio di prima classe non vi ha luogo la commemorazione del femplice; non potrà avervi luogo la commemorazione della feria fuddetta

che è inferiore al femplice?

178. Il Cavalieri scrive; che la presata feria terza nullo privilegio, nee speciali aliqua prarogativa reperitur suffulta ; ceditque officio simplici ; regieurque more aliarum feriarum communium (b). Ma non entra à parlare del caso presente. Ne ragiona diffusamente il Tetamo (c), ed inclina al sentimento negativo; e per la ragione da noi fovraesposta, e per aver letto in un Calendario de' Padri dell' Oratorio di Roma , che in un doppio di prima classe occorrente nella prefata feria fi notava non doversi far nella Messa la commemorazione della medesima. Soggiunge poi, the deve farsi nella Messa de' doppi miaori, e maggiori, e nella Messa privata del doppio di seconda classe, come si fa del semplice, e che con questa limitazione debbono intendersi le surriferite parole del Cavalieri, che eguagliano la detta feria a tutte le altre ferie comuni , o per annum; cioè che di tutte le altre non fi fa mai commemorazione, e di quella sì nel modo ora esposto.

63179. Ma in quello ha egli preso un equivoco, confondendo, la commemorazione della feria con quella delle Rogazioni , e ragionandone , come follero una cola fola, quando realmente sono due coset; e molto fra se differentis. La feria seconda è feria maggiore delle Rogazioni , onde una fola commemoraet teamere in 1 set

(c) Not. in fer. 3. Rogat. n. 30.

<sup>(</sup>a) Tit. 5. n. 1.

<sup>(</sup>b) To. 2. 6. 24. decr. 12. n. 4.

204

zone comprende l'una, e le altre. La feria terra è feria simile a tutte le altre, e per farne la commer morazione si dovrebbe leggere l'orazione della Domenica precedente, ma la S. C. a' 25. Settembre 1706. in una Urb. & Orb. decreto: Feria tertia Rocagitionum non dicitar feamda Oratio Dominica; come riserice il Talò al n. 836. Insteme poi colla deria si uniscono le Rogazioni, e la Rubrica preserve, che dicendosi la Messa del Santo, sti comemoratio Rogationum, ma non sa menzione della feria. Dice bene dunque il Cavalieri, che detta seria non ha alcun privilegio ('); a l'eccezione posta di la dia l'etamo non è eccezione, perchè la commemorazione, che egli dice doversi fare, non è delementatione del di commemorazione, che egli dice doversi fare, non è delementatione de la commemorazione, che egli dice doversi fare, non è delementatione de la commemorazione, che egli dice doversi fare, non è delementatione de la commemorazione.

<sup>(\*)</sup> Anzi, come avvertono il Gavanto ; e il Merati ( to. 1. part. 4. tit. 11. ) delle altre ferie col muni si dice l'orazione della Domenica precedente; quando l'officio è feriale, e nella detta feria terza no ; ma si legge l'orazione delle Rogazioni , e si dice la Messa delle medesime colla feconda orazione Concede, e colla terza Ecclesia, vel pro Papa. Nell'. officio foltanto si dice l' orazione della feria . Tutto è della Rubrica . E qui cade a proposito l'avvertire, che le litanie da recitarfi fotto grave obbligazione nel giorno di S. Marco, e ne tre giorni delle Rogazio: ni , non è lecito l'anticiparle col recitarte nel giorno antecedente dopo il Matutino , e le Laudi ; e ciò per replicati decreti della S. C., l'ultimo de quati fu formato à 28. Marzo 1775. in una Urbis , seu Ord. Min. observ. S. Francisci ; La fteffa S. C. pubblico quell' altro decreto a' 14. Pebbrajo 1705. in una Cappuc. Gallie, e preffo il Tala al n. 809, fi trova notato : Si fellum S. Marci occurrat in die Paschatis, Processio cum Litaniis transfertur in fer. 3. fequentem . Questo privilegio non fi estende al Lunedi dopo Pafqua; come nota il Gavanto . To. 2. Mer. fect. 7. c. 6, ...

la feria, ma delle Rogazioni ; la quale commemorazione dee mettersi nel numero delle orazioni /traordinarie ( n. 172. ); ma perche la Rubrica non dichiara in quali Messe deve farsi , e in quali no , giustamente il citato Tetamo la regola colla Rubrica de semplici per le ragioni dette di sopra : Il Merati ha parlato di tal feria fenza confusione . Nella prima delle sue Tavole-cade la medesima a' 28. Aprile festa di S. Vitale martire di rito semplice . Egli vi nota: Non fit com. feria . In Miff. Gl. 2. Orat. Rogat. Presta quesumus ec. 3. Concede. Ecco la dillinzione della feria dalle Rogazioni. Nella Tavola quarta cade nel primo di Maggio festa di S. Filippo, e Giacomo di rito doppio di 2. classe; e nota : In Mill. privata 2. or. Rog. , vale a dire è dello stesso sentimento, che ne' doppi di prima clasfe non fi fa tal commemorazione.

180. Cominciamo ora a parlare delle orazioni fraordinarie ( n. 172.). E primieramente di quella prescritta dal Vescovo. Dichiaro la S. C. a' 2. Decembre 1684. in una Can. Regul. Later. , e di nuovo a' 17. Agolto 1709. in Bergom., che dee dirsi, oltre le già affegnate del Tempo . Hec oratio recitari debet , tamquam ex precepto , quarto loco , non omifa terrio loco illa , que est ad libitum (a) ; e deve femore diefi nell'ultimo luogo. Una tal colletta nondimeno, fi dee lalciare 1. ne'doppi di prima classe . In festo prime classis non dicitur oratio , Deus refugium jussa superioribus pro re gravi. S: R. C. 28. Aug. 1627. Ne ha nominato una fola per cagion di esempio , ma il decreto è generale per tutte le altre . 2. Ne' doppi di seconda classe, cos me rettamente deducono i Rubricitti da quel decreto, il quale vieta di farsi in tali doppi la commemorozione del SS. Sacramento nelle Melle private in tempo dell' Esposizione delle Quarant' Ore : com-

<sup>(</sup>a) Ap. Merai in Ind. decr. Mif. n. 219.

memorazione voluta dalla Chiefa con maggior premura che quella prescritta dal Vescovo; come si vedrà a suo luogo ( n. 182. ); onde le ne'doppi di feconda classe quella si dee lasciare, questa dee lasciarsi con più ragione. 3. Nella vigilia di Natale per decreto de' 2. Marzo 1761. in Aquenfi : In Mifla vigilia Nativitatis, debent' omitti orationes a Superiore pracepte, v. gr. pro pace, genis ferenitgie O'c. 4. Nella vigilia di Pentecoste, e nella Domenica delle Palme, prescrivendo espressamente la loro rubrica particolare, che si dica una fola oratione pella Messa, lasciandos: anche il semplice, quantunque ie ne sia fatta commemorazione nell'officio. E fondati sopra quella razione sono dell' espressato sentimento il Merati, il Cavalieri, ed il Teta no . In tutti gli altri giorni si dee leggere nella Messa la detta orazione, anche fra la lettimana di Pallione (a), e fra le ottave di Pasqua, e di Pentecolte (b), dopo il Martedì, ed anche nelle Domeniche privilegiate di 1. e 2. classe, mentre il loro rito non eccede il doppio maggiore ( n. 37. ).

181. Dell'altra colletta (fraordinaria per l'anniversario della creazione del Papa, e consecrazione del Vescovo, han parlató il Pontificale Rómano, il Cerimoniale de' Vescovi, il Messale, e la S. C. in due decreti, il primo de' 4. Aprile 1705. in Lyciensi, il secondo degli 8. Giugno 1709. in Bracharen fi (c). Ambedue questi decreti dichiarano di parlare secondo gli anzidetti Pontificale, Cerimoniale, e Messale, i quali tutti o faveliano del giorno stesso, in cui il Papa, o il Vescovo è consecrato, come il Ponteficale (d), o parlano della fola messa solenne da celebrarsi nella Cattedrale dal Vescovo;

<sup>. (</sup>a) Tetam. Temp. Pall. c. 6. art. 2. n. 9.

<sup>(</sup>b) Tetamo to. 3. tr. 2. part. 2. c. 2. fect. 2. - (c) Ap. Talis n. 817. 0 865.

<sup>(</sup>d) De conf. elect. in Bp.

da un Canonico nell' Anniversario dell'elezione, o confecrazione del medefimo Vescovo, come il lodato Cerimoniale (a); o pure della Messa solenne nell' Anniversario dell' elezione, o consacrazione del Papa: come il Messale verso il fine dopo le benedizioni. Onde malamente gli Autori con 'tali Rubriche han voluto regolare la colletta da farsene nelle Messe private. Ciò che appartiene alle Cattedralia o Collegiate lo riferbiamo pel Capo XVIII. . Quì restringendoci a trattare della fola colletta da aggiungersi nelle Messe private, diciamo in primo luogo, che come ci fa fapere il Merati (b), nelle Bassliche di Roma nell' Anniversario della creazione, o confecrazione del Papa non si fa la mentovata colletta e molto meno fi celebrano Messe private di tale elezione, o confacrazione : ma cantali la fola Messa solenne. Giudica il Cavalieri (c), che da quelle Basiliche debbano prender la norma le altre Chiese. Diciardo per secondo, che dove si tro. va la consuetudine immemorabile di fare la detta colletta nelle Mesie private, è lecito continuarla ( n. xx1.); ma dee ommettersi ne'giorni, in cui abbiamo detto effer vietata la colletta ordinata dal Veicovo. Diciamo finalmente, che per un decreto moderno de' 17. Settembre 1785. in Portugallen ; è lecito il fare la colletta, di cui trattiamo, nelle Messe private eziandio dove non si trova la menzionata consuetudine. La Catedrale di Portogallo domando, come doveasi regolare tal colletta ne' doppi minori, giacchè nel Cerimoniale de' Vescovi si dava il regolamento per le ferie; e nel decr. del 1705. per li doppi folenni E la S. C. rispose: In die consecrationis F.piscopi occurrente officio duplici ( minore, o maggiore.) officium recitandum de di-

<sup>(</sup>a) C. 35.

<sup>(</sup>b) To. 1. part. 1. tit. 4. m. 8.

<sup>(</sup>c) To. 1. did1. deer. 1. m. 69. 0 .72, 1

Elo duplici. In Miffis privatis post alias, si occurrant, faciendam commemorationem Confecrationis cum Collecta, Deus omnium fidelium ec. Post Nonam celebrandam Miffam folemnem pro electione, vel confecratione Episcopi, cum Gloria, Credo, O. Prafatione de communi. Due dubbi ha sciolti questo decreto, e due opinioni che si trovano presso, i Rubricitti ha riprovate. Il primo, che nel detto doppio potevali celebrare la Mella privata pro confecrationi Episcopi; anzi vi era chi voleva che si dovetle. La S. C. ha prescritto, che si faccia la sola commemorazione di essa. Il secondo, che tal -commemorazione doveasi fare sub unica conclusione colla prima orazione della Mella, celebrandoli quella dell'officio occorrente. Infegnarono quest'errore, perchè i decreti di sopra mentovati che parlano della Messa solenne, esti l'intelero della Messa priwata. La S. C. ha deciso, che la detta commemorazione deve farsi dopo le altre: pojt alias. Se queito decreto si fosse pubblicato a tempi del Cavaliegi, che tanto su quello si è diffuso, quanta fatica avrebbe risparmiata (a)!

182. Palliamo all'altra orazione finordinaria, cioè a quella del SS. Saramento che deve dirli mella Mella, nel tempo, in cui ila espolto. Praferive la S. C., che in tale occasione si faccia la suddetta commemorazione nelle Melle private, anche ne' doppi minori, e maggiori; ma si lasci ne' doppi di prima, e seconda classe. Prescrive inoltre, che nelle Melle silvani, anche ne' doppi di prima, e seconda classe. Prescrive inoltre, en este Melle silvani, anche ne' doppi di prima, e seconda classe, si aggiunga s'orazione del Sacramento, unita penò colla prima, alla quale non di motta la conchinsione, Per Dominum ec. o altra simile, secondo il solito, ma tal conchinsione si metta dopo che sono recitate ambedue le orazioni, cioè quella della festa, e quella del Sacramento, e

<sup>(</sup>a) To 4. c. L. decr. 1. ex n. 68.

che se un doppio di prima classe occorre in giorno di Domenica, nella Messa solenne in tempo dell' Esposizione, si dica prima l' orazione della festa colla conchiusione, indi quella della Domenica, fenza conchiusione, ed in terzo luogo quella del Sacramento, dopo la quale fi dica la conchipsione suddetta. Ma si osservi intorno a ciò la nora al 11. 212. La commemorazione del SS. Sacramento ne' giorni, in cui non occorre doppio di prima, o seconda classe, vuole la S. C., che si metta dopo tutte le altre commemotazioni comandate; vale a dire che se vi è la terza ad libitum, perchè la medesima pure è comandata, e non si può lasciare per furrogarvi la colletta prescritta dal superiore ( na 180. ); perciò dopo la detta orazione ad. libitum che è l'ultima delle comandate, si deve leggere quella del SS. Sacramento; e dopo questa le altre che vi si aggiungono per proprio arbitrio, cioè che fono permesse, ma non comandate ." Trascriviamo ora i decreti, ne' quali si contiene quanto sin adesso abbiamo esposto, e poi esporremo il resto, che vi è da sapersi circa la stessa commemorazione del Sacramento (a).

<sup>(</sup>a) Ap. Tala n. 1105. Or Cavel. 10. 4. c. 7. der. 25. n. 3.

S. R. C. 16 Febr. 1737. (a) Dum Miffa cantatur corano SS. Sacramento in Altari exposito, debet fieri commemoratio de codem SS. Sacramento post omnes alias commemorationes de precepto; O in Miffis folemnia bus santum fejtorum 1. O' 2. claffis eft facienda fub unica conclusione . S. R. C. 23. Junii 1736. in Brugen. (b) Quando Miffa cantatur coram SS. Sacramento in festis prima classis occurrentibus in Dominica, commemoratio SS. Sacramenti conjungenda, oft orationi Dominica . S. R. C. 3. Martii 1761. E di nuovo fu ciò confermato a' 18. Decembre 1779. in una Ord. Min. S. Franc. de Observ. Fu domandato: An com. SS. Sacramenti in duplici 1. O' 2. cl debeat uniri cum orgione Miffa fub unica conclusione, mando infimul concurrent alie commemorationes de pracepto, uti de Dominica, vel de feria majori ? Ecco la risposta: Uniendum effe in fine aliarum commemorationum de pracepto. E quella è regola generale per tutte quelle commemorazioni che hanno a dirli fub unica conclusione; come fi à avvisato nel numero antecedente . La ragione di questo decreto si è, che la S. C. non vuole, che si faccia una conclusione a parte per tali commemorazioni; ma neppur vuole, che si dicano prime delle altre.

184. Ora si domanda in primo Inogo, se uella Chiefa, dove si fa l'esposizione, debba farsi la commemorazione del Sacramento, anche prima di esporti, o dopo che si e riposto? Si domanda in secondo loogo, se detta commemorazione abbia a farsi nella lo e Messe commemorazione abbia a farsi nella socializzazione con anche negli altri Altari della mederima Chiefa? Alla prima domanda la S. C. ha siposito, che dee sassi detta commemerazione, sollato mentre dura l'esposizione; ed alla seconda, anto mentre dura l'esposizione; ed alla seconda,

(a) Ap. Caval. to. 4. c. 7. deer. 37.

<sup>(</sup>b) Ap. Talun. 1009. O' Cav. loc. cit. decr. 38

che dee farsi in qualunque Altare si celebri . Quando frequenter funt expositiones Sanctissimi publice in majori Altari; & prater Miffam solemnem dicicur etiam Miffa privata ad idem Altare majus , tam in iftis Miffis , quam in aliis , que celebrantur ad alia Altaria minora , fieri potest commemoratio de SS. Sacramento DURANTE EXPOSITIONE S. R. C. 2. Maii 1746. in Varfav. (a) . Siegue la terza domanda, se vi sia obbligazione di aggiungere la prefata commemorazione del Sacramento, o stia in arbitrio; e la quarta, se quanto si è detto s' intenda della fola esposizione delle Quarant' Ore. o eziandio di tutte le altre? Risponde il Cavalieri alla terza, che vi è l'obbligazione; mentre fe in alcuni, decreti si dice potest, in altri di sopra riportati fi dice , facienda eft., o pure debet fieri ; ed alla quarta, che s'intende per tutte le esposizioni pubbliche, giacche i riferiti decreti-parlano generalmente, e senza limitazione (b). La quinta domanda è, quali fieno le esposizioni pubbliche, e quali le private? Risponde lo stesso Autore, esset pubbliche quelle che non fi fanno pel bisogno di persone particolari , ma per eccitare eli allanti a fare atti di virtà, o a crescere nella divozione del Sacramento; o pure si fanno per allontanare il popolo da divertimenti profani , o per altra fimile cagione. Ed avverte, che sebbene la S. C. abbia ordinato, che i Vescovi non concedano il permesto di farsi la pubblica Esposizione, se non vi è una causa pubblica, e grave; nulladimeno ciò si intende in fenfo largo, e fenza rigore; mentre dalla stessa S. C. si stima causa pubblica, e grave; quantunque sia scarso il numero delle Persone che v' intervengono; come accade nell'occasione di darsi gli Efercizi spirituali ad una Confraternità, a'quali

<sup>(</sup>a) Ap. Tala n. 1223. O' Cav. l. c. decr. 39.

<sup>(</sup>b) Loc. cit. decr. 35. n. 2.

112

interviene picciol numero di Perfone. Il decreto lo tralcriveremo nella Seconda Parte (n. ). Si richeide ancora per elfer pubblica l'esposizione, che si faccia in Chiesa colle porte aperte (a). Vedesi I. Differt. XI. del IV. Tomo dei Battes, labor.

185. Si fa la stessa domanda se possa dirsi pubblica l'esposizione che si fa colla Pisside; onde nella Messa' vi si possa fare la commemorazione del Sacramento? Ecco la risposta: Commemoratio de SS. Saeramento in Miffis privatis potest fieri , quando ejus expositio fiat pro publica causa; etiamsi Sacramentum expositum sit in Pyxide . S. R. C. 7. Mais 1646. in Varfav. (b). Quale fia la causa pubblica l'abbiamo esposto di sopra; onde passiamo alla settima domanda; la quale è, se oltre a'doppi di r. e 2. claffe, vi sieno altri giorni ancora fra l' anno, ne' quali nella Messa solenne colla detta esposizione abbia a farsi la commemorazione del Sacramento fotto una conclusione coll" Orazione del giorno. Questa domanda riguarda quei giorni, ne' quali non è lecito il cantare la votiva folenne del Sacramento , che si additeranno al n. 211. L' Istruzione Clementina, che come diremo nella Seconda Parte col n. 428., obbliga foltanto in Roma, febbene chiami la votiva solenne in occasione delle Quarant's Ore Melia pro re gravi : pondimeno eccettua moltiffimi giorni, in cui non permette, che in detta occasione si canti la votiva del Sacramento; ma in eutt'i medesimi vuole, che si canti la Messa occorrente, in cui si dica la sola orazione del giorno. alla quale si unisca la commemorazione del Sacramento sub unica conclusione. Ma noi trascriveremo. al n. 211. un decreto moderno, in cui la S. C. determina, in quali giorni non è lecito il cantare

<sup>(</sup>a) To. 4. c. 7. decr. 8. n. 2. O decr. 33. n. 5... (b) Ap. Cavel, to. 4. c. 7. decr. 39. n. 1.

321

la votiva folenne pro re gravi, vel publica Erclefia raufa ; e dettis giorni fono foltanto i feguenti ; cioè i doppi di prima classe, le Domeniche privilegiate ( n. 41. ); il primo di Quaresima con guttala tertimana maggiore, o le vigilie di Pentecoste, e del Santo Natale : Dunque facendoli l' Elposizione delle Quarant' Oré ne' mentovati giorni, fi canta la Messa occorrente, e vi si unisce la commemorazione del Sacramento fotto una conclusione : In qualunque altro giorno fi canta la votiva folenne del Sacramena to fenza altra commemorazione, neppure del giorno (n. 2141); e così si pratica anche ne' doppi di feconda claffe; perche febbene ne' decreti riferiti al num 183. si dice 3 doversi in tali doppi unire l' orazione del Sagramento a quella del giorno, onde si suppone, che non posta cantarsi la votiva del Sacramento; ciò non offante fecondo il decreto moderno poco fa accennato; non è proibita tal votiva ne' doppi di feconda claffe :-

186. Ma qui fi dirà : L' Istruzione Clementina vuole, che avanti al Sacramento o fi celebri la votiva dell' istesso, o l'occorrente, sempre si dica. nella Messa solenne una sola Orazione; ma i decreti riferiti al m. 183. prescrivono, che la commemorazione del Sacramento fi, faccia dopo tutte le altre orazioni; onde suppongono, che vi si dicano più orazioni; e perciò fono contrari alla detta Istruzione. Risponde il Cavalieri, che res gravis, pet cui si celebra la voriva solenne, con una sola orazione, si dee intendere in fenfo fretto, ed in quelto senso include la sola Esposizione delle Quarant. Ore, non già le altre ; onde i decreti si debbono intendere per le Esposizioni fuori delle Quarant Ore, per far le quali fi ricerca bensì la causa grave, ma in fenso largo, come si è spiegato al n. 184. ed in esse si dicono nella Messa o privata, o solenne, tutte le orazioni affegnate, dopo le quali fi

aggiunge quella del Sacramento (a). E perchè i decrett diconor, poli omnes alias commemorationes de pracepio, quelle parole, 'come il Cavalleri avvifa (b), fi debbono intendere giufta la fijega della Clerrentina: dopo le orazioni preferite dalla Rubrica (c) ; e per confeguenza l'orazione preferita dal Vefcovo fi dee dire dopo guella del Sacramento.

Sir 872. Un' altra orazione firaordinaria è quella della confecrazione della Chiefa, nel giorno stesso, in cui si confacra . Questa si dice dal solo Vescovo consecratore, quando non può cantare la Messa della Con ecrazione; e ordina la Rubrica; che si unisca all'orazione della Messa occorrente sub unica conclusione (d) . Gli altri poi non possono, se è giorno, in cui non si pesmette la votiva; ne celebrarne la Mella, ne farne la commemorazione ; mentre dopo tanto che si è feritto sopra detta Messa , e fopra l'officio che si pretendea doversi recitare in detto giorno della stessa Dedicazione (e), la S. C. a' 29. Luglio 1780. ha decifo: vesperas, matutinum laudes , O horas consecrationem pracedentes recitandas effe vel de feria ; vel de Sancto ; prout descriprum fuerit in Ordinario ; e che l'officio della Dedicazione inchoandum finita confecratione ; fcilicet in vesperis subsequentibus. Parole del detto decreto di-retto all' Arcivescovo di Malines, in Mechlinien. L'officio dunque della Dedicazione si dee recitare mel giorno seguente alla detta consecrazione; e comincia dal vespro del di antecedente ; e si regola fecondo le Rubriche della concorrenza; e secondo i decreti notati al in 66, Circa poi la Messa; prescri-

<sup>(</sup>a) To. 4. c. 7. decr. 38. n. 3.

<sup>(</sup>b) Ib. decr. 37. n. 30.

<sup>(</sup>d) Rubr. partie. Millal.

<sup>(</sup>e) Caval. t. I. c. I. decr. I. ex n. 42.

ve il soprascritto decreto del 1780, che nel giorno, in cui si consacra la Chiesa, da Sacerdoti che ivi sono, e dal Paroco Missam non esse celebrandam de Dedicatione Ecclesia, sed de feria, vel de Sancto; prout descriptum fuerit in Calendario : E perche in quel giorno tutti eli Altari di quella Chiefa da conlecrarsi sono denudati; domandava il riferito Arcivescovo; se la mattina per tempo potea qualche Sacerdote ; o il Paroco celebrarvi una Mella per comodo del Popolo, rispose la S.C. Ubi nulla alia fit Ecclefia; vel Capella; Parochus; aut Sacerdos. celebret post peractam confecrationem ; ( ma la Messa occorrente, come fi è detto ( fin minus ea, die abflineat a Miffa celebratione; ( cioè le non vi è altra Chiefa; ne vuol trattenersi a celebrate nella Chiefa che si consacra, sino dopo finica la Conseerazione ( O' Populus audiat facrum ab. Epifcopo decantandum. Si domando ancora; se il digiuno da farsi nel giorno della consecrazione, secondo prescrive il Pontificale Romano, fosse di precetto ; o di configlio; e la risposta su la seguente: Jejunium in Pontificali Romano praferiptum effe firicte obligationis pro Episcopo consecrante ; & pro iis tantum ; qui petunt fibs Ecclesiam confecrari ; ideraque jejunium indicendum effe die pracedente confecrationi; ad formam Rubrice Pontificalis : L' officio dunque colla Messa della Dedicazione della Chiesa si recita nel giorno susseguente; ma da soli Sacerdoti addetti a quella Chiesa nel modo dichiarato al n. 99. Può recitarlo, se vuole, anche il Vescovo che la confacra, ma non è tenuto . S.R.C. 7. Mail 1746. in Varfav. (a) . E se quel giorno è impedito; il detto officio si trasterisce secondo la Rubrica. E' noto poi, che il rito è doppio di 1. classe coll' ottava :

188. Il suddetto Vescovo può concedere per lo fiesso giorno della consecrazione un anno d'Indul-

<sup>(</sup>a) Ap. Tala no 1221.

zione comprende l'una, e le altre. La feria terra è feria fimile à tutte le altre, e per fame la commer morazione fi douvebbe leggere l'orazione della Domenica precedente, ma la S. C. a' 25, Settembre 1706. in una Urb. E' Orb. decreto; Feria terria Regationum non dicitur feamda Oratio Dominica; come rilerifice il Talò al n. 836. Infieme poi colla feria fi unificono le Rogazioni; e la Rubrica preferiue, che dicendofi la Messa del Santo, fir commenoratio Rogationum, ma non fa mensione della feria. Diet bene dunque il Cavalieri, che detta feria non ha alcun, privilegio. (''); è l'eccezione ponsibilità del Tamo non è eccezione, perchè la commemorazione, che egli dice doversi fare, non è deli-

<sup>(\*)</sup> Anzi, come avvertono il Gavanto ; e il Merati ( to. 1. part. 4. tit. 11. ) delle altre ferie col muni si dice l'orazione della Domenica precedente ?. quando l'officio è feriale, e nella detta feria terza no ; ma fi legge l'orazione delle Rogazioni ; e fi dice la Messa delle medesime colla seconda orazione Concede, e colla terza Ecclesia, vel pro Papa. Nell' officio soltanto si dice l' orazione della feria . Thito è della Rubrica. E qui cade a proposito l'avvertire, che le litanie da recitarfi sotto grave obbligazione nel giorno di S. Marco, e ne tre giorni delle Rogazioni , non è lecito l'anticiparle col recitarle nel giorno antecedente dopo il Matutino , e le Laudi ; e ciò per replicati decreti della S. C., l'ultimo de' quati fu formato à 28. Marzo 1775. in una Urbis , seu Ord. Min. observ. S. Francisci , La fleffa S. C. pubblico quest' altro decreto a' 14. Pebbrajo 1705. in una Cappue. Gallia, e presso il Tali al n. 809, fi trova notato . Si fellum S. Marci occurrat in die Paschatis, Processio cum Litaniis transfertur in fer. 3. fequentem . Questo privilegio non fi estende al Lunedi dopo Pasqua; come nota il Gavanto . To, 2, Mer. fect. 7. c. 6.

la feria, ma delle Rogazioni ; la quale commemorazione dee metterfi nel numero delle orazioni /traordinarie ( n. 172. ); ma perche la Rubrica non dichiara in quali Melle deve farsi , e in quali no , siustamente il citato Tetamo la regola colla Rubrica de' semplici per le ragioni dette di sopra : Il Merati ha parlato di tal feria fenza confusione . Nella prima delle sue Tavole cade la medesima a' 28. Aprile festa di S. Vitale martire di rito semplice . Egli vi nota: Non fit com. feria . In Miff. Gl. 2. Orat. Rogat. Profta quefumus ec. 2. Concede. Ecco la distinzione della feria dalle Rogazioni. Nella Tavola quarta cade nel primo di Maggio festa di S. Filippo, e Giacomo di rito doppio di 2, classe : e nota : In Miff. privata 2. or. Rog. , vale a dire è dello stesso sentimento, che ne' doppi di prima clasfe non fi fa tal commemorazione.

180. Cominciamo ora a parlare delle orazioni fraordinarie ( n. 172.). E primieramente di quella prescritta dal Vescovo. Dichiaro la S. C. a' 2. Decembre 1684. in una Can. Regul. Later., e di nuovo a' 17. Agosto 1709. in Bergom., che dee dirfi, olere le già affegnate del Tempo . Hec oratio recitari debet , tamquam ex pracepto , quarto loco , non omissa tercio loco ilta, que est ad libitum (a); e deve sempre dirsi nell'ultimo luogo. Una tal colletta pondimeno, fi dee lafciare 1, ne'doppi di prima classe . In festo prime classis non dicitur oratio, Deus refugium justa a superioribus pro re gravi. S: R. C. 28. Aug. 1627. Ne ha nominato una fola per cagion di elempio , ma il decreto è generale per tutte le altre . 2. Ne' doppi di seconda classe, come rettamente deducono i Rubricitti da quel decreto, il quale vieta di farsi in tali doppi la commemorozione del SS. Sacramento nelle Melle private in tempo dell' Esposizione delle Quarant' Ore: com-

<sup>(</sup>a) Ap. Merai in Ind. decr. Mif. n. 219.

memorazione voluta dalla Chiefa con maggior premura che quella prescritta dal Vescovo; come si vedrà a suo luogo ( n. 182. ); onde se ne' doppi di feconda classe quella si dee lasciare, questa dee lasciarsi con più ragione. 3. Nella vigilia di Natale per decreto de' 2. Marzo 1761. in Aquenfi : In Mifla vigilia Nativitatis debent' omitti orationes a Superiore precepta, v. gr. pro pace, aeris ferenitate O'c. 4. Nella vigilia di Pentecoste, e nella Domenica delle Palme, prescrivendo espressamente la loro rubrica particolare, che si dica una fola oratione nella Messa, lasciandos anche il semplice, quantunque te ne sia fatta commemorazione nell'officio. E fondati sopra quella ragione sono dell' espressato tentimento il Merati, il Cavalieri, ed il Teta no . In tutti gli altri giorni fi dee leggere nella Messa la detta orazione, anche fra la fettimana di Passio. ne (a), e fra le ottave di Pasqua, e di Penrecoste (b), dopo il Martedì, ed anche nelle Domeniche privilegiate di 1. e 2, classe, mentre il loro rito non eccede il doppio maggiore ( n. 37. ) .

181. Dell'altra colletta straordinaria per l'anniversario della creazione del Papa, e consecrazione del Vescovo, ban parlató il Pontificale Romano, il Cerimoniale de' Veicovi, il Meffale, e la S. C. in due decreti, il primo de' 4. Aprile 1705. in Lyciensi, il secondo degli 8. Giugno 1709. in Bracharens (c). Ambedue questi decreti dichiarano di parlare secondo gli anzidetti Pontificale, Cerimoniale, e Messale, i quali tutri o faveilano del giorno stesso, in cui il Papa, o il Vescovo è consecrato, come il Ponteficale (d), o parlano della fola messa solenne da celebrarsi nella Cattedrale dal Vescovo,

<sup>(</sup>a) Tetam. Temp. Paff. c. 6. art. 2. n. 9.

<sup>(</sup>b) Tetamo 10. 3. tr. 2. part. 2. c. 2. fect. 2. - (c) Ap. Tali n. 817. 69 865.

<sup>(</sup>d) De conf. elect. in Ep.

da un Canonico nell' Anniversario dell'elezione, o consecrazione del medesimo Vescovo, come il lodato Cerimoniale (a); o pure della Messa solenne nell' Anniversario dell' elezione, o consacrazione del Papa; come il Messale verso il fine dopo le benedizioni. Onde malamente gli Autori con 'tali Rubriche han voluto regolare la colletta da farfene nelle Messe private. Ciò che appartiene alle Cattedralia o Collegiate lo riferbiamo pel Capo XVIII. , Out restringendoci a trattare della sola colletta da aggiungersi nelle Messe private, diciamo in primo luogo, che come ci fa fapere il Merati (b), nelle Balliche di Roma nell' Anniversario della creazione, o consecrazione del Papa non si sa la mentovata colletta, e molto meno si celebrano Messe private di tale elezione, o consacrazione ; ma cantasi la fola Messa solenne. Giudica il Cavalieri (c), che da quelle Bassliche debbano prender la norma le altre Chiese. Diciamo per secondo, che dove si tro. va la consuetudine immemorabile di sare la detta colletta nelle Mesie private, è lecito continuarla ( n. xx1.); ma dee ommettersi ne'giorni, in cui abbiamo detto eller vietata la colletta ordinata dal Vescovo. Diciamo finalmente, che per un decreto moderno de' 17. Settembre 1785. in Portugallen ; è lecito il fare la colletta, di cui trattiamo, nelle Messe private , eziandio dove non si trova la menzionata consuetudine . La Catedrale di Portogallo domandò , come doveasi regolare tal colletta ne' doppi minori, giacche nel Cerimoniale de' Vescovi si dava il regolamento per le ferie; e nel decr. del 1705. per li doppi folenni E la S. C. rispose: In die consecrationis Episcopi occurrente dificio duplici ( minore, o maggiore ) officium recitandum de di-

<sup>(</sup>a) C. 35.

<sup>(</sup>b) To. 1. part. 1. tit. 4. n. 8.

<sup>(</sup>c) To. 1. d. 1. desr. 1. n. 69. 0 720 1 (1)

Eto duplici. In Missis privatis post alias, si occurrant, faciendam commemorationem Confectationis cum Collecta, Deus omnium fidelium ec. Post Nonam celebrandam Miffam folemnem pro electione, vel confecratione Episcopi, cum Gloria, Credo, O. Prafatione de communi. Due dubbi ha sciolti quello decreto, e due opinioni che si trovano presso, i Rubricilli ha riprovate. Il primo, che nel detto doppio potevali celebrare la Mella privata pro confecrationi Episcopi; anzi vi era chi voleva che fi dovette. La S. C. ha prescritto, che si faccia la fola commemorazione di effa. Il secondo, che tal commemorazione doveasi fare sub unica conclusione colla prima orazione della Mella, celebrandoli quella dell'officio occorrente. Infegnarono quest' errore a perchè i decreti di fopra mentovati che parlano della Messa solenne, esti l'inteiero della Messa priwata. La S. C. ha deciso, che la detta commemoeazione deve farfi dopo le altre: pott alias. Se que-·llo decreto li fosse pubblicato a tempi del Cavalieai, che tanto su quello si è diffuso, quanta fatica avrebbe rifparmiata (a)

183. Paliamo all'altra orazione fitrardinaria, cioè a quella del SS. Sacramento che deve dirli nella Mella, nel tempo, in cui ila espolto. Preferive la S. C., che in zale occasione, si faccia la suddetta commemorazione nelle Melle private, anche ne' doppi minori, e maggiori, ma si lasci ne' doppi di prima, e seconda classe. Prescrive inostre, che nelle Melle fosienni, anche ne' doppi di prima, e seconda classe. Procirve inostre, e neconda classe, si aggiunga l'orazione del Sacramento, unita però colla prima, alla quale non si metta di conchiusione, Per Dominum ec. o altra simile, seconda il folito, ma tal conchiusione si metta dopo che sono recitate ambedue le orazioni, cioè quella della festa, e quella del Sacramento, e

<sup>(</sup>a) Ta 1. c. L. decr. 1. ex n. 68.

che se un doppio di prima classe occorre in giorno di Domenica, nella Messa solenne in tempo dell' Esposizione, si dica prima l' orazione della festa colla conchiusione, indi quella della Domenica, fenza conchiusione, ed in terzo luogo quella del Sacramento, dopo la quale si dica la conchipsione suddetta. Ma si osservi intorno a ciò la nota al 11. 212. La commemorazione del SS. Sacramento ne' giorni, in cui non occorre doppio di prima, o teconda classe, vuole la S. C., che si metta dopo tutte le altre commemotazioni comandate; vale a dire che se vi è la terza ad libitum, perchè la medesima pure è comandata, e non si può lasciare per furrogarvi la colletta prescritta dal superiore ( n. 180. ); perciò dopo la detta orazione ad libitum che è l'ultima delle comandate , si deve leggere quella del SS. Sacramento ; e dopo quella le altre che vi si aggiungono per proprio arbitrio, cioè che fono permesse, ma non comandate. Trascriviamo ora i decreti, ne' quali si contiene quanto sin adesso abbiamo esposto, e poi esporremo il resto, che vi è da sapersi circa la stessa commemorazione del Sacramento (a) .

183. Cominemonationem de SS. Sacramento tempore folemnis expolitionis posse fieri in Milja de fella duplici, non tamen prima, vel fecunde classi declaravit S. R. G. Insuper Santionum Reliquias non estimate de la compania de la compania de la congle collocandar super Alarii, in quo reipas SS. Saeramentum publica venerationi est expositum. S. R. C. 2. Sept. 1741. in Aquen. Dum Sacramentum est patenter expositum, in omnibus Miljis facienda est commemoratio de codem post omnes alias commengrarationes de pracepto; in Miljis tamen folemnisti, fosseum 1. C. 2. classis si su unica conclusione si Topn. L.

<sup>(</sup>a) Ap. Talk n. 1105. Cr. Cavel. to. 4, c. 7. der. 25, n. 3.

S. R. C. 16 Febr. 1737. (a) Dum Miffa cantatur corano SS. Sacramento in Altari exposito, debet fieri commemoratio de eodem SS. Sacramento post omnes alias commemorationes de precepto; O in Missis solemnia bus santum fejtorum 1. O 2. classis est facienda sub unica conclusione . Se R. C. 23. Junii 1736. in Brugen. (b) Quando Miffa cantatur coram SS. Sacramento in feltis prima classis occurrentibus in Dominica, commemoratio SS. Sacramenti conjungenda, eft orationi Dominica . S. R. C. 3. Martii 1761. E di nuovo fu' ciò confermato a' 18. Decembre 1779. in una Ord. Min. S. Franc. de Observ. Fu domandato: An com. SS. Sacramenti in duplici 1: O 2. cl. debeat uniri cum oratione Miffa fub unica conclusione, quando infimul concurrunt alia commemorationes de pracepto, uti de Dominica, vel de feria majori ? Ecco la risposta: Uniendum esse in fine aliarum commemorationum de pracepto. E quelta è regola generale per tutte quelle commemorazioni che hanno a dira fub unica conclusione; come fi è avvifato nel numero antecedente. La ragione di questo decreto si è, che la S. C. non vuole, che si faccia una conclusione a parte per tali commemorazioni; ma neppur vuole, che si dicano prime delle altre .

18. Ora si domanda in primo lnogo, se nella Chiesa, dove si sa l'esposizione, debba sarsi la commemorazione del Sacramento, anche prima di esporsi, o dopo che si è riposto? Si domanda in secondo luogo, se detta commemorazione abbia a farsi nelle so Messe che si celebrano nell' Altare, dove è l'esposizione o anche negli attri Altari della medena chiesa? Alla prima domanda la S. C. ha sposto, che dee sarsi detta commemerazione, sollanto mentre dura l'esposizione; ed alla seconda,

(a) Ap. Caval. to. 4. c. 7. deer. 37.

<sup>(</sup>b) Ap. Talun. 1009. O' Cav. loc. cit. decr. 38

che dee farsi in qualunque Altare si celebri . Quando frequenter funt expositiones Sanctissimi publice in majori Altari; O' prater Missam solemnem dicicur etiam Miffa privata ad idem Altare majus , tam in iftis Miffis , quam in aliis , que celebrantur alia Altaria minora, fieri potest commemoratio de SS. Sacramento DURANTE EXPOSITIONE S. R. C. 2. Maii 1746. in Varfav. (a) . Siegue la terza domanda, se vi sia obbligazione di aggiungere la prefata commemorazione del Sacramento, o stia in arbitrio; e la quarta, se quanto si è detto s' intenda della fola esposizione delle Quarant' Ore. o eziandio di tutte le altre? Risponde il Cavalieri alla terza, che vi è l'obbligazione ; mentre fe in alcuni, decreti si dice potest, in altri di sopra riportati li dice , facienda eft , o pure debet fieri ; ed alla quarta, che s'intende per tutte le esposizioni. pubbliche, giacche i riferiti decreti parlano generalmente, e fenza limitazione (b). La quinta domanda è, quali sieno le esposizioni pubbliche, e quali le private? Risponde lo stesso Autore, esser pubbliche quelle che non fi fanno pel bisogno di persone particolari, ma per eccitare gli allanti a fare atti di virtù, o a crescere nella divozione del Sacramento; o pure si fanno per allontanare il popolo da' divertimenti profani, o per altra fimile cagione. Ed avverte, che sebbene la S. C. abbia ordinato, che i Vescovi non concedano il permedo di farsi la pubblica Esposizione, se non vi è una causa pubblica, e grave; nulladimeno ciò si intende in fenso largo, e senza rigore; mentre dalla stessa S. C. si stima causa pubblica, e grave; quantunque sia scarso il numero delle Persone che v' intervengono; come accade nell'occasione di darsi gli Esercizi spirituali ad una Confraternità, a'quali

<sup>(</sup>a) Ap. Tala n. 1225. O Cav. l. c. decr. 39.

<sup>(</sup>b) Loc. cit. decr. 35. n. 3.

221

la votiva folenne pro re gravi, vel publica Ecclesia xaufa : e detti giorni fono foltanto i feguenti ; cioè i doppi di prima classe, le Domeniche privilegiate ( n. 41. ); il primo di Quaresima con suttala settimana maggiore, o le vigilie di Pentecoste del Santo Natale : Dunque facendosi l' Esposizione delle Quarant' Ore ne' mentovati giorni, si canta la Messa occorrente, e vi si unisce la commemorazione del Sacramento fotto una conclusione . In qualunque altro giorno fi canta la votiva folenne del Sacramena to fenza altra commemorazione, neppure del giorno (m. 214. ); e così si pratica anche ne doppidi seconda classe; perchè sebbene ne' decreti riferiti al num 183. fi dice 3 doversi in tali doppi unire l' orazione del Sacramento a quella del giorno, onde si suppone che non possa cantarsi la votiva del Sacramento; ciò non offante secondo il decreto moderno poco fa accennato, non è proibita tal votiva ne' doppj di seconda classe

186. Ma qui fi dirà : L' Istruzione Clementina vuole, che avanti al Sacramento o si celebri la votiva dell' ifteffo , o l'occorrente , fempre fi dica. nella Messa solenne una sola Orazione; ma i decreti riferiti al m. 183. prescrivono, che la commemorazione del Sacramento, fi, faccia dopo tutte le altre orazioni; onde suppongono, che vi si dicano più orazioni; e perciò sono contrari alla detta Istruzione. Risponde il Cavalieri, che res gravis, per eni si celebra la votiva solenne, con una sola orazione, si dee intendere in fenfo firetto, ed in queno fenso include la sola Esposizione delle Quarant. Ore, non già le altre ; onde i decreti si debbono intendere per le Esposizioni fuori delle Quarant' Ore, per far le quali fi nicerca bensì la caula grave , ma in fenso largo , come si è spiegato al n. 184. ed in esse si dicono nella Messa o privata, o solenne, tutte le orazioni allegnate, dopo le quali fi

. 1. 28 W.

ve il soprascritto decreto del 1780., che nel giorno, in cui si consacra la Chiesa, da Sacerdoti che ivi sono, e dal Paroco Missam non esse celebrandum de Dedicatione Ecclesia; sed de feria, vel de Sancto; prout descriptum fuerit in Calendario . E petche in quel giorno tutti gli Altari di quella Chiesa da conlecrarsi sono denudati; domandava il riferito Arcivescovo, se la mattina per tempo potea qualche Sacerdote ; o il Paroco celebrarvi una Mella per comodo del Popolo, rispose la S.C. Ubi nulla alia fit Ecclefia; vel Capella; Parochus; aut Sacerdos. celebret post peractam consecrationem ; ( ma la Messa occorrente, come si è detto ( fin ininus en die abflineat a Miffe celebratione; ( cioè le non vi è altra Chiefa; ne vuol trattenersi a celebrare nella Chiefa che si consacra; sino dopo finica la Confeerazione ( & Populus audiat facrum ab Episcopo decantandum. Si domando aricora; se il digiuno da farfi nel giorno" della confecratione, fecondo preserive il Pontificale Romano, fosse di precetto ; o di configlio; e la risposta su la seguente: Jejunium in Pontificali Romano preferiptum effe firicie obligationis pro Epifcopo confecrante; O pro ils tantum ; qui petunt fibi Ecclesiam confecrari ; idemque jejunium indicendum effe die pracedente confecrationi; ad formam Rubrica Pontificalis : L'officio dunque colla Messa della Dedicazione della Chiesa si recita nel giorno susseguente; ma da foli Sacerdoti; addetti a quella Chiesa nel modo dichiarato al n. 99. Può recitarlo, se vuole, anche il Vescovo che la confacra, ma non è tenuto . S.R.C. 7. Mail 1746. in Varfav. (a) . E se quel giorno è impedito; il detto officio si trasterisce secondo la Rubrica. E' noto poi, che il rito è doppio di 1. classe coll'ottava :

188. Il fuddetro Vescovo può concedere per lo stesso giorno della consecrazione un anno d'Indul-

<sup>(</sup>a) Ap. Tala no 1221.

genza, e per gli Anniversati in perpetuo quaranta giorni ; le quali Indulgenzes può concedere altresi un Vescovo di aliena Diocesi, che dal Diocesano ha ottenuta la facoltà di confecrar quella Chiefa, ancorche non l'abbia avuta di conceder l'Indulgenza. Nell'atto della consecrazione soltanto può il Vescovo stabilire per l'Anniversario un giorno differente da quello, in cui l'ha confecrata; che inappresso non può cambiare ; così prescrivendo i decreti della S. C. (a). E se il Vescovo non ha fatto veruno flabilimento, l' Anniversario si dee sempre celebrare nel giorno, in cui si è consecrata; e se quello è impedito, o l'impedimento fia accidentale; o sia perpetuo ( n. 68. ), tanto il Vescovo, quanto il Superiore di quella Chiefa, può affegnare altro giorno per detto Anniversario secondo le regole da noi esposte ( ex n. 81. ); come ben riflette il Cavalieri ; il quale spiegando poi le parole del decreto, in cui si dà la facoltà al Vescovo di stabilire il giorno Anniversario in aclu consecrationis, dice, che quello in aclu vuol dire fino che dura la Messa solenne; onde se nol sa prima che reciti l' ultimo Vangelo, più nol può fare (b) . 6

189. Sbrigati da ciò che appartiene alle orazioni firaordinarie; foggiungiamo altre cofe da faperfi circa tutre genetalmente le orazioni ; ed in specialità come abbiansi a conchiudere, come cambiare, se revovansi simili. Interno la conchiuscine, la Rubrica parla così: Si orazio dirigatur ad Patrem, concluditur, Per Dominum nostrum ec. Si ad Filium, Qui, vivis, & reguas com Deo Patre. Si in principio orazionis si si menio Filii, concluditur, Per e undem Dominum nostrum. Si in sine orazionis ejus siau menio: Qui recum vivit. Si falla sit menio Spiritus Sancti, in conclusione dicitur, in unitate ejustius Sancti, in conclusione dicitur, in unitate ejustius Sancti, in conclusione dicitur, in unitate ejustius sancti.

<sup>(</sup>a) Gavale to: 1. e. 1. decr. 1. 0' 2.

<sup>(</sup>b) To. 1. c. 1. decr. 2. n. 4.

dem ec. (a) Ma per farfi quell'ultima conchiusione. non balla, che fiasi nominato antecedentemente lo Spirito Santo, ma si ricerca; the ciò sia stato nell' ultima orazione . Si fecunda oratio eft de Spiritu Suncto, aut de co fiat mentio, tertia, five ultima non debet toncludi . eiufdem Spiritus Sancti Deus . S. R. C. 15. Sept. 1736. in Toletana . (b) E febbene nell' orazione pro Rege pare, che fiasi fatta menzione di Gesù Crifto; ciò non offante non si deve conchiudere, Per eundem, ne Qui vivis. ec. gluffa il feguente decreto: Concluño orationis pro Rege debet e/se, Per Dominum nostrum ec. S. R. C. 3 Martis 1761. in Aquen. Comando inoltre la S. C. a' 5. Maggio 1736. Ab orationib. expungenda funt cognomina, O parrie Sanctorum. Il Talà dopo aver riferito quello decreto, (r) foggiunge, che con altri decreti la S. C. dichiaro doversi togliere la parola Danorum dall' orazione di S. Canuto Re, Nolasco da quella di S. Pietro, de Matha da quella di S. Giovanni : da quella di S. Pio quintum ; di S. Marparita Regina Scotorum: di S. Giovanni Gualbertum : di S. Raimondo Nonnatum ; e di S. Margarita, de Cortona. E' poi giusto il sentimento del Cavalieri (d), di non doversi roellere Cetestinum aggiunto al Sanctum Petrum; mentre non è cognome, ma nome da fui prelo nel Pontificato; ne Crysologum dall' altro S. Pietro, ne Chrifostomum da S. Giovanni; perchè non fono di quei cognomi che indicano la profapia, e famiglia, de quali foli cognomi parla il decreto. E tutto viene approvato dal Tetamo à'z. Aprile. Ne in ciò si può prender norma da' Breviari, perchè non fono tutti uniformi, ma variano secondo i luoghi, dove sono impressi, e se-

<sup>(</sup>a) Tit. 9. n. 17.

<sup>(</sup>b) Ap. Talu n. 1035.

<sup>(</sup>c) Ib., n. 975.

<sup>(</sup>d) To. 2. cf 38. decr. 1. n.

condo il parere di chi ne regolò la stampa : 190. Per la somiglianza poi delle orazioni, lega eiamo nelle Rubriche del Breviario: Si item occurrat , ut eadem fit oratio festi ; de quo fit officium, & ojus, de quo fit commemoratio, mutetur oratio pro commemoratione in aliam de communi (a). E nelle Rubriche del Messale : Oratio hujufmodi ; illa fe ilicet; que eadem est, non alia, commutentur cum alia de communiquel propria ; que fit diverfa : Idem servetur in fecretis O oracionib. post communionem (b); Il cambiamento dunque non fi può fare nella prima orazione; ma nell'altra che liegue, e farebbe fimile alla prima. Giova l'addurre qui alcuni esempi del modo da cambiare si fatte orazioni. 1. Occorrendo la festa di S. Martino Velcovo nella Domenica XXII: dopo la Pentecoste, la Secreta Da mifericors Deus ec. è la medefima nella Messa del Santo, e in quella della Domenica; onde per la commemorazione di questa si legge la Secreta della Domenica XXVI:; come scrivono il Gavanto, il Tonellio, e il Tetamo (c), contra ciò che per isbaglio disse la Croix. E se nelle stesso giorno accadesse di dovere aggiungervi la colletta posta dal Vescovo; Deus refugium nostrum, la quale ha pure la sopraddetta Secreta; in luogo di ella, come il Tetamo infinua, fi prenda la Secreta; Suscipe Domine posta dopo l' orazione pro quacumque tribulatione. Se nel primo Giovedì di Quarefima occorre la festa de' Quaranta Martiri, in vece della Secreta di detta feria che è la stessa con quella de' Martiri, si prende quella del seguente Venerdi (d). E accadendo la detta festa nel pri-

mo Martedi, in cui si uniformano nel Post commu-

<sup>(</sup>a) Tit. 9. n. 8.

<sup>(</sup>b) Tit. 7. n. 8.

<sup>(</sup>c) Tet. II. Mart. n. 5.

nio, questa per la feria si prenderà dal Mercordi che siègue (a). Quando tra le orazioni vi è poca varietà nelle parole, ma nella fostanza; e in quasi tutte le parole sono unisormi , vuole il Tetamo (b) . che si faccia la mutazione. Quindi dovendosi a' 23. Luglio far le commemorazioni di S. Liborio, e della vigilla di S. Giacomo, la prima orazione Da quefumus , che è comune all' uno , e all'altra , febbene-in quella della vigilia si aggiungono nel mez-20, quam pravenimus, per S. Liborio si cambierà coll' orazione della Messa Sacerdores . Questo caso sortifce, allorche la festa di S. Giacomo accade in giorno di Lunedì, e la vigilia si anticipa nel Sabbato. Così, accadendo a'7. Marzo, in cui ce ebrafi la festa delle Sante Perpetua, e Felicita, il Lunedì dopo la terza Domenica di Quarefima, il Postcommunio di amendue dette commemorazioni è lo steffo; e soltanto vi è di diverso in quella delle suddette Sante', che vi fi aggiunge ; intercedentib. San-Elis martyribatuis Perpetua, & Felicitate. Ma perchè è piccola diversità, si cambia col Postcommunio del comune di una martire non vergine , dicendo in numero plurale ciò che ivi è posto, nel singolare. Vengono approvate sì fatte mutazioni anche dal Pitone; e dal Merati, a' quali senza ragione contraddice il Cavalieri (c), Quante volte negli offici votivi ( n. 109. ) si dice l'orazione della sesta, se in essa vi è la parola festivitus, o festivitatem, si cambia in quella di commemoratio, ovvero commemorationem ( n. 207. ); tanto nell'officio; quanto nella Mesta. Così pur si pratica ne suffragi. Al contrario preserve la S. C. a 30. Luglio 1689. in Egitania en. (d), che dicendosi la Messa, o la colletta in oc-

<sup>(</sup>a) Tet. 10. Mart. n. 3. (b) 7. Mart. n. 4. 13. /ul. n. 2.

<sup>(</sup>c) To. 2. c. 32. decr. 8. n. 6.

<sup>(</sup>d) Ap. Tali n. 614.

casione di guerra courra l'agamos, o la colletta della medesima, non si debba musare la parola Pagamos, o la colletta della medesima, non si debba musare la parola Pagamorm, in quella di Turcarum, o pure Haresticorum, Ed a' 4. Maggio 1786, in una Can. Reg. Latera, o comanda, che accadendo l'Anniveriario di un defonto in giorno fessivo di precetto, e perciò dovenados ribiali a cambiare nell'orazione, cojus Anniversarios, demo arbiali a cambiare nell'orazione, cojus Anniversarium depositorios dellem commenoramus, ma debba dire pur così, sebbene non sia il proprio giore, no dell'Anniversario.

191. Per ultimo bifogna vedere qual Santo fi debha nominare nell' Orazione A cunciis, dove si trova la lettera N. La Rubrica nol dichiara, e la S. C. in un decreto de' 22. Agosto 1620: parlando de' Santi, che in detta orazione si nominano, li chiama Padroni . In oratione A cunctis , nomina Patronorum S. Michaelis Archangeli , & S. Joannis Baptifle praponenda funt Apostolis (b). Due forte di Padroni vi iono, altri del luogo, cioè i Protettori; altri della Chiesa ; cioè i Titolari . Il Padrone da nominarsi nella prefata orazione è quello della Chiefa i dove si celebra la Messa; e perciò domandata la S. C., se vi si doveano nominare nella Spagna il Protettore del Regno, o quello della Diocesi, a' 26. Gen. 1793. rispole : In qualibet Ecclesia nominandum effe Patronum , seu Titularem, proprium ejus dem Ecclesia. Litera N., scrive il Gavanto, nomine exigit Patroni , feu Titularis Ecclesia , ubi celebratur (c) . Ripete le medesime parole il Merati; (d) ed aggiunge, che se il Titolare è uno de' Santi già nominati nella presata Orazione, come la SS. Vergine, o i San-

(d) 16. n. 3.

<sup>(</sup>a) Ap. Talà n. 601.

<sup>(</sup>b) Mer. n. 179. Ind. (c) Ap. Mer. to. 1. p. 1, tit. 9. Rubr. 2.

ti Appostoli Pietro, e Paolo, allora dove è la lettera N., patest exprimi nomen alteriue Santii, cuiya
pracipua memoria, vei insignis Reliquia habetur in
dicia Extessa, e mancando anche quello, ognuno,
dice, può nominarvi un Santo secondo la propria
divozione (a. Ma quell' arbitrio non è secondo la
Rubrica. Mancando il Titolare permette la S. C.
ofi surrogare il Protettore principale del luogo; come da un decreto de' 16. Feb. 1754. (b). Se vi è il
Titolare, el medessimo dee nominarsi; e qualora
manchi l'uno, e l'altro; come fortisce quando il
Titolare, e Protettore sono a la SS. Vergine, o i
Santi Pietro, e Paolo già contenuti in detta Orazione; in tal calo nessun Santo ivi si nomina, e
si lascia, asa, beato.

## C A P O XIII.

Dell' Inno Angelico, del simbolo, della Presazione, del Canone, e delle sequenze.

Irça l'Inno Angelico, o sa il Gloria in excelsis, per sapere in quali Messe abbia luogo, primieramente si debbono tenere avanti gli occhi le seguenti parole della Rubrica: Gloria in excelsis dictiur, quandotimque in Matuno ditius est hymnus Te Deum; prateryuam in Milja speia quinta in Cana Domivi, & Sabbati Sancti, in quibus Gloria in excelsis dictiur, quannotis in ossicion ye tam tempore Passali, nisti in Milja B. Maria in Sabbato, & Angelorum (\*); & nist Milja votiva Sabbato, & Angelorum (\*); & nist Milja votiva

<sup>(</sup>a) Ihid.

<sup>(</sup>b) Ap. Tali n. 1293.

<sup>(\*)</sup> La Rubrica posta nella Messa de Angelis dica potersi celebrare l'altra votiva di S. Michele Arcan-

gelo, come a 20. Setlembre, Non dice, se pur vi abbia luogo I lima Angelico. Ma i Rubricific confiderando, che si di quessa privilegio alla McDadegli Angeli, per essere i medesimi stati è primi a cantarci, insegnando, dovorsi dire detto lano nelle votro di S. Michele, di S. Gabriele, e di S. Raspaele; casì interpretando (e con ragione) le sopraddetta e casì interpretando (e con ragione) le sopraddetta e ria in excelsis, non solo nelle vorive di Maria in giorno di Sabbita, ma & Angelorum. Così l'Accidiacono de Mattia presso l'Auonimo con Lohner, Megair et.

<sup>(</sup>a) Ap. Talu n. 69.

<sup>(</sup>b) Ap. Talu n. 69.

<sup>(</sup>c) Ib. n. 617.

1684. in una Can. Reg. Later. (a). Dunque molto. meno può dirsi il Gloria, se l'Officio su di altro Santo . Fra le ottave poi della SS. Vergine, celebrandofi la Messa votiva della medesima, non si può leggere una delle sue votive che sono nel Mesfale, ma dee leggerfi la festiva, cioè quella dell'infra offavam; ed in effa o fia giorno di Sabbato, o non lo fia; o l' officio sa ffato di Maria, o di altro semidoppio; si deve recitare l' Inno Angelico. Qui in Sabbato infra aliquam octavam B. M.V. recitat officium de aliquo Sancto eo die occurrente, volens celebrare Miffam votivam de B. V., tenetur quidem dicere Miffam festivam cum Gloria , fed fine Credo . S. R. C. 2. Dec. 1684. in una Can. Reg. Later. (b) Tolerari potest Missa votiva cantata B. M. V. toto rempore Adventus, ut in Polonia; (perchè vi era la consuetudine ), exceptis solemnioribus festivitatib. , dummodo cantetur fine Symbolo, etiamse Milla occurrens illud exigat; O' folum cum Gloria in excellis in Sabbatis, O infra octavam ejufdem B. V. non omissa tamen Missa Conventuali . S. R. C. 22. Aug. 1744. in Cracov. (c) .

"1932. Altrove spiegheremo quell'ultimo decreto; e soltanto rispetto al Gloria che prescrive nella Messa catata, notiamo col Tetamo (d) che viene con ciò a prescriverla altresi nella privata; mestre non è la circostanta del canto il motivo, per cui vuole; che si rectiti il Gloria; giacche questo ha luogo nelle sole votive solenni pro re grani i niseme col Credo; ma è l'infra octavimi della SS. Vergine; che moito più del giono del Sabbato alla medessima appartiene. Il Merati su di contrario parere; ma come si rende manisesto dal lodato Auto-

<sup>(</sup>a) Ib. n. 590.

<sup>(</sup>b) Ap. Talu n. 589.

<sup>(</sup>c) Ib. n. 1188.

<sup>(</sup>d) Not. in Adv. in gen. c. 3. n. 9.

re (a); ciò derivò da uno sbaglio di memoria, funponendo di avere riportato nel suo Indice un decreto favorevole alla sua opinione ; ma un tal decreto nè vi è, nè egli lo riferì; come noi ancora abbiamo offervato. Sebbene, come diremo parlando delle Messe votive, è proibito il servirsi di quelle poste nelle feste dell' Affunzione di Maria, della fua Concezione ec, per celebrar la votiva della medelima ( n. 20%. ); nondimeno una tal proibizione non abbraccia la Messa de sette Dolori della stessa Divina Madre che è nel Messale nel Venerdì dopo la Domenica di Passione; onde può la medesima dirfi , come votiva . E ciò fi prova 1, dall' orazione notata nel fine della detta Messa, la quale, ivisi dice , ha da recitarsi nelle votive ; 2. dal vedere, che non vi sono parole nella Messa medesima che convengano foltanto al detto giorno, per cui è affegnata, e non agli altri giorni dell' anno; come vi fono nelle Messe dell' Assunzione, Concezione ec., il che diede motivo al divieto di celebrare per votive (6) . Or quando ferve per votiva la prefata Mella de' sette Dolori le due grazioni del Tempo sono le medesime, che nelle altre votive della SS. Vergine ; giacchè la Rubrica parla generalmente in votivis B. Marie ( n. 210. ). Quindi il Merati dopo aver fatta menzione di tutte le Messe votive di Maria SS., anche di quella de fette Dolori, afferma, che in tutte si dicono le sopraddette orazioni (c). Ed il Tetamo inlegna similmente , che in detta votiva tutto si regola, come nelle altre votive della SS. Vergine e che digendoli nel Sabbato, ri fi dee recitare il Gloria in excelfis (d).

(a) II. Dec. n. 3.

<sup>(</sup>b) Tetamo not. in Sab. n. 41. Merati p, 1. tit, A. 2. 29.

<sup>(</sup>c) Loc. cit.

<sup>(</sup>d) Not. in nebd. Paffion. 4. 21.

La terza cola finalmente da faperfi circa il Gloria in excelsis è, che sebbene nelle votive private de' Santi, secondo la Rubrica di sopra riserita, non si debba dire il suddetto Inno Angelico; vi è un caso nondimeno, nel quale vi si può recitare. Questo è, qualora in un giorno, in cui è lecita la votiva, oltre il Santo di cui si celebra l'officio, occorre un Santo che o non ha l'officio nel Breviario, o l' ha di rito foltanto semplice, e la Messa si celebra in un Altare che ha il luddetto Santo; per Tirolo. Può allora dirfi il Gloria nella votiva del Santo mentovato. E se il medesimo in quel giorno morì, può altresì dirfi la di lui votiva col Gloria. Quello è il sentimento del Quarti che chiama detta Messa semifestivam (a), del Merati, che cita molti Autori (b), e del Gavanto, il quale dice, che una tal Mella; eft ex votivo, O' festivo miszta (c). Senza ragione contraddice il Tetamo, col dir folamente, che non fono cofe appoggiate ad una ragione sufficiente (d) . Falso . Circa il potersi celebrare la votiva del detto Santo, lo dimoltra il Quarti con ragioni sufficientistime; cioè sì perchè coltà, tale effere stata l'antica confuetudine della Chiefa, mentre di ogni Martire, o Santo, il nome del quale era notato ne'libri, e nelle tavole, era folico celebrarfene la Messa, come prova il Baronio; e sì perchè ogni Santo per mezzo della canonizazione acquida il diritto di avere quel culto che si dà colla Messa; come apparisce dalle Bolle delle Canonizazioni, e dalla comune sentenza de Dottori presso il Bellarmino. Tanto maggiormente, foggiunge, che non folamente non vi è proibizione alcuna di celebrarfi tal votiva, nè col celebrarla fi Toma.L.

<sup>(</sup>a) Part. 1. tit. 4. dub. 7.

<sup>(</sup>b) Part. 1. tit. 1. n. 2. 6 tit. 4. n. 41. (c) Ap. Mer. part. 1. tit. 4. n. 16.

<sup>(</sup>d) App. in fin. to. 4. c. 6. 11. 2.

muta l'ordine del Calendario; ma di più la Rubri-'ca che permette le votive de Santi, non fa alcuna eccezione. Il Cavalieri afferifce, poterfi celebrare la detra Meffa, effendo il Sanio Titulare dell'Altare : e che ciò da tutti extra dubium ponitur (a) : Rifpetto poi la Gloria, tutti gli Autori citati fostengono, che abbia a recitarsi nella prefata Messa : perche la Rubrica ; la quale prescrive non doversi recitate nelle votive de Santi, parla delle votive in fenso stretto; ma essendo la Messa, di cui parliamo, in parte votiva, perchè discorda -dall' officio : ed in parte festiva, mentre in quel giorno mori quel Santo, o la Chiefa ne fa memoria; è troppo conveniente che rifpetto al Gloria; li regoli colla Rubrica delle festive; giacene il "detto Inno dee aver luogo, come parla il Gavanto fi folemnitas adfit aliqualis; conforme ft avvera, loggiunge, nel caso espoito (b). Sinora abbiamo fatto parola della votiva privata Se poi si canta nell' Altare del Santo col concorfo del popolo, la S. C. prescrive nella Messa il Gloria, e il Credo. Vedi il decreto al-21. 197.

193, În quali giorni abbial a dire il Credo nella Melfa, ci viene additato dalla Rubrica (2), e da alcunt decreti della S. C. Primo dee dirii il prefato finobalo în tutte le Domeniche dell'anno, ancorche fieno vacanti (2, 121.) ed ancorche occorra in eft fe una fetta, la quale nol richiederebbe. Qualoraperò la Domenica occorra-la fetta di S. Marco, è nelle Cattedrali, e Collegiare fi canti anche la Metfa delle Rogazioni; no in quefta, ne in quella della Domenica anticipata, può aver luogo il Credo yeffendo l'una, e l'altra Melfa feriale, la quale non

<sup>(</sup>a) Fo. 1. c. 1. decr. 3. n. 36. O 37. in fin. (b) Part. 1. tit, 8. n. 4. lit. 6.

<sup>(</sup>e) Tis. 11.

è capace di partecipare della solepnità della Domenica, come ne iono capaci le feste de' Santi; e così viene prescritto dal seguente decreto : Occurrente fe-Ro S. Marci die Dominico , in Miffa Rogationum non dicitir Credo , quia est Miffa ferialis . S. R. C. 25: Sept. 1688. in Mainen. (a) . Secondo: Il Simbolo dee recitarsi in tutte le feste di nostro Signore, fra le qua'i fi annoverano anche il Giovedì Santo ( ma non il Salbaro ), l' Invenzione; ed Liaitazione della Santa Croce, la dedicazione della Chiefa col suo Anniversario, e la consecrazione dell'Altare. E nella Messa del detto Anniversario della Dedicazione si recira il Gredo, sebbene si celebri in altra Chiesa (b). Non si recita però nella consecrazione dell' Altare, fuorche dentro la Chiefa dove è sito il medesimo; giacche suori di essa non è lecito celebrarne la Messa; ne di tal consecrazione se ne può fare l' Anniversario (c).

194. Es qui notiamo una renola generale che comprende le felle del Signore, di cui già abbianto fatta menzione, e tutte le altre felle, che nomineremo apprello. La regola è, che quantunque una feita richieda il Credo, le però abbia il rito femidoppio, il Gredo, non vi ha luogo in riguardo della felta; o fie ex fe per la ragione che non è solenne, e perciò, come alribve fi, diffe, (n. 18.), nel concorio non fi fa conto della di Ici dignià, onde non può efigere il Credo che, ex fe è indizio, ed argomento di folennità (d). Quindi nel Venerdì, e enel Sabbato dopo l'ortava dell' Alcenfone, quantunque, fieno felle del Signore, la Rubrica via apportia nel Meffale preferive, che non vi fi rectri il Credò; il iqualo per l'affegnata ragione, s'econdo

<sup>(</sup>a) Ap. Talu n. 612.

<sup>(</sup>b) Caval. to. 5. c. 12. n. 28.

<sup>(</sup>c) Caval. to. 1. c. 1. decr. 8. n. 13.

<sup>(</sup>d) Caval. to. 5. c. 12. m. 58. 0 59.

195. Terzo: Si recita il Credo in tutte le fefte di Maria SS., degli Angeli, degli Appolloli, ed-Evangelisti, anche di S. Barnaba, della Conversione e della commemorazione di S. Paolo, delle due Cattedre ; di S. Pietro in vinculis , e di S. Giovanni ante portam latinam : nelle felle de' quattro principali Dottori latini, cioè di S. Gregorio, di S. Ambrogio, di S. Agostino, e di S. Girolamo: de'quattro Dottori Greci ; cioè di S. Attanasio , di S. Bafilio, di S. Gregorio Nazianzeno, e di S. Giovanni Crisostomo ; come ancora nelle feste di S. Tom- . maso di Aquino, di S. Bonaventura, di S. Anseltho ; di S. Ifidoro , e di S. Pietro Crifologo , tuttis da vari Pontefici aggregati fra Dottori latini coll' antifona O Desfor, e col Responsorio , In medio. Nella festa di S. Leone il grande, scrive il Cavalieri , non si recita il Credo ; perchè ha il detto Responsorio, ma non la presata Antisona; e lo ftello accade alla festa di S. Ilario; mentre dec elfer conceduto. l' uno, e l'altra per potervi aver luo-

<sup>(</sup>a) Ap. Talu n. 41%

eo il Crede (a). Ma circa S. Leone fu esti poi da Bened, XIV. aggregato fra Dottori a' 15. Ottobre. 1754 nella Colt. Militantis Ecclefia; e fu ordinato, che si dicesse l'Ant. O Doctor, e il Credo. Questo si recita similmente nolle feste de' Santi Padroni principali, ma folo nelle primarie, non già nelle fecondarie della Traslazione ec. In Festo Translationis Patroni principalis Cathedralis lub ritu duplici majori non potest in Missa dici Symbolum, tam in ipfa Ecclesia, quam per totam Diecesim, S.R.C. 19. Jun. 1700. in Curien (b). Il medelimo li verifica, ancorche il rito sia maggiore; mentre il folo rito, non è mai titolo, per cui abbia luogo il Credo ; onde la Rubrica nol concede alla fella di S. Gio: Battiffa , quantunque sia di prima classe: Ubi S. Joannis Baptiste festum , O' ejus dem Decollariomis memoria gaudent prarogativa Patroni, vel Titularis; in Miffa eft utique recitandum Symbolum ; feous vero negative; ni rurfus adeffet Santt ejufdem infignis Reliquia . S. R. C. 11. Maii 1743. in Senen. (\*). Nella detta festa del Padrone principale il Credo si recita in tutte le Chiese di quel luogo. P Nels.

(a) Caval. t. 5 c. 12, n. 22. @ 23.

(b) Talu n. 733.

<sup>(\*)</sup> Questo decreto si trova presso il Talà al num, 1154, In un Otdo Officii di quest' auno que siorno della Natività di S. Gio: Battilia si segare casì: In Eccl. pr., vel ubi habet. Reliquia insignis , vel adest magni populi concursus, dicitur Credo; ideoq, in Missa solumni, vel Convent. semper dicat. Credoy, attentis decr. S. R. C. Primieramente non vi edereto alcumo che permetta il Credo pel solo concorso del popolo; ma in quello trascritto al n. 195, e di unevo al n. 197., si ricerca, che vi sin avicua nella Chiesa l'Asire storo il Titolo del Santo, di sui si canto la Messa. Bisogna dunque sondarsi sperimenti la Credo del Santo, di sui si canto la Messa. Bisogna dunque sondarsi sperimenti.

320

Nelle feste de' Padroni meno principali, ancorche primarie, non fi può dire il Credo . In Miffa Patroni minus principalis non debet dici Credo; O" particulam Patroni ( della Rubrica ) intelligendam esse de Patrono principali tantum , nec posse extendi ad minus principales ftatuit S. R. C. 2. Dec. 1684. in Beneventana; O' 15. Sept. 1691, in Licien. Soggiunge a quetto decreto il Talà : Nec potell fuffrapari confuetudo contraria (a) . Ma perche? Perchè è una confuetudine espressamente riprovata daila Chiesa nel seguente decreto: Exequenda sunt omnino decreta 2. Decembris 1684. , 15. Decembris 1691., O 19. Januarii 17:00. quibus vetitum est dicere Credo in Missis Patronorum minus principalium, etiamsi numquam fuerine ad praxim deducta; O a Mis-Calibus , ubi contrarium notatur , expungatur . S.R.C.

pra la Rubrica notata al n. 213. , dove si permette di celebrare una Messa solenne, quando occorre una festa che si deve trasferire, e vi è concorso di popolo. Una tal Messa, come ivi abbiamo desto, si ha, come votiva folenne pro re gravi . E perche in tali votive la Rubrica generale del Messale al Tit. XI. prescrive, che vi si dica il simbolo ; perciò vi ha luogo nella Messa suddetta: Quindi si pud argomentare, che fe il concorfo ha fatta permettere anche la votiva della festa trasferita : quando poi non si trasferifce, e fi dice la Mefsa occorrente, molto più fia permesso nella medesima recitarvi il detto Simbolo. Per secondo quell' ideog. in Miss, solemn, vel Convent. femper dicatur Credo, non fi capifce cofa veelia dinotare . Sarebbe errore, Je dinotafse , che bafti il dir la Mefsa folenne per potervi dire il Credo, come par che voglia dire quel semper ; onde si deve spiegare, che si dica il Credo sempre che o sia Chiefa propria , o vi fia la Reliquia infigne , o vi fia il concorfo del popolo.

(a) Num. 1594.

2a. Augusti 1744. in Craeotien. (a) Dopo qualio decreto sopiende il vedere, che il Compilatore del Direttorio di un Clero molto riguardovole abbia cercaro di difender culla confuerudine il poterti dica il Credo, nelle Messe de Padroni meno principali. Ma forse l'addorto decreto non gli su noto.

196. Quarta. Dee altrest recirarli il Simbolo nella fella del Titolare della Chiefa no della Cappella della medefima teparata; ma folo in quella Chiefa, To Cappella, e non nelle altre . In die Santi Lauventii Titularis alicujus Ecclesia Cathedralis , vel Matricis nullius Diocesis non est recitandum Symbodum in aliis Ecolefiis ejufdem loci ; fed tantum in Ecclefia propria: S. R. C, 23. Mars. 1700. in Perufing (b) . Inoltre helle feste di quei Santi , di cui si ha nella Chiesa qualche Reliquia insigne, ma soltanto nella Chiefa , dove la medelima fi conferva ( n. 105. ). Qui recitat officium de Sancto, de quo habet infignem Reliquiam in propria Ecclesia; si celebret eo die in alia Ecclesia, debet amittere Credo. S. R. C. 2. Dec. 1684. in una Can. Reg. Later. (c) Clerus, qui habet indultum recitandi officia Sanctorum, quorum insignes Reliquie affervantur in aliena Ecclesia , que babet Clerum separetum , in Missis non debet dicere Credo . S. R. C. die ec. ut fupra (d). Quando, per indulto Appostolico si celebra nelle Religioni la festa di tutte le Reliquie che, si conservano nelle Chiese delle medesime, giustamente afferma, il Cavalieri (e), doversi recitare il Credo nella Messa ;sì perchè fra tante Reliquie ve ne sarà fenza dubbio alcuna che l'esiga ; e si perche è Que:

<sup>(</sup>a) Ap. Talà n. 1190. O ap. Caval. 10. 5. 1

<sup>(</sup>b) Ap. Talu n. 852.

<sup>(</sup>c) Ap. Cao. to. 5. c. 12. n. 40.

<sup>(</sup>d) Cav. ibid.

<sup>(</sup>e) To. 1. s. 4. decr. 16. n. 31.7 at M 30.03

questa una delle pià principali seste de' Santi dell' Ordine, nelle quali la Rubrica assena il Credo; e per seste principali dimostra il medelimo Autore con evidenza, intendessi tutte quelle che hanno il rito di primo, o seconda calles; ed aggiunge, the i Religiosi in tali seste non possono dire il Simbolo nella Messa in qualunque Chiesa la celebrino, dicendo la detta Rubrica, in Ectessis samura illino Ordinis; le quali parole malamente interpretò il Gujeto, col dire, che non s'intendano per il Regolari, ma per li Sacerdoti esteri (a). Se poi la sopraddetta sesta delle Reliquie ha un ritò inferiore, pur nondimeno vi ha lungo il Credo per la prima delle allegate

ragioni .

197. Finalmente si recita il detto Simbolo nel giorno, e nell' Anniversario della creazione , e coronazione del Papa: e dell'elezione, e consecrazione del Vescovo nella festa di S. Maria Maddalena peniteute, e di tutt'i Santi : fra le ottave di quelle felle che ex fe eligono il Credo, ancorche ne l'officio si faccia dell' infra octavam , nè vi abbia luogo la commemorazione dell'ottava (b); e nelle votive. folenni pro re gravi, vel pro publica Ecclesia caufa ( n. 211. ) quantunque si dicano con paramenti violacei nella Domenica ; e lo stesso s'intende , come infegna il Cavalieri col Tetamo, per quelle Messe folenni che permette la Rubrica di celebrarfi o del Titolare, o di altra festa molto solenne che per esfer giorno impedito dee trasferirsi ( n. 217. ). Anzi la S. C. tiò concede anche nella festa del Titolare di un Altare, quando vi è il concorso del popolo (n. 194. in fin. ). E' da notarsi, che le Messe delle vigilie di Natale, e dell' Episania non fono feriali, come quelle delle altre vigilie, ma fi

<sup>(</sup>a) To. 5, c. 12. n. 36. 37. 6. 38. (b) Cav. 10. 5. c. 12. nam. 60.

reputano, come festive, ed hanno il rito superiore; cioè quella dell' Episania semidoppio, e quella di Natale dalle Laudi in appresso doppio. Perciò accadendo in Domenica, o sta l'orava che esse il Credo (per li privilegiati) il prestato Simbolo due recitarsi nella Messa (a).

198. L'esposizione del Venerabile non è un titolo, per cui abbiasi a dire nella Messa il Credo. JaMissi vostivis privatis è 35. Sacramento, C' de officio duplici, qua celebrantur in Ecclesiis, ubi adesse
Sacramentum expositum occassore quadragistus Honarum, non dicitur Credo, nifi alites competat Missicossisti duplicis de die 5. Rr. C. 2. Dec. 1684: in
una Can. Reg. Lat. (b). Neppure vi ha luogo il
Credo nella vostiva della Santa Vergine, anorche si
dica testiva tra l' ottava di qualche sia sella, e in
giorno di Sabbato; e il decreto si è riserito al n.
192. E per ultimo se la Messa non esse il Credo; anorche vi si faccia la commemorazione di un
semplice per accidente, il quale l'esigerebbe; ciò
non ossante non vi si può recitare (c).

aon ottante non y li può recitare (c).

199. Parliamo ora della Prefazione; ed acciò si apprenda con saciltà quanto ad essa apparenda con saciltà quanto ad essa apparenda con saciltà quanto ad essa apparente essa di sopo premettere, che può la medelima essera di ciedena del reconda dell'ottava, che in senso la gosti può dire anche propria della detta Messa, mentre tutt' i giorni dell'ottava si reputano, come lo sfesso giorno della festa, la terra del Tempo; la quarta comune, e la quinta quella che richiederebbe l'Officio che si è recitato. La propria è quella che si assegnata per alcune Messe particolari; come dello Spirito Santo, della Natività, o altra sessa dello Spirito Santo, della Natività, o altra sessa della Cesà Crisso, di Maria SS. ec. La Prefazione dell'

<sup>(</sup>a) Cav. to. 5. c. 12. n. 18. Tot. in Miss. vig. Nat. (b) Ap Talù n. 585.

<sup>(</sup>c) Cay. 10. 5. c. 12. n. 60.

orrava è quella che si disse nella festa, la quale l' ha propria. La Prefazione del Tempo è quella allegna- -ta per la Quarefima , e pel Tempo Paiquale . La comune è quella così chiamata dalla Rubrica, perchè si dice per ordinario nella Messa. La Presazione finalmente, che richiede l'officio che fi è recitato, è quella che si uniforma al Santo occorrente. Per sapere quale di queste Prefazioni debba usarsi nella Messa, si abbia presente questa Regola generale . La Prefazione propria della Messa che si celebra è preferita a tutte le altre, Se manca la propria, si deve dire, quando vi è, quella dell'ottava. In mancanza di quella, vi ha luogo la Prefazione del Tempo ; e mancando tutte le altre, si dice quella, comune. Ne mai vi entra la Prefazione che ricercherebbe l'officio che si è recitato, se non se nel modo già dichiarato, cioè quando la Messa concorda coll'officio; onde vi ha luogo, come propria della Messa. Veniamo alle pruove.

200. Si festam SS, Philippi, & Jacobi; vel. Inventionis Sancte Crucis , aut Sancti Joannis ante Portam lainam, occurrerit infra octavam Afcentionis; Prafatio in Missa erit de Apostolis, vel de Cruee, fed Communicantes de Ascensione. S. R. C. 28. Aug. 1627, in una Urbis (a). Ecco greferita la Prefazione propria della Messa occorrente a quella dell' ottava . In Mifis votivis dicitur etiam Prafatio propria, si propriam habeant; si vero hoc habuerint, disitur Prafatio de Tempore, vel octava, infra quam contigerit hujufmodi Missas celebrari; alioquin Prafatio communis (b). Ecco preferita alla Prefazione dell'ottava, la propria della Messa votiva. Per abbaglio scriffe taluno, che fra l'ottava del Santo Natale celebrandosi una votiva sollenne che ha la propria Prefazione, dovesse dirsi quella dell'ottava. Ma

<sup>(</sup>a) Caval. to. 5. c. 14. decr. 3.

<sup>(</sup>b) Rubr. gen. Mif. 11. 12. n. 4.

con due decreti prescriffe la S. C., che anche in detta occasione si offervalle la soprascritta Rubrica : cioè si dicesse la Prefazione propria della votiva. In Missis votivis solemnibus pro re gravi infra octavam Nativitatis Domini celebrandis dicenda est Prafatio juxta Rubr. gen. tit. 12. n. 4. S. R. C. 25. Sept. 1706. C' 1714. approb. Clem. XI. (a), Che poi la Prefazione dell' ottava debba preferirli a quella del Tempo, dal seguente decreto si fa manifesto Tempore Passionis, quando contingat fieri officium de infra octavam, unica debet cantari Miffa de feria cum commemoratione diei infra oct svam, & Prafatione de octava, si habetur propria. S. R. C. 23. Jun. 1736. in Einsidlen (b); Si parla delle Cattedrali, e Collegiate in quei luoghi, dove per privilegio si fanno nella Quaresima le ottave che in tal tempo sarebbero vietate (n. 115.). E la detta Prefazione dell' ottava si deve recitare , ancorche nella Messa non si faccia commemorazione della medesima. Quamvis juxta Rubricam generalem Breviarii , O Miffalis Romani, in festis ritus duplicis prime classis nulla diei infra octovam fiat commemoratio; tamen bymins ad horas terminori debent v. gr. Jeju tibi fit gloria. Et in Milis Prafatio B. M.V. orit dicenda . S.R.C. 29. Nov. 1755, in Varmienfi (c).

azone del Tempo a quella dell'ottava ged il fuo abbaglio vien confutato dal Cavalieri (d); ed appieno riprovato dal rascritto decreto. Dalla fleffa Rubrica fi deduce la falfità d'detta opinione. Si offervi effo che flice nell'affegnamento delle Prefazioni ge fi roverà, che affegnando per cf. una Profazione particolare per le feile di Maria SS., aggiunge, che ference

<sup>(</sup>a) Ap. Talu n. 835.

<sup>(</sup>b) Ap. Talu n. 1013.

<sup>(</sup>c) Ap. Talu n. 1312.

<sup>(</sup>d) To. 2. c. 15. deer. 4. n. 3.

vrà ancora per corum Octavas, etiam in festis infre eas occurrentibus, (si noti) si propriam non habuerist. Dunque la Prefazione dell'ottava si deve dire ad esclusione di quella del Tempo, giacche la Rubrica vuole, che sia soltanto escluia dalla propria. Così ancora parla dalla Prefazione degli Appostoli ec. Quando poi affegna le Prefazioni del Tempo, l'estende anche alle feste che fra esso occorrono; ma sempre colla clausola, nisi in eis propria assignetur. Or la Prefazione dell' Ottava nel senso della Rubrica, in occorrenza con quella del Tempio si ha come propria, sì perchè come è assegnata per la fefla , è affegnata per l'ottava ; e sì perchè ciafeun giorno dell'ottava si reputa, come lo stesso giorno della festa; onde la Prefazione asseenata cede solamente a quella che è propria della Messa che si celebra in un senso stretto.

202. Clemente VIII. con suo Breve de' 3. Gennaro 1750. accennato dal Talà (a) e nel Messale-stampato in Venezia nel 1782. e riferito per extensum dat Teramo (b), comando, che si recitasse la Prefazione de Trinitate in tutte le Domeniche; quibus Prafationes proprie per Rubricas non funt affignate. Si fece il dubbio, se nelle Domeniche di Quaresima dovea dirsi la detra Prefazione della Trinità, o quella del Tempo Quarefimale . Vi fu chi scrisse doversi dire quella della Trinità; mentre la Prefazione Quaresimale non è assegnata alle Domeniche, ma al tempo della Quaresima. Ma dalla Rubrica apparisce tutto il contrario. Prafationes autem, sono le sue parole, dicuntur, ut in Ordine Misse adnotatum eft; O' que in Quadragesima, tempore Passionis, & Paschali, & infra chavam proprie affignantur , dicuntur etium in Dominicis , O' festis , que illis temporibus celebrantur, nisti illa festa

<sup>(</sup>a' Ap. Talu n. 1326.

<sup>(</sup>b) Not. in Domin. c. 1. n. 55. in fin,

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Mif. rit. 12. n. 2.

203. Resta da provarsi che della Presazione, che efigerebbe l'officio che si è recitato , non dee mai farli conto, quando la Messa non concordi col detto officio. La decisione si contiene ne leguenti decreti. Qui in Sabbato recitat officium de B. M. V. volens kelebrare Miffam votivam de aliquo Santo , non debet dicere Prafationem de C. M. , fed communem. S. R. C. 2. Dec. 1684. in, una Can. Rep. Later. (a) Quando per annum fit apud Privilegiatos officium de Immaculata Conceptione, vel sub also tisulo , vel de S. M. in Sabbato, vel de SS. Sacramento; si dicatur aliqua Mista votiva non habens Prafationem propriam, Prafatio debet effe de communi , vel de Tempore , fi tune specialis dicitur ; non vero ea, que est conformis officio . S. R. C. 16. Julii 1708. in Brifiens. (b)- Quattro cofe qui per ultimo si notino. La prima, che nelle Messe delle ferie, e delle vigilie che si dicono nel corso di qualche ottava, di quella dee dirli la Prefazione, lo l' ha pro ria (c); altrimenti o del Tempo, se allora vi è, o la comune in mancanza di ambedue. La seconda, che occorrendo due ottave, la Prefazione si dice della più degna ( n. 57. ). La terza, che il doversi dire la Prefazione di Natale nel giorno di S. Giovanni, il quale l' ha propria, è un eccezione della Rubrica generale da non estendersi ad altri casi (d) . La quarta , che nelle feste dell' Aspettazione del Parto della B. V., e del SS. Rofario, la S. C. a' 3. Marzo 1761. prescrisse, che si dovesse dire nelle Prefazioni : Et te in Expellatione B. M. femper Virginis nella prima ; Et. ta

<sup>(</sup>a) Ap. Talu n. 590.

<sup>(</sup>b) Ap. Tulu n. 850.

<sup>(</sup>c) S. R. C. in decr. bie tit. n. 200.

<sup>(</sup>d) Cav. 70, 5. v. 14. 7. 22.

in solemnitate ec. nella seconda, Nella sesta del SS. Cuore di Maria, dove si trova conceduto il suo sicio, des disti,: Et re in Solemn, puris : Cordis Besta Maria; come si vede notato nella Messa si come si vede notato nella Messa si come si com

204. Rispetto al Canone della Messa si avverte; che qualora fra un'ottava che ha la Prefazione propria, ed anche il Communicantes, occorra un Santo che ha la fua propria Prefazione, nella Messa 'del medelimo si fa uso della sua Presazione ? ma il Communicantes si dice ; come (ra l'ottava. Osservate il decreto al n. 200. Il medelimo sta ordinato circa le Messe votive. Si urgente causa celebranda est Missa votiva infra offavam, que habeat Prefationem propriam , ac Communicantes ; in Miffa votiva debet dici Prafatio conveniens ; Communicantes veron de infra octavam, quia est proprium de illo tempore. S. R. C. 20. Mart. 1683. in Granat. (b) . Quando debba inchinars la testa nel recitare i nomi de' Santi notati nel Canone, lo diremo al m. 354. Intorno a' nomi del Papa, e del Velcovo da esprimersi nel detto Canone, più cose sa d'uopo sapere . 1. I Religiosi non vi possono nominare il loro Superiore; perche la Rubrica vuole, che si specifichi il nome

(b) Ap. Talu n. 558.

<sup>(</sup>a) Caval. to. 55 c. 14. n. 44. 6 45.

nome del Patriarca, Arcivescovo, o Vescovo Ordinarii in propria Diacefi (a) , e la S. C. 2' 25. Settembre 1694. in Tornacen. formo il decreto che fiegue : In Canone omnino facienda est commemoratio de Episcopo, etiam ab exempis (b) . II. Il Vescovo da nominarsi è quello della Diocesi, dove si celebra e mentre la Rubrica dopo aver detto, come fopra, Ordinarii in propria Diacefi, siegue a dire, O' non alterius Superioris , etiamfi Celebrans fit omnine exemptus , vel fub alterius Epifcopi jurisdictione . E fe è morto il Vescovo della Diocesi, dove si celebra , può un Sacerdote foralliero nominare il suo-Velcovo? No, rifponde la stella Rubrica : Si vere Episcopus Ordinarius illius loci , in quo Missa celebratur , fit vita functus ; pradicta verba ) Pro Antiflite nostro ) emittuntar . E la ragione è, dice il Quarti ; si perche il Celebrante prega in nome del popolo ivi presente, e si perche il foraltiero dee. uniformarli a' Sacerdoti di quel luogo (6). III. Se la Meffa Si celebra in loco nullius Diocefes ; dove, non vi e il Vescovo, ma l'Abate, pure si ommettono le paroie, pro Antistito nostro. La Rubrica già riportata vuole, che si nomini il Vescovo, e perciò non può nominarsi l' Abare : vuole che si nominiail Vescovo della Diocesi, dove si celebra : dunque non può nominarsi il viciniore, ancorchè abbia il dirirto di conferire ivi gli ordini (d). IV. Se è morto il Pontefice , non fi dicono le parole : cum famulo tuo Papa nostro . V. Non può nominarfi un Vescovo deputato Amministratore di una Chie-, sa vacante, per decr. della S. C. de' 22. Agotto 1722. in Sarstanen. (e) . Finalmente circa le fequen-

<sup>(</sup>a) Rubr. Miffal. fecundi ord. tit. 8. n. 2.

<sup>(</sup>b) Ap. Merati n. 297. Ind.

<sup>(</sup>c) In cit. Rubr. fett. 1. dub. 3. (d) Caval. 10. 5. c. 16. n. 10.

<sup>(</sup>c) Ap, Meran m. 641. O' Cav. to. 5. c. 16. u. 16.

quenze fi abbia presente il decreto de' 23. Giugno 18736. e de' 16. Feb. 1737. Sequentie in Missa SS. nomine 15sa et oriticada (a). Nella Mesta votiva de' sette Dolori di Maria SS. Non si può dire la sequenza per dec. de' 26. Settembre 1673; e coa avvisano i Messa il contrasso, come nota il Tetamo (b). Tetamo (b). Tetamo (c).

## C A P O XIV.

Delle Messe votive, e di quelle che si celebrane in Chiesa alienaz, e de giorni, in cui è proibiso il celebrare negli Oratori privati.

205. T A Messa votiva è quella, che si dice per voto, e desiderio di chi la domanda, e difeorda dall' officio di quel giorno, e non è prescritta dalla Rubrica. Queste ultime parole si fono aggiunte, perchè alcune volte la stessa Rubrica comanda, che si dica la Messa discordante dall' officio ( n. 177.) : ed allora quantunque difcordi, non è Messa votiva. perchè vien prescritta dalla Rubrica; siccome altre volte per lo contrario concorda coll' officio, e ciò non offante è una Messa votiva; perchè non è prescritta dalla Rubrica . Accadendo una vigilia, o feria maggiore in un giorno di qualche ottava, in cui si fa l' officio dell' infra octavam , la Rubrica vuole, che si celebri la Messa della vigilia. Se questa Messa si celebra, ecco la Messa che discorda dall' officio, e pure non è votiva : se poi si celebri la Messa dell' ottava; ecco la Messa che è votiva; e pure concorda coll'officio. Questi però sono casi rariffini; ma per ordinario la Messa votiva è quella che discorda dall' officio.

(a) Talà n. 1011.

Tom. I.

<sup>(</sup>b) Infr. hebd. Paf. m. 21.

206. E' proibito il dire la Messa votiva private nelle Domeniche, ne giorni di rito doppio, anche minore (a): ne' giorni , ne' quali è vietato il recitare un officio di qualche Santo , ancorche abbia il rito doppio; o che sia trasferito, o occorrente; come sono la vigilia di Natale, e quella di Pentecoste : tutt' i giorni fra le ottave dell' Epifania, delle due Pasque, il primo di Quaresima, e tutta la settimana maggiore (b). Le suddette proibizioni si contengono nelle Rubriche. La S. C. poi le ha estefe a' giorni fra l' ottava del Corpus Domini, del Santo Natale, ed alla vigitia dell' Epifania (c). Ed ha dichiarato, che quando prohibentur Miffe votive private, prohibentur etiam votive in cantu fundate. S. R. C. 22. Dec. 1753. in una Vilnen. in Lithuan., e il decreto si riferisce dal Talù al n. 1284. Si eccettuano però i casi esposti al n. 197. 216. 217. Negli altri giorni sono permesse le votive private ... ma la Rubrica dopo aver detto, che dici possunt proarbitrio Sacerdoris , reftringe quest' arbitrio col foggiungere: id vere paffim non fiat , nife rationabili de caula; O quoad fieri poreft , Miffa cum officio concorder (d). Dunque argomenta il Quarti : dicere Millam potivam absque racionabili causa, non excufatur a culpa veniali, ex eo quia operatur contra reclam varionem; ed anche contra la legge . Il motivo ragionevole, foggiunge, est quodlibet motivum virtutis; come per la speciale divozione verso Maria SS., o qualche Santo ec., per offervar la promella fatta a chi l' ha domandata ec. , o pure quia est valeradinarius, occupatus in concionib., confessionib. ec. (Ma quanto tempo risparmierà chi in vece della Messa del giorno celebra la votiva?). E

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Mif. tit. 4. n. 3. (b) Tit. 10. n. 1. Rubr. gen. Brev.

<sup>(</sup>c) Decr. relata hic num. 273.

<sup>(</sup>d) Rubr. gen. Miffel. tit. 4. n. 3. in fin.

conchinde, che leggendoli la votiva per evitare la lunghezza della Messa occorrente, è una colpa veniale cujufdam corporis , O' tedii rerum fpiritualium (a); oltre la trasgressione della legge : passino non fiat ec. Vi fu l'opinione, che quantunque fiasi promesso di celebrar la votiva, e sia giorno, nel quale è permesso il celebrarla ; contuttocciò non vi fia obbligazione di farlo, ma possa in cambio di essa celebrarsi la Messa che occorre . Ma altri la confutarono, ed oggi dee itimarfi all' in tutto riprovata dal decreto della S. C. de' 3. Marzo 1761. fatto in Aquenfi , che è del seguente tenore : Diebus , quibus dici poffunt Miffe votiva privata, vel defun-Storum, Sacerdos ad illas obligatus ratione fundationis, vel accepti manualis stipendii, propria obligationi non fat isfacit, dicendo Millam de die occurrente; expressa enim voluntas testatorum, vel postulantium, dummodo fit rationabilis, debet adempleri . . . Statuit , atq. decrevit S. R. C.

207. Le parole dummodo sit rationabitis, dinotano, che non è lecito dire una votiva della Rubrica non permessa. Utrum ex prascripto Fundatorum, O institutione corundem possit dici Missa de Assumptione, Purificatione , Conceptione ec. B. M. V. in Sabbetis, vel aliis feriis per annum non impeditis festo duplici ? Responsum fuit : Non sunt violande Rubrica imperitorum laicorum caufa ; O ideo petentibus Mif-Sam votivam de Affunptione ec. fiet fatis celebrande unam ex Missis votivis B. M. V. juxta temporis occurrentiam . S. R. C. 29. Januar. 1752. in una Ord. Carmel. Discalc. Polon. (b) . Offervisi però l'egcezione posta al n. 193. della Messa de' sette Dolori ; e l'altra notata al n. 192, delle Messe delle mentovate fellività celebrate fra le loro ottave . E si avverta, che non è votiva; ma occorrente la Messa

<sup>(</sup>a) In tit. 4. n. 3. Rubr. gen. Mif. dub. 2.

<sup>(</sup>b) Ap. Tala n. 1258.

di Maria, o di un Santo, di cui si ha il privilegio di recitar l'officio in ogni mele, o fettimana; onde in tal calo fi fuol dir la Melfa propria, giutta i des Ereti , che ora riferiremo . Fu similmente proibito da Paolo V. il dire quelle Meffe vorive, che fono proprie di alcune folennità , onde dicendoli fuori di elle, e delle l'oro ottave, l'Introito, o le Oratida ni, o altro, non farebbero a propolito per quel giorno. Ejufmodi funt , dice , Miffa Nativitatis , Circumcifionis, Epiphania, Refurrectionis, Afcentionis D. N. J. C. S. Joannis Baptifle ec. (a) . Permerte poi il dirli quelle votive di altre fette , in qui-Bus veritas, O ricus verborum non violatur . E la S. C. circa le votive de Santi-formo quello decreto a' 22. Decembre 1753. In Vilnen. Pro Milla votiva alicujus Sancti, fi habeat propriam; mutanda funt verba , natalitia , vel festivitas in aliis congruentib. vocibus ; feilicet com nemoratio; aut memoria S. R. C. ec. (b) . I Padri Carchelitani Scalzi di Polonia dubitarono; se stante il soprammentovato diviero di celebrare le votive della Concezione, e delle altre felte di Maria, petellero elli nel recitare una volta il mele l'officio del Nome Santillimo di Maria, e in ogni Sabbato quello della Concezione celebrare in detti giorni la Messa delle presate festività. E la S. C. a' 27. Marzo 1773. dichiaro che tali Messe doveano celebrare . La ragione su : perchè non erano per elli votive; ma occorrenti; e quella è la regola per simili casi .

208. Avverte il Merati, the volendosi dire la votiva di tutti Isant, si dee dire la Messa della votiva di tutti Isant, si dee dire la Messa della fella (cambiando l' Introlto, Guidelamia ec. con quello de' Santi Ciriaco ec. agli otto di Agollo, Timeste ec., e l'Orazione, Omniposens colla prima fralle Orazioni da libitium, convede quasipmia ec., e che

(b) Ap. Talu n. 1283.

<sup>(</sup>a) Ap. Merati so. 1. part. 1. tit. 4. n. 17.

fe è tempo Pasquale si dovrà dire la Messa Sancia zui del Comune di più Martiri" ma colla soddetta Orazione . Avverte inoltre, che essendo vietato dal surriferito decreto di Paoso V. il servicii per votiva di S. Gio: Battista della Messa assenata nella festa di sua Natività ; può gondimeno farii pso della medesima, purche l' Orazione, la tgereta, e il Postcommunio si prendano dalla Messa della vigilia dello stesso Santo; il Tratto dopo la Sertuagelima fia , Defiderium ec. e l' altro verlo nel tempo Pasquale, Justus germinadie dalla Messa po-sta nel secondo suogo de communi Confessoris non Portificis | Per le votive di S. Michele Arcangiolo, degli Angioli Custodi, di S. Gabriele ec., dice, the & postano leggere le Messe delle loro feste a' 29. Settembre, 2' 2. Ottobre ec. Altri regolamenti egli dà per altre votive che troppo lungo farebbe il riferire , ande chi ne avelle bifogno , potrebbe leggerli presso il detto Autore (4) .

- 1209: Shidomanda, fe vi fia qualche cafo, in cui posta lecitamente celebrarsi la votiva privata in giorno di rito doppio ? Rifpondiamo effervene uno tolo; cioè nella celebrazione delle nozze; mentre rivocandofini decreti anteriori, fi formò dalla S. C. a' 20. Decembre 1783. un decreto generale Urbis, & Orbisi, il quale fu confermato dal presente Pontefice Pio VI. a', 7. Gennaro 1784. , & ubique executions dandum elle pracepis; ed è del tepore leguente : In celebratione nuptiarum, que fit extra diem Dominicum, vel alium diem festim de pracepto, feu in quo eccurrat duplex prime , vel fecunda chaffis ; etiamfe fiat officium, & Miffa de festo duplici per annum , five majori, five minori, dicendam elle Miffam pro Sponfa, Or Sponfa, in fine Milalis poft alias Mif-Jas voivas specialiter affienatam . In dieb. verd Dominicis, alifque diebus festis de pracepte, ac dupli-

<sup>(</sup>a) To. 1. part. 1. itt. 4. 5. 4.

cibus prima , O fecunde classis , dicendam effe Miffam de festo cum commemoratione Miffa pro I ponfo . O foonfa. Atque ita decrevit, O fervari mandavit. Sicche ne doppi minori, e maggiori non festivi di precetto, non solamente si può, ma vi è anche l'obbligazione di celebrare la detta votiva, contra il sentimento del Cavalieri, il quale scrisse prima del trascritto decreto (a) . E si avverta, che ne' doppi di prima . o feconda claffe la commemorazione pro fponfo, & sponfa fi deve unire all'orazione della fefla fotto una conchiusione , come per altre simili commemorazioni sa ordinato; nel caso però che nella Messa vi sia una sola orazione; altrimenti si unisce coll'ultima (n. 583. O' 188.). Il Rito da offervarsi in detta benedizione è posto con ogni chiarezza nel Messale. Qui aggiungiamo soltanto il decreto circa le nozze delle donne vedove : Si mulier eft vidua , non folum debet omitti benedictio nupriarum, fed etiam Miffa propria pro sponso, & spons fa . S. R. C. 3. Martin 1761. in Aquen.

aro. Nelle Mefle votive private fi dicono le orazioni, come ne' femidoppi anzi dicendo la Rubrica, che in effe dicantur plurer, ut in fefiis fimplicib. (b), possible dicono diriene sino à sette; non mai però meno di tet; elle quali (n. 174.) la seconda è sempre quella della Messa occurrente, e la terza è la prima della due de l'empo (n. 175.); ma se ve n'è altra ordinaria (n. 173.) comandata, come del semplicac, o dell'infra ossavam; non vi fi dice per obbligazione verona Orazione del Tempo. Le orazioni straordinarie, se ve ne sono, si aggiungono nel-sine, come ne' femidoppi (n. 180.). Non sempre però le Orazioni del Tempo, hamo luogo nelle vorive; e quando vi hamo luogo non fi-sicono sempre le occorrenti in quel tempo; ma vi sono le seguenti

(a) To. 4. c. 15. decr. 5.

<sup>(</sup>b) Rubr. gen. Miff. tit. 9. n. 14.

eccezioni . Prima . Nelle votive di Maria SS. la terza si dice de Spiritu Sancto (a); ma essendovi la terza ordinaria comandata, come fopra, o fi lascia l'orazione de Spiritu Santto, essendo sufficienti tre orazioni ordinarie, o si legge dopo le ordinarie comandate. Seconda. Se la votiva della SS. Vergine, o quelle della SS. Trinità, e dello Spirito Santo fi celebrano pro gratiarum actione", la terza orazione non è la solita, ma Deus, cujus miserisordie ec. come si pre crive nella Rubrica posta dopo la Metsa votiva della SS. Trinità ; ed ivi trovasi notara la. suddettà orazione, la quale sebbene la Rubrica prescriva, che si faccia sub univa conclusione; ciò nondimeno s'intende per le votive solenni pro re gravi; ma nelle private la conchiusione si sa separata ( n. 214. ); come injegnano il Merati, il Tetamo ec.. Terza . Se la votiva dello Spirito Santo fi celebra per ottenere la sua luce, la prima orazione pon è la solita, Deus, qui corda, ma quella che si trova dopo la detta Messa, Deus, cui omne cor patet ec. Quarta . Quando la prima Orazione del Tempo è A cunclis, in eui fono nominari gli Appostoli, dicendofi la votiva de' medefimi , in luogo di detta orazione si dice Concede nos di Maria SS. (b). Nelle votive però del Titolare non si cambia l'orazione suddetta, ma alla lettera N non si nomina il prefato Titolare (c) . Quinta . Nella votiva di Pietro, la seconda Orazione è di S. Paolo, la terza quella della Messa occorrente. Nessa votiva di S. Paolo la feconda è di S. Pietro ec. (d). Sefta . Fra la fertimana di Passione possono, e debbono dirfi fre orazioni nelle Messe votive ; mentre il decreto riferito al n. 173., in cui si prescrivono due sole

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Mif. tit. 9. n. 14. (b) Rubr. gen. Mif. tit. 9. n. 15.

<sup>(</sup>c) Gavant. in dict. Rubr. lit. 6.

<sup>(</sup>d) Merat. To. 1. p. 1. tit. 4. n. 42.

orazioni, riguarda soltanto le Messe della feria (a). 21 1. La Messa votiva solenne pro re gravi, vel publica Ecclesia causa si può dire anche nelle Dome niche non privilegiate, e ne' doppidi seconda classe ; ma non si può dire nelle Domeniche privilegiate, ne' doppi di prima classe, nel primo di Quarefima, nella settimana maggiore, e nelle vigilie di Natale, e di Penrecoste. Alla S. C. su proposto da' Padri Riformati di S. Francesco il dubbio: An Missa votiva Jolemnes pro re gravi , vel pro publica Ecclesia causa cantari possint in Dominicis prima , O fecunda clossis , O in festis duplicibus priona , & fecunda classis , nec non in feris , vigilis, O aliis diebus privilegiatis officia prima, O fecunde classis, excludentibus? E la S. C. a' 17. Mar-20 1779 diede questa risposta : Negative in duplicibus prime claffis , Dominicis privilegiatis , feris Cinerum, O majoris hebdomade, vigiliis Pentecofles , O' Nativitatis Domini . In reliquis affirmative. La medesima S. C. a' 29. Maggio 1607. avez dichiarato qual fosse la cosa grave che rendeva lecite tali Messe, dicendo: Res eravis pro licita votiva solemnis decantatione ea est, pro qua convenie Clerus eum Episcopo; vel apud Regulares in corum comitiis generalibus, fen Provincialibus, cum cantetur Missa corumdem judicio gravi . In Placentina (b). Quel convenit, scrive Merati, vuol dire, che fuol convenire, e perciò febbene non convenga, fi slima grave ; mentre non è quell' intervento del Vescovo, e Clero che la faccia divenir grave, ma è bensì un fegno, donde si argomenta, ella esfer ta'e. Lo stesso, dice, significa la causa pubblica della Chiefa; e venendo al pratico foggiunge, esser causa pubblica, se ha da soddistarsi un voto fat-

<sup>(2)</sup> Ib. n. 44.

<sup>(</sup>b) Ap. Mer. in Suo Ind. n. 58.

fatto per allontanare dal comune un male grave : fo ha da farsi il ringraziamento per un grande, e comurte beneficio ricevuto; o una supplica per otrenere un grande, e pubblico beneficio, o per evitare un gran male. Siegue a dire, effer causa pubblica, que concernit vel per se; vel per accidens notabiliter Communitatem , vel falsem notabilem eins partem ; item nobilem , O' pracipuam quamdam familiam , ex cujus confervatione Communicati publiea mulium utilitatis recidere potest . Item pro con-Servatione Persona Regis , Principis , aut etiam filii unigeniti familia illustris; quia ejufmedi cafus concernunt totam Communitatem (a) . La vellizione, e professione delle Religiose, e l'elezione della loro Badella non fono cole gravi. Recepcio ad habitum , O professionem Religiosam sub re gravi numerari non potest, ut ex consnetudine cantari possia Missa voriva folemnis, etiam de Spiritu Sancto in Dominicis, vel duplicibus; & bic abufus omnina est derogandus. S. R. C. 24. Jul. 1683. in Ruremund. (b) . Avendola dichiarata abufo , non mai fi può introdurre vera consuetudine in contrario (n. XX. ). Non potest Missa votiva de Spiritu Sancto, vel alia, celebrari, etiam ab Episcopo pro eligenda Abbatissa in sesto duplici, vel Dominica, S. R. C. 28. April. 1708. in Brachar. (c).

712. L'effossione del Sacramento per le Quarant Ore si giudica da tutti per cola grave che renda lecita la Messa votiva solenne; e chiaramente si deduce da vari decreti della S. C., e l'Istruzione di Clemente XI. lo dice espressione: si elebersi dopo Nona la Messa del SS. Sacramente, PRO RE GRAVI (d). Dunque la votiva folenne predet ta più celebrassi in tutt's giorni; ne quali in virth del l'Ur-

<sup>(</sup>a) Tom. 1. par. 1. fit. 4. n. 52.

<sup>(</sup>b) Ap, Talu n. 562.

<sup>(</sup>c) 1b. n. 849, (d) 9, 12.

celebri la votiva folenne di quel Santo che si trasferisce; e n'eccettua pochi giorni, come si vedrà, e non già tutti quelli eccettuati per le votive folenni pro re gravi. La detta Rubrica dice così : In Ecclesiis autem , ubi Titulus est Ecclesia , vel consursis pepuli ad celebrandum festum quod transferre debet , possunt cantari dua Missa , una de die , alia de festo; excepta Dominica prima Adventus, feria. quarta cinerum , Dominica prima Quadragefime , Dominica Palmarum cum tota hebdomada majori, Dominica Resurrectionis , & Dominica Pentecostes, mm duobus dieb. fequentib. die Nativitatis Domini. Epiphania , Ascensionis , & feste Corporis Chris Ri (a) Sicche nelle Domeniche di Settuagefima Seffagefima, e Quinquagefima; nella feconda, ter-2a, e quarta Domenica di Quarefima, e dell' Avvento nella Domenica in Albis, ed in quella della SS. Trinità : ne' doppi di prima classe che nella Rubrica non fono mentovati ; e nelle vigilie di Natale, e di Pentecolle; in tutt'i quali giorni non è permello il dire la votiva folenne pro re gravi ; come dal foprallegato decreto ; si permette nondimeno il dirla per la festa con concorso di popolo, che ha da trasferirsi . E' vero poi, che giusta l'addotta Rubrica, la permissione di cantare tal votiva folenne si ha, qualora si cantino due Messe, una del giorno, l'altra di detta festa che ha da trassefirst; ma la S. C. ha dichiarato che ciò s' intende per quelle sole Chiese, che hanno l' obbligazione di cantare ogni giorno la Messa; ma che per de altre si permette di cantar la fola votiva solenne della festa da trasserirsi . In Ecclesiis , ubi Titulus eft Ecclefia, vel concurfus populi ad celebrandum feflum qued transferre debet , diebus , in quibus juxta

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Miff. sir. 6.

Miffa, una de die altera de festo; in illis Ecclefis, in quibus non est obligatio canendi Missam quosidie , cantari potest Missa votiva folemnis de festo occurrente tantum . S. R. C. 17. Aug. 1709. in Bergom (a) . E prima ancora avea dichiarata la stessa cola; In Ecclesia, ubi quotidie non cantatur. Missa , si occurrat festum Patroni , seu Titularis , ( o altra col concorso del popolo , come sopra ) diebus , quib. non potest de es fiere officium ; potest nibilominus ( dieb. non exceptis a Rubr. Miff. tit. 6. de Transl, ) cantari Milla de Patrono, feu Tisulari , licet non cantesur altera Milla concordans cum officio. S. R. C. 23. Aug. 1704 in una Ord. Erem. S. Aug. (b) - E di nunvo nel 1746. fu confermata una sì fatta permissione col decreto che nel seguente num, riferiremo ; avvertendo" ora-, che per la votiva solenne in occasione delle Quarant' Ore , si gode il medesimo permesso di poterfi cantare , ancorche non & canti l' altra della fefla occorrente.

214; In agri Messa univa solenne si dice il Gloria, ed il Credo; eccettuata soltanto quella che si canta col colore violacco, in cui non vi, si dice ne l'uno, ne l'altro; e se celebras in giorni di Domenica vi si dice soltamo si Credo rasione Dominica (c). Similmente in agri votiva solenne si dice la solto orazione the esse se detta Messa, senara sarvi neppure la commenorazione della sella; di cui si sa l'esse con un morphi privilegiara. Il Merati concede, che così vien preservito dalla Rubrica; ma crede , che la messima suppose; che questa privilegiara. Il messa concede, che la messima suppose; che questa supra soltano e trantas oltre la Messa conventuale da cantarsi dell'officio del messa conventuale da cantarsi dell'officio del

<sup>(</sup>a) Ap. Talù n. 867.

<sup>(</sup>b) Ap. Tali n. 804.

<sup>(</sup>c) Rabr. gen. Mif. tit. & n. 4. 6 tit. 18.

<sup>(2)</sup> To. 1. port. 1. iit. 4. n. 44.

<sup>(</sup>b) Ap. Talu n. 1260. @ ap. Cav. in fin. to. 4.

<sup>(</sup>c) Ap. Talu n. 1230.

di Maria SS., quando si celebrano pro gratiarum actione volendo, che alla prima orazione della Meta fa fa aggiunga ma sinh unita condustone l'altra, Dous, cujus misericordia ec. Ma ciò s' intende per la votiva lolenne pro re grati ec., non per la privata; come avvisano il Merati (4), e il Teramo (6).

215. Quando poi si avrebbe a cantare la votiva folenne pro re gravi ec. , e non si pub per effere giorno eccettuato (n. 185.), allora fempre alla prima orazione della Mella occorrente fi unifce l'altra di quella votiva che non può cantarfi fub unica conclusione; ne vi si fanno altre commemorazioni ; perchè tal Messa occorrente cantandosi in luogo della detta votiva, si velle della sua natura, ed esclude le altre orazioni (c). Così Clemente XI. ha comandato, che si faccia nell' esposizione delle Quarant' Ore ( n. 185. ). Così dalla S. C. de' Riti, e dal Pontificale Romano è stato prescritto per l' auniversario della Consecrazione del Vescovo (n. 290.). Così ha determinato la Rubrica per la Messa da cantarfi del Vescovo nel consecrare una Chiesa (n. 187. ) . E così finalmente ha espresso la presata S. C. nel seguente decreto che dee servire di regola per altri simili calis. I Padri Carmelitani Scalzi di Polonia domandarono: Cum in festis duplicib. 1. cl. non polit cantari Milla folemnis potiva, etiam ad invocandum Spiritum Sanctun pro felici fuccessu Comitiorum generalium, vel Capituli; queritur, an tune addi possit collecta de Spiritu Sancto sub unica conelusione? Fu loro risposto a' 27. Marzo 1773. Affirmative . Uno de'casi somiglianti accade , quando della festa col concorso del popolo che dee trasferirfi , non può cantarli la Meila solenne votiva , permella dalla Rubrica, per eller giorno eccettuato

<sup>(</sup>a) To. 1. part. 1. dit. 4. n. 24. 6 27.

<sup>(</sup>b) Nosanda in fer. 2. n. 2.

<sup>(</sup>c) Caval. to. 4. c. 8. in 9. 12. Inftr. Clement.

(n. 213.). E' lecito allora dunque l'aggiungere all'orazione della Messa occorrente l'altra di detta se-sta, sub unica conclusione.

216. Effendo differente la Messa folenne dalla consata ( n. 89. ), si domanda se ne' giorni, in cui è permesso dir la votiva solenne pro re gravi ec. , polfa in luogo di essa dirsi la cantata? Il Cavalieri risponde di no; e soltanto qualora mancassero i Ministri per la solenne, stima, che forse sarà lecita (a). Noi diciamo di sì, e senza il forse; sì perchè per la stella mancanza di Ministri, la S. C. permette, che quella Messa di Requie che dovrebbe dirsi solenne per effer lecita ne' doppi maggiori, si dica eziandio privata (n. 275.); e molto più perche la S. C. concede, e più volte ripete la concessione come vedremo nel feguente numero, che ne' doppie e nelle Domeniche non privilegiate fi celebri la votiva cantata della SS. Vergine col privilegio del Gloria, e del Credo, come fosse solenne, quando, intervenga qualche causa grave sì, ma in senso largo; ancorché non manchino i Ministri per celebrarla solenne. Il privilegio nondimeno che ha la votiva soleme pro re gravi in senso streito di escludere ogni commemorazione, anche quella della festa della giorno ( n. 215. ); siccome dalla S. C. si negò alle votive solenni del SS. Sacramento, qualora l'Esposizione si faccia bensì per causa grave , ma non molto grave ( n. 186. ); così dee negarfi alle fuddette votive cantate di Maria SS. . escludendo da esse ogni commemorazione de' soli casi, che v'intervenga la caufa grave intefu nel fento ftretto ( n. 211.).

237. Ecco ora i decreti in rapporto alle dette votive della SS. Vergine: Missa votiva de B. V. potest celebrari in die Dominico ratione concursus populi. S. R. C., 20. Nov. 1662. in Arctina. Il. Talu dopo avec trasicitto questo decreto, foggiunge: die

<sup>(</sup>a) To. 4. s. 7. decr. 33. n. 2.

256 Dominico, intellige non privilegiato (a) . Mifa voriva cantata de B. V. cum Gloria, O Credo potest telebrari die Dominies caufa voti ; vel alia caufa : S. R. C. 16. Junii 1663. In Rollan. (6). Miffa votiva de B. V. cum Gloria , C. Credo , fed abfque officio potest celebrati in aligna die eb publicam canfam; O' ratione concurfus. S. R. C. 8. Junii 1658. Il Talu fa qui la seguente nota : In aliqua die videlitet exceptis ils , de quibus n. 264. E nel citato numero vi è un altro decreto della S. Cli. nel quale fi permette , dove te la consuctudine immemorabile il cantare la votiva della Vergine SS. ne' giorni', in cui le votive non fono permelle, e fi eccertuano alcuni giorni più folenni (c). Or se vien permella la votiva della Vergine, non folenne, ma cantata; ancorche non manchino i Ministri per dirla solenne; viene con ciò a confermarsi, che fia permella qualunque votiva pro re gravi, anche solamente cantata, quando manchino i Ministri per celebraria foiengemente (\*).

<sup>(</sup>a) Ap. Tali n. 424.

<sup>(</sup>b) Ib. 429. (c) N. 342.

<sup>&</sup>quot;Il Talà nel citato nun. 264, dice nella nata, talit in alios Sanctos; e male intendere nel fabrica de la citata en con fabrica de la citata en considera de la citata en considera en control la veriente fi potrebbe cartar la veriva della nel fabrica in modelina; non fi pon tentania canara de Santi no gior ni oroibiti (n. 206.). Egli fi fonda nul decreto, deve fi dice, che quanda non è pernenfia la vertor pristata, neppuse è pernella da cantata (n. 206.). Ma non parla il detto decreto de cafi, ne quali vi interviene quali-che cana che in fento la rego fi pod giudicare grave. Non effendori durque probizione mi fembra, poter fi quali regola la colona forma est dicidar, come se decidara per la Fopirione, por la SS. Vergine; cost per la canfe di celebra le

218. Il farfi una processione alla Chiesa di qualche Santo non è cosa grave, onde sia lecito il dire la votiva solenne del medesimo ne' giorni vietati Milla folemnis in Dominica infra offavam alicujus Sancti , non debet celebrari de eodem Sancto , licet de confensu Ordinarii fint processio ad ejus Esclesiam. S. R. C. 24, Jul. 1660. Il Talu foggiunge . Alias resolvitur de B. M. V. (a); mentre giulta i sopramentovati decreti , questa sarebbe una delle cause che renderebbero permeffo il celebre folennemente della medefima. E per terminare quella materia, avvertiamo poche altre cose circa le Messe votive. I. Quando efigano il Gloria, ed il Credo, l' abbiamo elposto a' n.192. 194. O' 197. II. In qualunque votiva, privata, o folenne, pel fine della Messa si dice sempre il Vangelo di S. Giovanni , In principio ec. (b). III. Si aggiungono nel tempo Pafquale i due Alleluja all' Introito , ed uno all' Offertorio ; ed al Communio, ed i quattro Alleluja con i due versi dopo l'Epistola prendendoli dal comune, se non vi fono propri. Ma secondo il Gavanto (e) ed il Merati (d), a' quali aderisce il Tetamo (e) fra l'ottava di Pasqua celebrandosi una votiva solenne, non deve aggiungersi alleluja, alleluja, all' Ite missa est . IV. Circa la Prefazione fu detto al n. 199. e ri-Tom. I.

votive come per dire cautate in vece di folemi, e pel numero delle orazioni che debbono verri luogo, a Ma si vegga il numero fequente, da cui si rileverà richiedersi cause più grave per le votive, ancho salenne de Santi, che per quelle di Maria; e percis aggiunsi di sopra il quali.

(a) N. 408.

(b) Rubr. gen. Mif. tit. 12. 2. 2. (c) Part. 4. iit. 11. n. 3. in fin.

(d) 16. n. 6.

(e) Not. infra ott. Pafeh. c. 2. n. 2.

fretto al colore fi dirà al n. 238. Finalmente celebrandofi le votive nell'Avvento non fi latcia l'Alleluja nel Graduale, perchè non fono Messe del

Tempo, ma partecipano del festivo.

219. Entrando ora a parlare delle Meffe che si celebrano in Chiesa aliena , la S. C. ha dati vari regolamenti secondo i vari casi che possono accadere ; e noi li noteremo qui diffintamente uno dopo l'altro, acciò il Lettore non si confonda, e possa con facilità apprenderli . I decreti poi per non trascriverli tante volte , quante sono le cose diverse che contengono ; li registreremo tutt'insieme nel fine PRIMO CASO . Qual Messa dee celebrare chi ha recitato l'officio doppio , e celebra in una Chiefa, dove il rito è semidoppio ? 1. Può, ma non è tenuto recitare la Mella di quel Santo, di cui ivi sì fa l' officio. 2. Non può celebrare qualche Messa votiva, come lo possono i Sacerdoti di quella Chiesa; perche la libertà di poterfi pniformare alla medelima è un privilegio dato in riguardo dell' officio che ivi fi recita, non già in riguardo all'estero che ivi celebra ; e perciò è riffretto alla fola Messa che concorda col detto officio, e non li estende alle votive (a). 3. Non può celebrare la Messa di Requie per l'anzidetta ragione; eccetto in un felo caso, nel quale lo può, e lo deve; cioè qualora ivi fi facciano esequie con pompa straordinaria, o con insolito concorlo di popolo ; onde ne rifulti una gran folennità. 4. Può celebrare la Messa conforme all'officio da lui recitato ; ancorche il colore sia diverso da quello che efige l'officio di quella Chiefa. Si eccettua però , le ivi fono esequie solenni ; come già si è detto.

22d. SECONDO CASO. Se il Sacerdote estero

<sup>(</sup>a) Tetamo to. 1. Diar. c. 2. de celebr. Mif. quo-

che ha recitato l' officio semidoppio, o semplice, o della feria, celebra nella Chiefa, dove il riro è doppio ; ed ivi non vi è festa solenne , qual Messa può, e deve celebrare? 1. Mon può celebrare Mefse di Requie, eccetto se occorra qualche circostanza di quelle che rendono lecira tal celebrazione ne doppi, in riguardo alla Messa solenne, o cantata . 2. Se il colore, che efige la Messa di quella Chiefa, è lo stesso col colore nel suo officio; può reli celebrare o l'una , o l'altra. Ma scegliendo di celebrar la Messa deila suddetta Chiesa, non può aggiungervi la commemorazione dell'afficio da lui recitato, mentre uniformandoli nella Mella, lo deve fare anche nel rito . Se poi il colore è diverso ; è tenuto a celebrare la medefima Messa che ivi si celebra ; giacche da una parte è tenuto ad uniformarfi al colore, per essere in quella Chiesa il rico doppio ; e dall'altra non può celebrare la Messa con un colore differente da quello che elige (a) . 3. Se la Pianeta che svi fi ula , fi adopera per tutt'i colori, comparendovi tutti egualmente ( n. 241...) ; può anche celebrare qualche Messa votiva, le non vuole celebrar la sua ; impercioeche ellendo il suo rito semidoppio, g'i son permesse le votive ; ( eccetto se sia Domenica, o altro giorno, in cui sono vietate), e nel colore già si uniforma.

221. TERZO CASO. Chi fa un officio coppio, e celebra dove occorre lo fiello rito, ma non vi è folennità, se il colore è lo stesso, come di sopra si è detto, é in suo arbitrio il celebrare secondo l'officio suo, o di quella Chiesa. Se è diverso il colore, dee celebrare la Messa che ivi si celebra , senza potervi aggiungere la commemorazione della sua, ancorche abbia il rito doppio di prima classe .. Se R. 2 final

<sup>(</sup>a) Caval. to. 3. c. 12. decr. 2. n. 7. in fin.

· finalmente fi vsa ivi la Pianeta di tutt'i colori, ce-

lebra o l' una , o l' altra Messa (\*) .

222. QUARTO CASO. Celebrando un estero, dove si sa una sesta solonne, o che egli faccia l'orficio di un semidoppio, anche di prima tlasse, è lempre tenuto uniformarsi a quella Chiesa e nel colore, e nella Messa, e nel Gloria, e Credo, e nel numero delle orazioni; nè può aggiungervi la commemorazione del suo officio.

23. QUINTO CASO. Se nella Chiefa, in cui l'estero celebra, si fa l'ossicio della Domenica, de gli fa un Santo di rito doppio, dee celebrare la Messa della Domenica, qualora il colore non è lo stesso del sono chicio; nè può celebrare la Messa del Santo, suorchè nell'unico casò che il di lui officio esiga il colore bianco, e la Domenica si ad quelle che richiedono il medessimo colore; come accase dopo Passua. Se poi tanto dall'estero, quanto da quella Chiesa si fa l'ossico della Domenica, ma vi è quella disservara; che messa Chica si didetera è un giorno infra ocsavam, e perciò si dicono due solo orazioni, e si celebra col colore dell'ostato.

<sup>(\*)</sup> Pospebbe fassi il contratio , soltanto per un'espresso privulegio, simile a spuello concedato a mino ir Osservati in Potrogallo. Fratres Provincia Conceptionis ex Industo Apostolico possioni este estate in singulis Sabatis, sello 2. el. non impeditis, Missan de Conceptione B. M. V., & cum aliquando contingat islio die recitari de Sancto Matryre; querticus in casio, quo colore utendum est pro Missa votivis B. M. V. in illis Eccesis, ubi sit de Maryre rivas duplicies R. Adhiberi debet color albos. S. R. C. 18. Dec. 1779. In questo detreto sono compresi coloro, che a cagiore della debolezza della ursulta, o per simile maisso hanno il priviligio di celebrare ogni massina la Melja votiva della Santa Vargine.

va; a tutto questo deve uniformarsi l'estero : Il Cavalieri ltima , che circa il numero delle orazioni possa; ma non sia tenuto uniformarsi; perchè l'uniformità suddetta vien comandata soltanto quando la Messa della Chiesa aliena discorda dall' officio dell' estero; il che non accade nel caso presente, facendosi dall' una, e dall' altro l' officio della Domenia ca (a). A ciò rispondiamo, che la detta Messa della Domenica fra l'ottava discorda dall' offi io dell' estero che è della Domenica fuori dell'ottava; e di più il colore di quella Chiefa, non è lo tleffo di quello che efige l'officio dell'eftero ; e per confeguenza si verifica il caso, in cui l'uniformità dee

estendersi anche al numero delle orazioni.

- 224. SESTO, ED ULTIMO CASO. Quanto finora si è detto, vale tanto per li Sacerdoti lecolari , quanto per li Regolari dell' uno . e dell'altro fesso; e per le Chiese degli uni, e degli altri. Ora rispetto alle Chiese de' Regolari vi è d'aggiungere. che tre forte di Messe sogliono ivi da' Religiosi calebrarsi ; cioè quelle che ad essi soli sono permesse ; come di alcuni fervi di Dio del loro Ordine foltanto beatificati : quelle che si celebrano anche dagli altri, ma da effi Religiosi si legge una Messa differente da quella conceduta per la Chiefa universale; e quelle che si celebrano da tutti , e la Messa è la medesima. Ora gli esteri per queste ultime debbono regolarsi secondo si è detto nelle precedenti risoluzioni : per le prime non è permesso agli esteri il celebrarle; onde se il colore del loro officio si uniforma a quello della Chiefa de' Regolari, debbono leggere gli esteri la Messa del Santo, di cui fanno l'officio, ancorche in detta Chiefa vi fia folennità. Se il colore non si uniforma , nè si può rimediare. con una Pianera di tutt'i colori; non debbono in quella mattina celebrare ivi la Messa; non essendo R 1.3

<sup>(</sup>a) To. 3. c. 12. decr. 5. n. 2.

lecito l'usare altro colore da quello che la Meffa elige : eccetto nel cafo di necessità ; come farebbe fe, l'estero avesse una Cappellania giornale nella Chiefa de' Regolari ; o pure alera fimile . Per le seconde finalmente debbono gli esteri regolarsi giusta le già esposte risoluzioni ; e dovendo dire la Messa di quella Chiefa, non è lecito leggere la particolare de' Religiosi; ma debbono leggere la Messa universale ; e se non vi è la propria , debbono prenderla dal comune . Gli altri decreti gli noteremo unitamente appresso; ma gli appartenenti a questo caso gli notiamo quì : Miffe currentes in honorem alicujus Beati non canonizati non possunt celebrari sine speciali indulto Sedis Apostolica. S. R. C. 28. Sept. 1658. in Forosempronien. (a). Questo decreto riguarda le Messe della prima sorte; i seguenti quelle della seconda. Missa cereis Regularibus concessa non posfunt ab alies dici etiam in ipforum Regularium Ecelessis. S. R. C. 29. Nov. 1622. in una Conventualium Sicilie . Così lo riferisce il Merati (b); ma-Bened. XIV. lo trascrive nel modo seguente : Qui relebrat Miffam in aliqua Ecclefia Regularium , aut etiam Monialium, in qua fit de festo duplici habente Miffam propriam, que non sit concessa omnibus, Miffam quidem dicat de festo, fed cum Missali Romano. Ed avvisa il lodato l'ontefice, che ciò su confermato dalla S. C. con un decreto generale de' 2c. Novembre 1717., di cui Clem. XI. ne comandò l'offervanza, e l'inferi nel suo Bollario (c). Vi sono nondimeno alcune Religioni che hanno il privilegio di potere ; o anche dovere gli esteri in certe feste dell' Ordine celebrare nelle Chiese del medesimo la medelima Messa che celebrano i Religiosi. La S. C. a' 17. Luglio 1720. ha conceduto questo privilegio

<sup>(</sup>a) Ap. Tala n. 346.

<sup>(</sup>b) In decr. Ind. n. 190.

<sup>(</sup>e) De Satrif. Mif. 1. 3. c. 23. n. 1.

per chi nel giorno di S. Teresa celebra nelle Chiefe de' Carmelitani Scalzi (a) e Bened. XIII. a' 10. Gennaro l'ha esteso per le Chiese ancora de Carmelitani dell' antica offervanza (b); ma in tali privilegi vi è foltanto il permesso di farlo, non già l'obbligazione . Questa obbligazione vi è però per chi nel giorno della fella di S. Benedetto, e per tutta l'ottava celebra nelle Chiese del suddetto Ordine, per decr. della S. C. de' 21. Marzo 1745. in Patavina (c). E secondo riferisce il più volte lodato P. M. del Monaco nel fine della sua Operetta. Clem. XIV. nel 1770., e Pio VI. nel 1774. diedero il privilegio, che chi celebra nella Chiefa de' Minori Conventuali di S. Francesco, o delle Monache sottoposte al medesimo Ordine; possano ogni giorno celebrare la Messa medesima, che celebrano i Religiosi ...

225. Ecco in fine i decreti, sopra i quali sono fondate le risoluzioni degli altri cinque casi. Sacerdos fecularis , five Capellanus , five non , qui recitavit officium semiduplex, vel simplex, vel feriale, illo die celebrans in aliqua Ecclesia Regularium, in qua recitatum est ab ipsis Regularib: eadem die officium dup. de non pracepto, pront de aliquo Sancto sui Ordinis, non potest dicere Missam de Requie . S. R. C. 9. Jun. 1668. in Conversang. An Sacerdotes, qui recisant' officium de festo duplici confluentes ad Ecclesias, five Regularium, five aliorum, ubi dicitur officium de semiduplici , possine ibi dicere Misas privatas defunctorum? Responsum fuit, Negative . S. R. C. 7. Maji 1746, in Varfav. (d) . Avverte il Tetamo : Hoe autem decretum , licet maneat in Suo vigore , fi mon celebrentur folemnes exequie . . fecus vero , fi fo-R 4

<sup>(</sup>a) Ap. Merati to. 1. part. 1. tit. 14. n. 1.

<sup>(</sup>b) Loc. cit.

<sup>(</sup>c) Ap. Talu n. 1171.

<sup>(</sup>d) Ap. Tala n. 467. 0 1228.

lemnes celebrentur (a) . In occasione di folennità ha disposto il decreto seguente : Utrum Sacerdos secularis , vel Regularis habens officium duplex , ( & quid fi duplex 1. vel 2. classis ) celebrans in aliena Ecclefia ex divotione , ubi celebratur festum folemne , debet celebrare Miffam , conformando fe illi Ecclefie , ubi celebrat , etiam quoad folemnitatem ; & colorem paramentorum ? Utrum etiam Sacerdos fecularis , vel Regularis habens officium duplex ; ( & quid fi duplex 1. vel 2. classis ) ; celebrans in aliena Ecclesia ex obligacione in sepultura solemni alicujus tadaveris, vel exeguiis solemnibus, debet se conformare illi Ecelefia , celebrando Miffam de Requiel Refp. Serventur decreta alia edita in una Tertii Ordinis" S: Francisci 11. Junii 1701. Sacerdotes tam fetulares quam Regulares conformare se debent ritui Ecclesia , in qua celebrant . S. R. C. in una Ord. Carmel. Excalc. 29. Januar. 1752. (b) . Il lodato Tetamo fogglunge : Debent se conformare, fi quidem sit solemnitas; fecus autem, fi non fit folemnisas (v) .

226. Il decreto, a cui si rimette, in una Tertio Ordinis, è il seguente : Sacredotes etiam Regulares, diebus, quibus propria osserciant su si un deplici, celebrantes in alienis Ecilessis, quando peragitur sessum com la manta e conformando se rius ; ao solori carundem Ecclesarum. In abits vero diebus possum carundem Ecclesarum. In abits vero diebus possum si un die de quando problemiur Misse voiros ; vet des austormas, deben se uniformare; saltem quoad colorem. Sacerdotes extert confluentes ad Ecclesar etiam Regularium, O celebrantes de Sanctis; etiam Ordinis, quando sessum celebratur cum solemnitate o concersi populi; deben in misse se uniformare cum Sacerdotibus illius Ecclesa, etiam Regularibus ;

quoad

(a) Die 2. Novembr. n. 103.

<sup>(</sup>b) Ap. Talu n. 1261. (c) Die 2. Nov. n. 103.

quodd Credo , O numerim orationum more duplieium; in aliis vero diebus possunt (a) . Si noti col Tetamo, che in questo decreto non si da il permesso di celebrate la Messa di Requie pelle Chiefe, in cui si fa l'officio di rito doppio essendo ciò conceduto dal decreto di fopra notato, foltanto nelle eseguie fatte con istraordinaria solennità; ma solo si permette il celebrare la Messa che ivi occorre. Ex hoc non permittitur , nift celebrare miffam ibi occurrentem (b) . E' vero, che parlando delle Chiese, dove vi è la festa di un Santo senza solennità, dice questo decreto, che gli esteri non debbono, ma possono uniformarsi; ed è vero ancora, che nel decreto del 1752, riferito qui prima di quelto, domandata la S. C. circa le Melle di Requie nelle Chiefe , dove vi è solennità di esequie, rispose, che si offervaffe il decreto prefente ; onde pare , che poffa argomentarsi così : Circa le Messe de Santi vuole il decreto presente, che nelle solennità gli esteri debbano uniformarli; nelle felle fenza folennità poffano; dunque rimettendosi la S. C. a questo medefimo decreto, circa le Messe di Requie; ne deriva, che in occasione delle esequie solenni vi è l'obbitgo di uniformarsi , e che mancando tal folennità possano gli esteri celebrar dette Messe .

<sup>(</sup>a) Ap. Tala n. 752. 6 753.

<sup>(</sup>b) 2. Nov. n. 104.

quella parte che contenea la permissione : onde dopo il serventur decreta alias edita in una Tertis Ordinis; acciò non si fosse creduto, che anche ciò che in essi si permetteva per le Messe festive , dovesse estendersi alle Messe di Requie ; soggiunse la S. C. Sacerdotes ec. conformare fe debent ec. e lasciò sotto silenzio il possunt; dando con ciò ad intendere, che solamente quando vi era solennità in Chiefa per l'esequie doveano offervarsi i decreti fatti per la solennità delle feste ; non già quando mancavano l'esequie solenni doveano pure offervarsi i decreti fatti per una simile mancanza di solennità nelle seste. Tanto più che il decreto proibitivo della Messa di Requie agli esteri che sacendo l'officio doppio, celebrano nelle Chiese, dove il rito è semidoppio; è di gran lunga posteriore al decreto in una Tertii Ordinis ; avendo quello la data del 1701. e quello la data del 1746. , onde l'offervanza che il decreto del 1752. prescrive del decreto Y del 1701. è limitata al folo caso delle eseguie solenni di cui il decreto del 1746. non avea parlato . Quindi il Tetamo parlando di detto decreto del 1746. , scrive così . Quod decretum non fuit revocatum quoad exequias non folemnes per aliud decretums an. 1752. 29. Januar., quod processis solum de exe-quiis solemnibus (a). Il Cavalieri comentando il presato decreto del 1746. Quod autem, scrive, notatu magis dignum est , prohibitio procedit etiam de cafu, in quo mortualis in Ecclesia occurrit folemnitas, in die nempe obitus, feu Anniversario defun-Horum (b). Il Teramo lo censura , perchè estende la proibizione, o censura, perchè estende la proibizione anche in occasione di solennità : quando che allora è lecito il celebrare la Meffa di Requie : Ma quando ciò scriffe il Cavalieri , cioè nel 1748, non fi era

<sup>(</sup>a) 2. Nov. n. 104. (b) To. 3. app. ad c. 9. decr. 1.

fi era ancora formato il decreto, che n'eccettua la detta folennità; ma fi pubblicò, come di fopra abjumo riferito, nel 17,521, ed è flato aggiunto nel fine del quinto Tomo delle Opere del medefimo dal fio continuatore. Lo ceniura altresi, che in altro duogo, ha affermato, effe lecino il celebrar tali Medici di Requie, ancorehè non vi fia folennità, ed in cio realmente il Cavalieri prefe abbaglio, e fi contradific (a).

228. Proleguiamo a riferire gli altri decreti : Recitantes officium de Mariyre , O' celebrantes in Ecelestis, ubi dicitur de Confessore, utrum se debeant. conformare in colore illis Ecclesiis, esiamsi ibi nulla fit folemnitas ? Affirmative ; etiam ewood Miffam ; que non parerit celebrari, de Sancio Confessore, fi color fuerit rubeus . S. R. C. 7. Maii 1746. in Varfav. (b) . Dunque fi color officii Celebrantis, enil comento del Cavalieri, diversus sit a colore efficii Ecclesia; tune Celebrans non potest amplius celebrare Missam de suo officio sub colore Ecclesia ; sed debet fe conformare Ecclefia in colore simul, as missa. (c) Dello stesso modo parla il Tetamo (d). In Ecclesiis. Regularium diebus Dominicis, quibus cam Regulares , quam exteri celebrant de Dominica , poffunt exten ri uti coloribus paramentorum, quibus uturar Regulares ratione alicujus oflavo, O' Regulares celebrantes in alienis Ecclesiis uti colonibus junta ritum earumdem ; O' tam exteri in Ecclesiis Regularium , quam Regulares in alienis pollunt apponere commemorationem oftava, ut fupra occurrentis, fervata Rubris ca de duplici oratione in Dominicis infra octavame S. R. C. 11. Jan. 1071. in und Terris Ord. S. France

<sup>(</sup>a) Tet. 2. Nov. n. 104. ....

<sup>(</sup>b) Ap. Talu n. 1229.

<sup>(</sup>c) To. 5. c. 27. decr., 6.

<sup>(</sup>d) To. 1. Diat. c. 2. n. 525 C. ..

Franc. (a) . Ma ora dopo l'ultimo decreto antecedente quel possunt ha da cambiarsi in debent ; come si è spiegato al n. 223. Probibilio facta a S. R. C. in declaratione quod Sacerdotes feculares, etiam Cappellani , qui licet recitaverint officium femiduplex , vel simplex, vel feriale, non celebrent Missam de Requie in Ecclesia Regularium, in quibus recitatum sit officium duplex de non pracepto, vel de alique Sancto sui Ordinis , intelligi etiam debet pro Ecclefiis Monialium . S. R. C. 11. Febr. 1702. in Tarvisina (b). Non sarebbe necessario il far menzione della facoltà data dalla S. C. a' Cappellani delle Monache di celebrar la Messa di quel Santo, di cui le medesime recitarono l'officio, ma però col Messale Romano; perchè ne' decreti più moderni già riferiti si è data a tutti la medesima facoltà . Conentrociò affinchè nulla resti da sapersi circa la presente materia, ne produciamo qui per ultimo i decreti . Confessario, & Cappellanis tantum quarumcumque monialium fervitio addictis , licitum est Missas Sanctorum , de quibus ipfa recitant officium , celebrave , sed cum Missali Romano ; O' de communi ; non verd Millas proprias corumdem Sanctorum variis Ordinib. contessas . S. R. C. 20. Nov. 1727. in generali decr. approb. Clem. XI. (c). Facultas celebrandi cum Mifali Romano concessa a S. R.C. pro Cappellanis Monialium; intelligi debet pro omnib. O fingulis , qui ex debito tenentur celebrare in Exclesiis pfarum Monialium; dummodo celebrent tum Miffali Romano . S. R. C. 11. Febr. 1702. in Tarvisina (d). Averte il Talà , che sebbene nel suddetto decreto generale fi diffe, Confessario, & Cappellamis tantum; vi s'intendono inclusi eziandio, qui exdebito

<sup>(</sup>a) Ap. Talu n. 754. (b) Ap. Talu n. 757.

<sup>(</sup>c) Ap. Talu n. 757.

<sup>(</sup>d) Ap. Talà n. 758.

debito tenentur ec. (a) . E noi ripetiamo, che oggi è permesso a tutti ( n. 226. ); anzi quando ne'Monaiteri di Monache vi è folennità, o pure il colore dell'officio doppio delle medefime è diverso dal colore dell'officio del Celebrante, è a tutti comanda-

to (n. 228.).

229. Ora ci resta da riferire i giorni, ne' quali è proibito il celebrare nell' Oratorio privato. Premettiamo, che qui fi parla degli Oratori che fi dicono privati in fenio stretto, e che di loro natura sono tali; e si trovano ne' Palazzi, nelle Case de' Nobili per privilegio Apostolico, Ma vi sono degli altri Oratori che sono di loro natura pubblici, perchè in ogni giorno dell'anno vi si possono celebrare quante Messe si vogliono, e tutti soddissano al precetto ascoltando ivi la Messa ne' giorni festivi ; e contuttociò fi dicono privati per distinguerli dalle Chiese. Tali sono le Cappelle erette dentro le Case Religiole, o in virtù de loro privilegi, o colla facoltà del Vescovo. Tali fono le Cappelle erette colla stessa sacoltà ne' Seminari, Conservatori, ed altri luoghi pir, come ancora negli Ofpedali, nelle carceri &c. Tali finalmente fono le Cappelle che sempre si trovano ne' Palazzi de' Vescovi, le quali possono. servire per tutti i Sacerdoti, anche dopo morto il Vescovo (b) . Or parlando, degli Oratori privati di, loro natura, o sia domestici, ne' Brevi Appostolici che li concedono, si proibisce di celebrarvi la Messa nelle due Pasque, nel Natale del Signore ; e nelle altre feste più solenni dell' anno. Quali sieno queste leite, su dichiarato da più decreti delle S. C. de Riti, e del Concilio ; e finalmente tutte furono enunciate da Bened. XIV. nella sua Costituzione Magno de' 4. Giugno, 1751. al Paragrafo 12. colle

feguen-

<sup>(</sup>a) Ibid. n. 893.

<sup>(</sup>b) Fagnan. in t. quetorisate 27. de cenf. Jo. Bapt. Gat. tico de Diet. domeft. e. 18. n. 6. 0 c. 17. n. 12. 0 feq.

feguenti parole : quos inter etiam enumerantur dies Epiphanie; & Ascensionis Domini, Annunciationis, O' Allumptionis B. M. V., omnium Sanctorum ; nes non Sanctorum Apostolorum Perri, O Pauli, ac-Titularis Ecclesia loci : A quella Colt. Pontificia opnuno deve ubbidire fenza potere aggiungere altre felle. neppure, coll'argomentare a minori ad majus. Un folo dubbio può farfi circa le ultime parole della detta Enciclica: ac Titularis Ecclefie lici . E febbene prendendole alla lettera diboterebbero la festa del Santo Titolare della Chiefa ( n. 191. ) i Dottori rondimeno, e la comune pratica l'ha con ragione interpretate pel l'intertore Principale , il quale altre volte è fiato così espresso; con ragione, perchè non il Titolare, ma il detro Protettore ha la festa di precetto ( n. 103. ). Le altre queffioni circa gli Oratori appartengono alla Moral Teologia.

## C A P O XV.

Di alcune mutazioni da farfi alle volte nella Messa: del colore de facri paramenti; è di tutto ciò che apparitene à medessimi, ed à vasi sacri.

230. VI fono alcune Messe proprie di Santi ordinate nel Messale secondo il vito del tampo l'alquale, mentre per ordinato fral medesimo occorrono ; e ve ne sono al contrario altre , nelle quali si è posto l'ordine del rito extra tempus Padebile; come ordinariamente accadono. Or qualora sortiste , che o le prime abbiano a leggeri corra sempus Pachale , o le seconde tral detto tempo ; è necessario delle mutazioni ; ed accomodarle secondo il tempo che allora corre ; e per non errare ; sono da offervaria le seguenti. Regole.

231. REGOLA I. Rilpetto all'Introito vine il leguente decreto: Si transferatur ad tempus Pafchal' festum SS. Martyrum, in quorum Missa Introitue

271

se, Gaudeamus omnes in Domino ec., s. ultra introitum, Gaudeamus ec. habeat estam proprium vel Evangelium, vel Epissolam; tume deber rectieri idem Introitus; secus s. nibil aliud proprii haberet; quia de eo casu Introitus alter incipiens, Protexisti me Deus, dieitur. SIR. G. 20. Nov. 1738. in una Cartaeim. in Hisan. (a).

232. REGOLA II. Dalla Settuagesima sino a Pasqua si toglie l'alleluja in quei luoghi della Mesla, dove si trova; ma nel tempo Pasquale si aggiungono due alleluja al primo verso dell' Introito, non già al secondo; ed uno solo così all' Offertorio, come al Communio; ma se nelle Messe ordinate per lo tempo non Pasquale vi si trova quest' alleluja, non vi si aggiunge l'altro . Dopo l'Epistola fra l' anno vi si legge il Graduale. Dopo la Settuagelima non fi lascia il medesimo, ma si legge sino all' alleluia exclusive; e vi si aggiunge sil Tratto . Neltempo Pasquale non vi si legge ne il Graduale, ne il Tratto; ma dopo due alleluja, si leggono due versi, ognuno de' quali termina coll' alleluja. Quando manca a qualche Messa raluna delle cose già dette , come ordinata per un tempo diverso, si prende dal Comune, se vi è, altrimente da una Messa fimile.

233, REGOLA III. Leggendofi fuori del tempo Pafquale una Media affegnata per detto tempo, e vice verso, al orazione con la Secreta ec. non fi cambiano mai: l' Epiflola propria e il Vangelo propria enpure cambiano; ma quando fono comuni, cioè prefi dal comune; e per il Santivdi quella Gerarchia vi tono due Meffe comuni, uno pio tempore Passabeli, e l'altro exita tempus Paschale; fi cambia allora tutta la Messa , ceetto l'orazione. Se poi la Messa de mompola per es. pel tempo Pasquale col Vangelo preso dal Comune, e si dee leggere dopo der-

<sup>(2)</sup> Ap. Talù n. 1060.

273 detto tempo; e della Gerarchia di quel Santo noa vi. iono due comuni; come accade per li Contellorii allora fi, dice la medelima Meffa accomodata nel mo do espoito nella Regola antecedente. L' Epiflola, e il Vangelo propri, come fi dife, non fi murano; ran esfendovi due comuni, uno pel tempo Pafquale, l' altro siori di detto tempo, fi cambia tutto il resto.

234. ECCEZIONE : Alle volte il Vangelo è preso dal comune, onde giula la Regola affegnata dovrebbe cambiarsi ; ma perchè per un motivo particolare è stato assegnato a quel Santo , come proprio ; perciò lo ritena sempre, in qualtunque tempo legga la di lui Mella; cambiandosi quella sola-

mente nel restante.

225. Ora riporteremo i decreti della S. C. che coeli esempi consermano la Regola, e l'Eccezione. Il Vangelo per la fetta di S. Pietro Martire, Eco sum vitis vera , è preso dat comune unius Martyris tempore Paschali , perchè la Messa pel tempo Pasquale e stata composta . Quando festum S. Petri Martyris transfertur extra tempus Paschale, Evangelium erie , fi quis venit ad mo . S. R. C. S. Maii 1726. in Einsidlen (a) . Quelto Vangelo è del comune di un Martire fuor del tempo Paiquale, e la Mella sarà , In virtute , Per li Santi che ora nomineremo si procede della stessa maniera, perche il Vangelo è preso similmente dal comune . Per li Santi Cleto, e Marcellino che nel tempo Pasquale hanno la Messa, Sancti tui, fuori di detto tempo si leggerà la Messa Litret ; e così per li Santi Sotero , e Cajo . Per S. Fedele da Simaringa, per S. Venanzio, e per S. Giorgio, per la quali nel tempo Pasquale è affegnata la Messa Prosexisti, fuori di detto tempo si dira la Mella, In Virtuite tol - Vangelo, Si quis venit ad me preso dal 1

<sup>(</sup>a) Ap. Tala n. 974.

la Messa Statuie. Per S. Stanislao Martire la Mossa sarà, Sacerdotes, il Vangelo della suddetta Messa. Statuit.

226. Si festum alicujus Sancti Martyris habens in Milla proprium Evangelium transferatur ad tempus Pa-Schale dici debet idem proprium Evangelium , non vero unum en allignatis pro tempore Pafchali . S. R. C. 20. Nov. 1738. in una Cartag. Hifp. (a). In vigore di quelto decreto, lopra di cui è fondata la Regola generale da noi affegnata ; crasferendosi la fe.ta de' Santi Martiri Nereo, Achilleo ec. dopo il tempo Pasquale , non si debbono mutare nè l' Introito , nè Il Vangelo che fono propri, avendo preso abbaglio il Talà col dire, che il Vangelo abbiasi a pren lese dal comune exera sempus Paschale (b). Dall' Introito si tolgono gli alleluja : in vece dell' Epittola, Stabunt justi che non è propria, ma del comune del tempo Paiquale fi. dirà , Justi autem dalla Messa Sapientiam : e il Graduale che deve essere di Martiri fratelli fi prendera dalla Messa de' Santa Gervasio, e Protasio a' 19. Giugno (c). Così dovranno regolarsi i casi somiglianti .

<sup>(</sup>a) Ap. Tala n. 1061.

<sup>(</sup>b) In not. ad n. 472.

<sup>(</sup>c) Tetamo die 12. Maii n. Si

a Messa propria (a). Se nel tempo Pasquale si celehri la detta festa, ma si divida S. Giacomo da S. Filippo; l' Epittola non fi muterà, il Vangelo a prenderà dalla sopraddetta votiva, il resto dalla Mella di S. Marco Evangelilla ; e l'orazione fi dirà in singolare . Per S. Filippo poi si dira tutta la Messa, come si trova, e soltanto si murerà il numero nell' orazione (b) . Trasferendosi la festa di S. Giovanni ante portam latinam fuori del tempo Pasquale, si leggerà la Messa del Santo che è a 27. Decembre, ma col Vangelo, ed orazione del 6. Maggio. In caso di una simile traslazione della Festa di S. Michele Archangelo che siecelebra igli otto di Maggio, cioè della fua Apparizione ; leggerà la Messa del Santo de' 29. Sestembre . B se abbia a trasferirsi fuori del tempo Pasquale l'Invenzione della Croce, dovrà dirli la Messa dell' Esaltazione della medesima eccetto l'orazione, il Vangelo, e l' Offertorio, che si prenderanno dalla Messa di detta Apparizione . Qualora si volesse celebrare la votiva di S. Pietro, e Paolo nel tempo Pasquale, non dovrebbero mutarsi l' Epistola, e il Vangelo della loro votiva che è nel Meffale ; ma il resto dovrebbe prendersi dalla Messa di S. Marco Evangelilla a' 25. Aprile . Del cambiamento delle Orazioni, quando nella medefima Messa ne accadono due fimili, ne ragionammo al n. 190.

23. Di cinque colori fa ufo la Chiefa ne l'arriparamenti; cioè del bianco, rollo, verde, violacco, enero. Il bianco fi adopera in tutre le felle del Signore, eccetto nel Venerdi Santo; nella vigilia felta, ed ortava della Pentecole; nell' Invenzione, ed Elafazione della Santa Croce, come ancora del fine Trionfo; nelle feite del praziofiffmo Sangue de Gesà Crifto, delle fue Piaghe, della lancia, della

<sup>(</sup>a) Tetamo 1. Maii n. 12.

corona di fpine, della Sindone, e della Commemoracione di lua Paffione, in tutte le quali come appresio diremo, si richiede il colore rosso (n. 239.). Nella festa del suo sacro Cuore si volea da taluni. il colore roffo, I Padri Agostinianio Scalzi di Milano domandarono perciò la S. C., quinam color fir adhibendus in Milla Cordis Iesu, albus ne . an rubeus ? Rispose a'17. Agosto 1771. Usendum colore albo . Quelto medelimo colore elige la felta del SS. Redentore; e così fu emendato per opera del P. M.F. Giuseppe del Monaco M. C. in un Direttorio; dove si era affegnato il roffo. 2, Si adopera il bianco in tutte le Messe che il dicono della Domenica co della feria in tutto il tempo Pasquale , 3. Nelle felte di Maria SS., degli Angioli, de' Confessori, delle Vergini, delle non Vergini, che non sieno martiri, 4. Nella Natività di S. Gio: Battiffa , nella festa di S. Giovanni dopo Natale, di S. Pietro ad Vincula; delle due Catedre del medefino , della Conversione di S. Paolo, e di tutt'i Santi , 5 Ne giorni, e negli anniversari della Dedicazione della Chiefa della Chiefa rare; della coronazione del Papa ; es confecrazione del Velcovo . 6. la tutt'i giorni dell' ottava delle già mentovate feste, quando la Messa è della medesima. 7. Nelle Domeniche fra le medesime ottave, ancorche l' officio non si faccia dell' infra offac vam , ma della Domenica. Si eccettuano quelle Dom meniche, in cui si adopra il color violaceo, nelle quali, ancorche occorrano fra le dirave ma non fi faccia l'officio dell'ottava, il colore dec effer violaceo. 8. In tutte le votive private, o folenni delle riterite felte, ed anche in quella pro fponfo, O (ponfa . Quanto abbiamo, detto , tutto fi preferive dalla Rubrica (a). Vi fu chi credette doversi usare il colore bianco nella Messa solenne avanti al SS. espoito, quantunque la Messa non fosse votiva del

<sup>(</sup>a) Rubr. Ben. Mif. tit. 18. 1. 2. ....

Sacramento, ma della Domenica, o altra felta. Ma la S. C. decretò il contratio: Dum fis expolito SS. Sacramenti ratione folemminati ad populum in Dempinicis privulegiatis, vel alits felis; yn altara majori, vibi est espositum publice Sacramentum. Is celebrestur Mijla diei, celebreri debet cum pur ammitis felio, seu officio convenientibus; scilicar non est adhibendus color dibus, uti competens folemnitati, ratione expositionis, sed estam violaceus. S. R. C. 139-130. 131: in una Ord. Disc. Cambel Belove. Us.

239. Il colore rosso si adopera in tutte le feste di Gest Crifto eccettuate nel numero antecedente come ancora nella vigilia, feita, ed ottava di Pentecoite : neile feite degli Appoitoli , fuorche nelle nominate nello itesso numero: nelle feste de martiri vergini, o non vergini, inclusa anche la Decollazione di S. Gio: Battiffa: nelle ottave, e nelle votive delle succennate felle ; come ancora nel solo giorno dell' ottava degl' Innocenti, non già nella loro festa ed anche in questa, se occorre in giorno, di Domenica : nella votiva de' medelimi , e nella votiva pro eligendo Summo Pontifice: nella festa di S. Giovanni ante, portam latinam: nella Commemorazione di S. Paolo Appoitolo; e nelle Domeniche che occorrono fra le ettave delle dette feste : ancorche l'officio sia della Domenica; eccetto però se il colore della medesima sia violaceo (6). Si disputò qual colore dovesse adoprarsi nella feita, che a fa in qualche Ordine Religiofo di tutte le Reliquie, che sono in tutte le Chiese del medesimo. Il Cavalieri dopo avere addotte le ragioni pel bianco, e pel rosso, al primo egli aderisce (c). Ma essendoli dagli Eremiti Scalzi di S. Agoltino propolto alla S. C. il dubbio : In Milla officio commemora-

<sup>(</sup>a) Ap. Tald n. 1254.

<sup>(</sup>c) To. 1. c. 4. decr. 16. ex n. 22.

evois omnium Santorum, quorum Reliquie in prepris Ecclesis offeruntur, quorum Reliquies Congegationis, concella; quartiur, quo colore uti debens, albo ne, vel rubeo i La rispolta sur Adhibondum effe colorem vabrum; e poeta la data de i 1. Agosto 1971.

240. Il cotor verde si usa nelle Messe delte ferie, e delle Domeniche dopo l'ottava dell' Epifania sino alta Settuagesima ; e dopo l'ottava della Pentecoste sino all'Avvento, eccetto le Domeniche fra qualche ottava (a). Il violaceo in tutte le Messe delle ferie, e Domeniche, anche di quelle fra le ottave, da Settuagelima sino a Pafqua, e nel tempo dell' Avvento. Le Messe di Giovedì e Sabbato Santo non si computano fra quelle delle ferie; ma fra le Messe delle selle di Nostro Signore ; onde , come si disse, esigono il colore bianco. Nel Venerdi Santo, come fi dirà, fi usa il color nero. Di più si adopera il violaceo in totte le Messe delle vigilie col diginno, delle Quattro Tempora, e delle Rogazioni, fuori del tempo Pafquale; ( nella vigilia di Pentecofle, e nelle Quattro Tempora feguenti, fecondo fu detto, si adopera il rosso ); nel giorno degl' Innocenti, quando non è Domenica, e in tutte le votive feguenti ; cioè della Passione, incluse quelle delle Piaghe , del Sangue ec. per la remissione de' peccati, pro quacumque necessitate, pro stinerantibus, pro vitanda mortalitate, pro pace, tempore belli, pro infirmis, ad obtinendam gratiam bene moriendi, ad tollendam schifma , e finalmente pro Paganis (b). Il decreto della S. C. de' 21. Giugno 1670. in Oritana (c) dice, che non possono celebrarfi le Messe di Requie , nisi cum colore nigro, vel faltem violaceo. Afferma il Cavalieri (d) , che

COR

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Miff. zit. 18. n. 4.

<sup>(</sup>b) Rubr. cit. n. 6.

<sup>(</sup>c) Ap. Tali n. 479.

<sup>(</sup>d) To. 3. c. 12. dear. 1. n. 3.

con quel faltem ha voluto la S. C. dinotare, non effer permello il detro colore ad arbitrio del Celebrante, ma folamente in fubfidium, O nonnifi aliqua ungente necessituate. A lui, aderilce il Tetamo (a); ed a noi pare doversi aggiungere, che nelle esequie di un defunto, e nella Messa di Requie del secondo giorno di Novembre sarebbe motio inconveniente il serviris del color violaceo; e che il norato decreto debba intendersi per le Messe quantidiane.

241. Il color nero dunque si adopera soltanto nelle Messe di Requie, e nel Venerdi Santo. Le Pianete di ogni colore allora possono lecitamente usarfi , quando prevale in effe il colore che effee là Messa che si celebra; come se esigendo il colore bianco, il fondo della Pianeta è di color bianco a Ma se ogni colore vi sa un egual comparsa, con ragione dicono il Turrino (b), il Merati (c), e il Cavalieri (d), che tal Pianeta non può fervir per verun colore, fuorché in caso di necessità. Il colore di oro stima il detto Turrino, che possa adoprarsi soltanto in luogo del verde; ma il Quarti , il Merati col Cavalieri giudicano, che posta far le veci del bianco, e del rosso. Chi vuole nondimeno offervare con elattezza le Rubriche, non si ferve di tal colore che fa comparfa di giallo; e questo non è nominato in dette Rubriche

242. I Minori Offervanti di S. Francesco propoori calla S. C., il caso di una Domenica occorrente fra un'ottava in cui l'officio si fa della Domenica, ma in esso si cui l'officio si fa della Domenica, ma in esso si cui l'officio si fa della Domenica, ma in esso si la ancora la commemorazione di un temidoppio a guisa di semplice per accidens. E pershè una tal commemorazione dee precedere quella

<sup>(</sup>a) 2. Nov. n. 68.

<sup>(</sup>b) Part. 1. fect. 4. c. 4.

<sup>(</sup>c) To. 1. part. 1. tit. 18. n. I.

<sup>(</sup>d) Te. 3. c. 12. deer. 1. n. 7.

dell' infra octavam : domandarono, fe dovea adoprarsi il color dell' ottava, o pure del semidoppio. La S. C. a' 28. Marzo 1775. riffole, doverfi adoprare il colore conveniente all'ottava. Avvertono poi tutt'i Rubricitti, chè quando la Messa privata non concorda coll'efficio, il colore del Paliotto dell'Altare deve uniformarfi a quello dell' officio; il colore delle facre velli del Sacerdote dee effer quale l'efige la Mella che celebra : Ma nella Mella folenne anche il colore del Paliotto dee uniformarli al colore della medefima ; e ciò anche nel giorno della commemorazione de Fedeli defunti; fed fi in eo ( Altari ) adsit Tabernaculum SS. Sacramenti, hoc non conopao nigro, sed violaceo tegendum erit in bonorem Christi viventis, ficuti edocent Gavantus, Bouldryus, aliique: sono parole del Cavalieri; il quale soggiunge; che nella prefata commemorazione, anche nelle Mefse private debbono avere gli Altari il Pallio di color nero, eccerto quello, dove da' Canonici fi canta la Messa dell'ottava (a).

243. La Rubrica dice, che in alcuni giorni i Mihistri utuntur Planetis plicatis, perd in Cathedralibus , O pracipuis Ecclesiis; ma che in minoribus Ecclesiis si servono del solo camice (b) . E di ciò ne fa menzione un decreto de'13. Giugno 1684. in Angelopolituna (c). Ma il Merati riferisce due altri decreti, ne' quali si permette l'uso di dette Pianete piegate alle Chiese insigni de' Regolari; e ne' tempi di Quaresima, e dell' Avvento anche alle Chiese Parrocchiali (d). La consuerudine di usarsi anche in altre Chiese, ben può ritenersi; sì perchè la Rubrica non ne fa espresso divieto, ma semplicemente afferifce, che nelle Chiefe principali utuntur di det-

<sup>(</sup>a) To. 3. c. 12. decr. 1. n. 8.

<sup>(</sup>b) Rubr. Mif. fecundi ord. tit. 19. (c) Ap. Tala n. 573.

<sup>(</sup>d) In Ind. decr. n. 247.

244. Comanda la Rubrica, che le vesti sacre da usarsi per celebrare la Messa sieno benedette; e que-

<sup>(</sup>a) In dia. Rubr. n. 7.

flo precetto è flato fempre riputato grave ; e giufia il fentimento di Benedetto XIV. (a), anche il cincolo, e Piviale debbono benedirli ; ed eziandio la Dalmatica, e le Tonicelle, come infegnano il Canvalieri dopo il Quarti (6). E siccome farebbe senza dubbio colpa mortale il celebrare fenza la Pianeta; o il camice, o la stola, o il manipolo ; così la medefima colpa fi commetterebbe celebrandofi. con aleuna di tali velle non benedetta (c). Per veruna neceffità è lecito celebrare fenza le facre vesti , p fenza che sieno benedette; ma quendo mancaste il solo manipolo, stima il Collet, che sa lecito, fe, non celebrandos, il popolo si scandalitzi. Molti Probabilifii dicono lo stesso di chi celebra senza cingolo, o col cingolo non benedetto; ma ci fembra più ragionevole il condannarlo foltanto di colpa veniale ; e diciamo dello stelfo modo di chi celebra senza l'amitto, il quale non ha bisogno di esser benedetto. Fu sentimento di alcuni Moralisti, che se colle vesti non benederte siasi già celebrato; non abbiano poi bisogno di altra benedizione; ma giustamente viene ributtata da Mons. Liguori (d) questa opinione: e foggiunge, che per atteffato del Card de Lugo vien ributtata comunemente . La ragione fi è , perchè allora è lecito usar le dette vesti, quando coll'autorità della Chiefa fono flate depitate al Sacrificio della Messa. Or la Chiesa ha sibilito, che questa deputazione si faccia colla benedizione: dunque quando questa manca, ancorche sias con esse celebrata la Meffa, non restano mai deputate gel Santo Sacrificio, mentre la benedizione non si fa colla celebrazione, ma colla formola dalla Chefa stabilità per tal fine . La facoltà di benedire le suddette vesti d

<sup>(</sup>a) Notif. 21.

<sup>(</sup>b) Cav. 10. 3. 4 11. decr. 1.

<sup>(</sup>c) Ligor. Th. Mor. de Sacr. Mil n. 377. (d) Th. Mor. de Sacr. Hif. n. 38.

indubitato , che l'hanno i Regolari , eziandio per le Chiefe altrui ; effendo chiaramente espressa ne' loro privilegi; che abbiamo offervato: La S. C. coll'annuenza di Alessandro VII. prescriste sche le benedicessero per le sole loro Chiese; ma i PP. Cassinesi fi dolfero; che con tal decreto loro fi toglieva l'ufo de' privilegi Appolioliti che godevano; e la S: C. rispose, che esibissero tali privilegi, e fratanto si afteneffero da sì fattà benedizione (a) . Rifferte il Cavalieri, che non volle col primo decreto la detta S. C. derogare a' privilegi de' Regolari; ma foltanto metterli in chiaro (b). Ci fa sapere Bened. XIV.; che i menzionati Padri Callineli lino a quel tempo non aveano presentato il riferito privilegio (c) . Se l'abbiano poi fatto, nol fappiamo: sappiamo bensl dal P. Fabio de Albertis, che Benedetto XIV. a' 31. Marzo 1744. ordind alla S. C. de' Riti, che facesse di nudvo imprimere il decreto di sopra enunciato fatto sotto Alessandro VII, e lo mandasse a tutti gli Ordinari; acciò lo facefero offervare, caffigando i trafereffori (d). Vale a dire, che il divieto di benedirfi tali vesti da Regelari per le altrui Chiese sta in tutto il suo vigore. Si è posto similmente in controversia, se il Vescove il quale de jure ha la facoltà di benedire i facri paramenti possa ad altri delegarla: Vi sono valide ragioni per la sentenza affermativa; e con fondamento si dubita, se sia vero un decreto, che talano alduce a favore della negativa à Fra i Velcovi vi fono di coloro che fanno tal delegazione; e ve ne foto; che per cautela ottengono la facoltà di farla.

ce non resta conserato per essersi col medelimo ce-

<sup>(</sup>a) Ap. Tali . 372. 0 402

<sup>(</sup>b) To. 3. c. 1. decr. 5. n. 4.

<sup>(</sup>c) Notif. 21,

<sup>(</sup>d) De Sacris menfila e 6 de la Till AT

<sup>(</sup>a) Cav. l. c. decr. 6. n. 13.

<sup>(</sup>b) Th. Mor. de facr. Mif. art. 2. fect. 8.

tornatilis eft (b) .. 246. Non v' ha dubbio, che la Pisside; ed ogni altro vaso che ha da contenere l' ostia consecrata ; deve eller benedetto . Pyxis ; Oftenforium , & Corporalia, qua immediate inserviunt SS. Sacramento debent benediti juxta formam que habetur in Mif-(ali propria . S. R. C. 16. Nov. 1649. in Januen. (c): Vogliono alcuni, she anche i Purificatori abbiano s benedirsi, giacche è comandato, che si benedicano fino le tovaglie dell' Altare, che pure non fervono così da vicino al facrificio e come i detti Purificato-\*) . Che sia cosa molto decente il benedirli , non può negarsi; ma di ciò fare non vi è obbligazione alcuna; sum quia, scrive il Collet, id nullo jure 3 imo nec Rubricis praferipium est ; tum quia nullam ejus benedictionem propriam habent libri Rituales ;

<sup>(</sup>a) Los. cis. n. 11.

<sup>(</sup>b) Cov. to. 3. c. 11. decr. 6, n. 124

<sup>(</sup>c) Ap. Tali na 312.

tita docent Theologi faniores cum Suare, Lugo, Silvio, Collat. Andeg., idque in variis buinfce Reeni Diocesib. usurpatum vidi (a); come noi ancora in questi luoghi offerviamo . E lo conferma Ben-XIV., dicendo: Es post Suarez observavit Macrus in Vocabulario Ecclesiastico , Purificatorium , cujus baud ita vetus usus sit, non benedici (b). La boria, nella quale si metre il corporale, e il velo con cui fi copre il Calice, non fi benedicono. Le tovaglie, come si accenno, vuole la Rubrica (6), che sieno benedette; e che sieno tre; o pure una più lunga di lopra, e fotto di effa un'altra che fia duplicata. Prescrive, che la superiore arrivi sino a terra, ma quest' obbligazione si è tolta dalla comune consuetudine. I Corporali si benedicono insieme colla palla, e debbono effere di lino, sebbene sia permesso, che nelle fole estremità sieno ornati di seta, e di oro; essendo soltanto proibito, che tutra la parte superiore della palla abbia un tale ornamento: In facrificio Misse non adhibenda est palla a parte superiora drappo serico cooperta . S. R. C. 22. Jan. 1701. in una Camalu. Montis Corone (d) . Sopra l'Altare dove ha da celebrarsi, la Rubrica vuole, che vi sia la Croce, e almeno due candelieri colle candele accese, ed a piedi della Croce la Tabella delle orazioni fecrete: un cuscino nel corno dell' Epikola per collocarvi il Messale; e che nulla si metta sull' Altare, che al di lui ornamento, o alla Messa non appartenga .

247. Circa la Croce fono da sapessi due decreti-Ceux parva cum imagine Crucifixi posta fuper Tabernatulum, in quo affervatur SS. Sacramentum in Altari, non est sufficiens in Missa, sed poni deber

<sup>(</sup>a) Th. Mor. de Sacr. Mif. c. 9, a 2, fell. 8,

<sup>(</sup>b) De Syn. l. 1. c. 5. n. 5. (c) Rubr. gen. Mif. iii, 20.

<sup>(</sup>d) Ag. Tala n. 7441

<sup>(</sup>a) Ap. Talu n. 427. (b) Ib. n. 428.

<sup>(</sup>c) Ben. XIV. de Sacr. Mif. 1. 3. c. 70,

<sup>(</sup>d) The mer. de Sair. Mif. n. 394.

Per decreto poi della S. C. neppure a' Vicari generali, nè a' Protonotari è permessi il celebrare con quattro candele accese. Ad Missan Vicarii generalis non debent accendi quattuor candela. in Altari y nei illi assistatori quattuor candela. in Altari y nei illi assistatori quattuo cappellani cum cottis. Neight Vicariis generalibus, etiansi sun contenti sun Ministri cum cotta concedantur. 7. Ang., 1827. (m. Ang.) la medina prolibizione fu stata a Prelati interiori. Unico tantum contenti sint Ministra. data assistatori data assistanti data

248. E gul per fine notiamo, effer viceato il celebrare colla parrucca. Milla non potest calebrare cum casarie sicla . S. R. C. 3. Asg. 1651. E il Can. Nullus de conf. dift. 1. ordina, che neppure il Velcovo presuma velato capite Altari affiftere; ne può il Vescovo concedere sopra ciò alcuna dispensa fecondo il decreto del Pontefice Innoc. XI. (c) Vi è anche la proibizione di celebrare col herrettino serza ii permello della. Sede Appollolica : eccetto in qualche caso di necessità ; come se un Sacerdote gravissimo afflictus morbo, fosse attretto ad ulare per alcunt giorni il detto berrettino, col tenerlo fino alla Prefazione, e poi deponendolo rimetterfelo donos la comunique (d). E per l'anello che i Canonici possono tenere, mentre celebrano, vi è il seguentes decreto: Canonici quando Millam celebrant , de riel gore uti possunt annulo aureo, fed fine gemma, fine aliqua effigie . S. R. C. 4. Aug. 1663. in una

<sup>(</sup>a) Merati in Ind. decr. n. 219. 6 to. 1. part. 2,

<sup>(</sup>b) Ap. Talu n. 375.

<sup>(</sup>c) Ligor. loc. cit. n. 398.

<sup>(</sup>d) Ben. XIV. de Sacr. Mif. lib. 1. c. 9. n. 3

Dalmatiarum (a). Soltanto per un ispeciale privilegio si può tenere colla gemma; come da Benedet-10 XIV. fu conceduto a' Canonici di Urbino per la fola Messa solenne, e per lo solo Celebrante : Dignie. sates, & Canonici Metropolitane Ecclefia Urbinas senfis pollunt uti annulo cum unica gemna .. in Miffis Solemniter decantandis, Of quoad folum celebrantem es, S. R. C. 29. Jan. 1752. approb. eod. Pont. (b) . I Canonici poi della Città di A coli nella Marca di Ancona fecero alla S. C. la domanda: An licent Canonicis in Missis privatis, tam intra , quam extra Cathedralem uti opera inservientis Miffa tam pro delatione Calicis ad Altare , & illius reportatione ad Sacristiam; quam pro suftinendo Missale , indicando orationes , aperiendo , & porrigendo patenam cum Hoftia, tergendo calicem, eundemg. poftea cum vela estemendo. La risposta su , negacive in omnibus . S. R. C. 27. Maggio 1788,

## CAPO XVI.

Rifelezioni di varj casi appaetenenti alla Rubrica sopra i diferti che possono occorrete nella codebrazione della Messa.

A49. DRIMO CASO, se il Celebrante prima della consecrazione o se ne muoja, o sia assistito da un morbo che gl' impedifica di proseguir la Messa, non v' ha biogno, che da altri, sia la medessima continuata. Ma ciò accadendo dopo fatta la consecrazione, è precetto Divino grave, che un altro prosegua, e perfezioni il Sacristico. Se le sole specie del pane funono consecrate, il nuovo se reriote cominserà dalla consecrazione del vino; e se anche questa su già consecrato; cominserà dalla consecrato; cominserà da consecrazione del vino; e se anche questa si già consecrato; cominserà da consecrato; cominserà da consecrato; cominserà da consecrato del vino; e se anche questa si già consecrato; cominserà da consecrato del vino; e se consecrato del vino d

<sup>(</sup>a) Ap. Tali n. 436.

<sup>(</sup>b) It, n. 1265.

quelle parole , dove celsò il primo di leggere ; e ciò non sapendosi, dall' Unde memores ec. (a) Trovandosi un Sacerdote digiuno, egli è tenuto a supplire il detto Sacrificio, e fra molti che sono digiuni, è tenuto prima il presente, e poi l'assente. Qualora nessuno se ne trovi digiuno, è tenuto chi non è digiuno; e se chi è tenuto, si conosca reo di colpa mortale, se ha il Consessore, deve contessars; se' non l' ha, deve fare un atto di contrizione ; la qual cosa non riuscendogli, non gli è lecito il supplire (b). E che si deve fare, quando non vi sia verun Sacerdote, o quello folo, che non ha la contrizione de' suoi gravi peccati ? Ecco la risposta di Bened. XIV Nisi quis alius reperiatur Sacerdos, qui ante meridiem poffit Miffam perficere, putamus posse Hostiam, & Calicem condi in Tabernaculo, ut postero die Sacerdos, qui Missam celebrat, ea sumat ante ablutionem (c). Quell' ante meridiem vuol dinotare, che sino al mezzo giorno vi è l'obbligazione di l'upplire al prefato Sacrificio ; ma quelto ha bisogno di spiega. Imperciocchè l'esser passata l'ora di mezzo giorno, non toglie per fe stello una sì fatta obbligazione ; mentre essendo precetto ecclesiaitiso il non celebrare dopo mezzo giorno, cede al precetto Divino di perfezionare il Sacrificio; e questa è la ragione, per cui deve perfezionarsi anche da un Sacerdote non digiuno ; come si è detto di forra. Potrebbe ceffare l'obbligo succennato, giunta l' ora di mezzo giorno, ful riflesso, che passato un tempo molto lungo dopo l'interruzione fatta non vi farebbe più l'unione morale, e non potrebbe stimarsi più il medesimo Sacrificio. Or quest' appunto ha voluto intendere il lodato Pontefice col dire, Tom. I.

<sup>(</sup>a) Rubr. de defect. tit. 10. n. 3. Ben. XIV. de Sacr. Mif. 1. 3. c. 14.

<sup>(</sup>b) Rubr. cit. & Ben. ibid.

<sup>(</sup>c) Loci cit. n. 6.

che il Sacerdote che supplisa, si ha da trovare unte unerdiem. Può darsi mondimeno il caso, che debba ecrearsi ancora post meridiem; ciosè quando poco tempo prima del mezzo giorno è accaduta l'interruzione del Sacrificio. Altri vogliono, che debba sipplissi esiandio dopo sette ore: altri folamente dopo un'ora; ma ci sembra più ragionevole il sentimento, che l'obbligazione si estenda a due ore (a).

250. SECONDO CASO. Qualora li avvede il Celebrante, che l'Offia o non e di frumento, o è corrotta; se è prima della consecrazione, dee cambiarla, o se altra non ne ha, lasciar la Messa; e cambiandola già fatta l'oblazione, basta offerirla colla mente. Se di ciò si avvede dopo la consecrazione, o anche dopo l'affunzione di detta Offia; dee prendere, offerire, e consecrare un altra che sia buona; cominciando dalle parole, Qui pridie ec. Finalmente se l'avverte dopo l'assurzione e dell' Oltia, e del Sangue, è tenuto a consecrar di nuovo e il pane, e il vino ; e dopo aver consecrato ; statim sumat utrumque, dice la Rubrica (b) : senza ripetere altro, E ne porta la medesima due ragioni; cioè ne Sacramentum remaneat imperfectum; e di più, ut debitus servetur ordo. Acciò il Sacramento non resti imperfetto, basterebbe il consecrare la fola offia; ed alcuni in fatti furono di questo fentimento. Ma fi protesta Bened. XIV. di non aver coraggio di abbracciarlo a sì perchè è contrario ad una Rubrica espressa; e sì perchè non si offerverebbe il dovuto ordine di confecrare ed affumere prima il Corpo, e poi il Sangue (c). E' vero, che avvertendoli la cola prima di affumere il fangue, e consecrando la sola Ostia, come vuole la Rubrica.

<sup>(</sup>a) Ap. Ligor. Th. Mor. de Sacr. Mif. n. 355. Compend. Ital. Antoine de Euch. nota 48,

<sup>(</sup>b) Loc, cit. tit. 3. n. 4. 5. 0 6.

<sup>(</sup>e) Cop. cit. n. 2.

che in vece di vino sia potto pel Calice, aceto, o acqua. Avvertendos l'errore prima, potpos la confectazione, deve il Sacerdore, come si è detto dell'Oltia, fasti pottare il vino, osferirlo, e consectazione, deve il Sacerdore, come si è detto dell'Oltia, fasti pottare il vino, offerirlo, e consectazio. Ma avvertendosi dopo la comunione o del folo Corpo, o anche di quella materia inetta che è nel Calice, prescrive la Rubrica, a cui fece l'aggiunta Clemente VIII., che se il Sacerdore celebra in longo privato, consicri di nuovo un'altra Olia, e il vino, e subbito saccia l'assurante con profegua la Messa, passa que se profegua la Messa; ma se celebra in luogo pubblico, conscri di nuoro un'altra Olia, con se superiore della professione, con se professione, con se professione della professione, con se con se

252. QUARTO CASO, Che farà il Sacerdote, se avverte l'enunciato errore o circa il pane, o circa il vino dopo finita la Messa; o pure l' avvertì prima, ma non seppe allora qual partito dovesse preadere ? Il Suarez è di sentimento, che non deve, ne pud fare nnova consecrazione; Si Sacerdos non percipiat defectum, donec Missam jam omnino absolverit, non posse consecrare solum sanguinem ad integrandum prius Sacrificium ; quia jam actio effet omnino distincta moraliter, nec conjungeretur cum priori ad unum Sacrificium integrandum. Et eadem rasione non tenetur in eo cafu utramque speciem iterum confecrare; quia per boc etiam non redintegrat prius. Sacrificium , sed novum omnino distinctum offerret ; ad hoc autem non tenetur, imo nec porest illud offer-76; quia ut supponimus, jam non est jejunus, cum calicem aque sumpserit (b). Il Quarti concorda col Suarez; e vi aggiunge un'altro argomento, Confirmatur, egli serive, quia in his Rubricis notatur,

quod

<sup>(</sup>a) Tit. 4. n. 5. Ben. XIV. ex n. 3. ad 8, (b) De Euch. difp. 85. fell. 1. n. 3.

quod si expettando aliquamdiu, haberi possi materia apra, expectandum erit, ne Sacrificium remantat impersestum; ergo si esse tien mine expectandum, non posse perseit Sacrificium; certe non alia ratione, nis.

quia non effet unica actio moraliter (a) .

253. Ognuño vede , che tanto il Suarez, quanto il Quarti dichiarano, che allora si può, e si deve confecrare il vino, acciò il perfezioni il Sacrificio, quando quella azione si unisca moralmente col lacrificio già celebrato imperfettamente. Quella morale unione non vi è chi non la giudichi e necessaria, e sufficiente; e la Rubrica ittessa l'insegna espressamente. Inlegna, che sia necessaria, perche non permette, che si alpetti il vino lungo tempo: insegna, che sia sufficiente; mentre permette, che si aspetti aliquamdin. Quando dunque ed il Suarez, ed il Quarti, ed altri ancora che fi uniformano alla loro opinione, foggiungono, che se è finita la Meila, non è più lecito di consecrare, fanno una risoluzione toralmente contraria al principio infegnato dalla Rubrica, e da essi medesimi. Questo principio è, come abbiamo veduto, che batti l'unione morale, ed esti richiedono nella pratica l'unione fisica, pretendendo, che non vi sia interrompimento fra la Messa, e la nuova consecrazione, come se la Rubrica prescrivesse, che niente debba aspettarsi. La loro opinione per confeguenza non può abbracciarsi . Ma deve ubbidirfi alla Rubrica che ammette l'interrompimento; il che è anche uniforme al loro fentimento , che balti l' unione morale . ...

234. Nel primo calo da noi propofto del Sacrificio laciasio imperfecto dal Sacerdote che è morto, o è flato affaltio da un accidente prima della conferrazione di ambedoe le ipecle, o prima dell'affunzione; per poteri, e doverii implire da un altro Sacerdote; pure vi è necessaria quella stessa uniona ma-

<sup>(</sup>a) In Ruby, de def. tit. 3. feit. 2. dub. 3.

morale che nel caso presente fi richiede ; onde se vipassa un troppò lungo interrompimento fra l'azione del primo Sacerdote, e l'azione del secondo, mancando già la detta unione morale, non si può più perfezionare il Sacrificio. Non effendovi duuque differenza fra l'unione motale richiella in quel primo cafo, e l'unione morale richiesta nel presente; per legittima, ed innegabile confeguenza, quanto tempo si giudica, che possa passare in quel primo caso Senza che si perda la detta morale unione; tanto ancora dee giudicarsi , che possa passarne nel caso presente; e piuttosto in questo avrebbesi da ampliare, che da restringere; mentre qui è lo stesso Sacerdote che ha da perfezionare il suo Sacrificio; e nel primo cafo è un altro Sacerdote che ha da perfezionare il Sacrificio non cominciaro da lui medefimo . Ora senza partirci dall' insegnamento del ĉirato Quarri, vediamo, come rifolve in quel cafo che è lo

stesso col presente. 255. Egli ributta l'opinione di chi volea; potersi dal nuovo Sacerdote perfezionare il Sacrificio, anche nel giorno feguente, fe prima non si trovava : E ne adduce la ragione : Neque enim videtur verisimile, Spatium viginti quatuor borarum non elle notabile, nec sufficiens ad tollendam unitatem moralem inter duas actiones explicatas, cioè del primo Sacerdote, e del fecondo. Siegue a dire, che neppure nel giorno medefimo si debba troppo aspettare ; atique ne pereat unitas, & continuacio requifita ad hoc, ut perfici poffit idem Sacrificium. Conchiude finalmente : Itaque ante meridiem probabile videtur femper poffe', & debere perfici Miffam inchoatam , de que loquimur. E quello che è più da notarsi, in tal conchiufione egli fi appoggia alle parole foprallegate; aliquamdiu expectandum, che dice la Rubrica, non per lo caso, in cui il Sacrificio sia rimasto imperfetto per la morte del Celebrante, ma per lo caso che non abbia potuto perfezionarli per lo difetto di una

delle due specie. Sicche quella spiega che da a tali parole in un caso simile; molto più dee valere per quel caso medesimo, per cui la Rubrica le dice (a). Dunque se l'aliquamdiu expectandum nel caso, a cui celi l'applica , fignifica fino a mezzo giorno ; non può negarli, che fignifichi lo stesso per quel caso medelimo, per lo quale lo dice la Rubrica. Dunque se vi è tempo sino a mezzo giorno per potersi , e doversi supplire da un secondo Sacerdore il Sacrificio rimatto imperfetto dal primo ; perchè con un tale interrompimento non si perde la continuazione morale, lo stello tempo vi è per supplirsi dal medesimo Sacerdote il Sacrificio da lui lasciato imperfetto per la mancanza di una delle due specie. Si offervi però la dichiatazione da noi fatta al fine del n. 249. sopra il detto sentimento di potersi, e doversi aspettare fino a mezzo giorno .

256. QUINTO CASO, Se nel Calice prima dell' assunzione cade una mosca, e il Celebrante non può per la nausea inghiottirla insieme col Sangue; extrahat eam, dice la Rubrica, O' lavet cum vinos (o pure coll'acqua) finita Miffa comburat , O combustio, ac lotio ejusmodi in Sacrarium projiciatur. E fe coll'estrarne la mosca, neppure cessi la nausea, e stia il Sacerdore nel pericolo di vomitare il Sangue, fe lo beve; vinum confecratum, fono altresì parole della Rubrica , reponendum est in alio Calice , O aliud vinum cum aqua apponendum; denue confecrandum; & finita Miffa, Sanguis repositus, in panno lineo, vel stuppa tamdiu servetur, donec species vini fuerint deficcate; O tune Stuppa comburatur , & combustio in Sacrarium projeciatur (b). Si avvertano più cose . 1. Non è necessario, che si riponga il vino confecrato in un Calice, ma balta riporlo in un valo mondo . z. Lo stesso dee farsi fe l'animale caduto

<sup>(</sup>a) In diet. Rubr. eit. 10, n. 3. fest. 1. dub. 5.

duto nel Calice sia velenoso; o pure sappiasi, che nel vino è stato posto il veleno Debet diligenter in aliquo vasculo ad hoc apto cum reliquiis confervare; e consecrare il nuovo vino: sono parole di S. Tommato (a) . E lo stesso prescrive la Rubrica . 3. L'offerta in tali casi prima della consecrazione, baîla farla colla mente. 4. Non e mai leciro brugiare le specie consecrate; e perciò vuole la Rubrica; che s'inzuppi del Sangue la sloppa , e che non si brugi allora, ma dopo che fono seccate le specie del vino . E quello dee intendersi ancora nel caso, in cui si lavi nel vino , o acqua la mosca caduta nel Sangue : quel vino, o acqua perche vi è qualche porzione del Sangue, dee conservarsi sino che diffecchino le specie; e poi buttarsi nel Sacrario. 5. Se la detta molca , o qualche molcherino si trovi nel Calice prima dell'assunzione nel giorno di Natale , ancorche fi potesse assumere senza nausea , non dee farsi da chi dopo detta assunzione ha da celebrare più Messe; giacche verrebbe a rompersi il digiuno naturale , e non farebbe lecito il celebrare poi altra Messa. 6. Quando la moica bagnata col Sangue esce dal Calice, e si posa sopra l'altare, si dee cautamente prendere : e poi lavarsi , come sopra ; ma se vola per l'aria, si lasci pure andar via : Se enim Celebrans mufcam aucupari, O rapere conaresur, caufa effet irrifionis & fui, & facri myfterii. Relinquitur autem divine providentie cura de sanguine adharente animali pradicto: così scrive il Quarri (b). Ma se celebrasse privatamente; dovrebbe fare qualche diligenza per prenderla; e poi, se non riesce giovevole, lasciarla:

di non esser digiuno, o di aver commessa una colpa mortale; nel primo caso non avendo ancor conse-

<sup>(</sup>a) 3. p. 4. 83. a. 6. ad 3.

<sup>(</sup>b) In iii. 10. n. 5. dub. 2.

crato, e non temendo di grave fcandalo, dee lasciar la Messa; ma se ha già consecrato; o pure non ha consecrato ma si teme scandalo grave; dee proseguir la Messa. Nel seconde caso, non avendo ancor confecrato, e non essendovi scandalo, sarebbe cosa migliore il partirfi dall' Altare; come accade quando fi cc'ebra priva amente, e fi fa , che il fervente non sospetta di male. E' lecito nondimeno, dicono alcuni, fare un atto di contrizione, e profeguir la Meffa; e lo dicono supponendo, che sempre vi sia scandalo: Ma quando il Sacerdote sta certo, che non vi è, cessa la detta supposizione, e non è più lecito il celebrare senza premetter la confessione. Ricordandosi poi della colpa mortale dopo la consecrazione. non gli è lecito il lasciar la Messa; ma dee pentirfi colla contrizione, e seguitarla (d). E dato il cafo, che per l'attacco alla colpa, non arriva a concepire la contrizione, allora non gli è lecito nè il comunicarli, ne il desistere dalla Messa; e facendo l'uno, o l'altro, peccherebbe mortalmente; essendo intrinsecamente male tanto il dare scandalo quanto il comunicarsi indegnamente, come ancora il lasciare impersetto il Sarificio . E in sua potestà il detestare i peccati coll'ajuto della Divina grazia, e fare l'atto di contrizione. Se nol fa, manca solo per lui, e perciò è reo dello fcandalo , d'irreligione, di facrilegio, fecondo le accennate confeguenze che ne provengono (b). Necessitas , que est ex suppositione alieujus anod subjacet voluntati , non sollie rationem peccati mortalis : sono parole di S. Tommaso nella questione terza De malo al decimo articolo .

258. SETTIMO CASO. Per li frammenti che fi trovano dal Celebrante dopo l'abluzione, vien

<sup>(</sup>a) Rubr. cit. tit. 4. 0 5. Bened. XIV. de Sacre. Mif. l. 3. c. 11. n. 9.

<sup>(</sup>b) Ben. XW. 1. 4

zione est complementum ipsius actionis, O Sacrificii, quod moraliter censetur durare. Che se già si è spo-

<sup>(</sup>a) 3. p. q. 80. a. 8. (b) Tit. 7. de def. n. 3.

<sup>(</sup>c) Loc, cit. c. 17, n. S.

198

eliato delle vesti facre, debbono i frammenti confervarsi decentemente, acciò li consumi chi celebrerà appreffo ; è ciò non potendos, può il Sacerdote. affumerli, mentre da una parte vi el'unione morale col Sacrificio già celebrato, è dall'altra il bifogno rende lecito l'affumerli spogliato de' sacri paramenti. Vogliono gli Autori, che se si può senza pericolo, si portino nel Tabernacolo, quando vi sia in quella Chiefa; ma la pratica comune è contraria: e quello trasporto cagionerebbe ammirazione nel popolo. Finalmente se i frammenti sono di altro facrificio, foltanto quando vi è pericolo di eller trattati con irreverenza, si possono assumere, altrimenti si debbono rifervare per quel Sacerdote, che sarà per celebrare appresso. Ma già s'intende , che per frammenti di altro Sacrificio si debbono giudicare quei che si trovano in una Patena diversa da quella, con cui il Sacerdote ha celebrato"; perchè i frammenti che nella Patena del suo Calice si ritrovano dopo che ha celebrato, debbono giudicarsi dell' isteffo Suo Sacrificio.

259. OTTAVO CASO. Occorre in molte occasioni, che il Sacerdote nel celebrar la Messa; abbia ad affurnere o l'Otlia grande confecrata, o le particole, che non appartengono al suo Sacrificio ma furono da altri consecrate : come l' Ostia che servi per l' Esposizione, le particole che si trovano nella Pisside, quando si rinnovano; i frammenti da lui trovati sopra la Patena prima di uscire a celebrare ec. Si domanda, se il Sacerdote colla deft' affunzione rompa il digiuno naturale; onde poi non possa sumere il Sangue; o pure assumendo le Ottie consecrate da altri dopo l' assunzione del Sangue ; non rolla celebrare altra Mella fiel giorno di Natale? La pratica comune è, che dopo l'assunzione di tali Offie , 6 beve il Sangue ; e nel Natale fi celebrano le altre Melle; perchè si tiene, che non siasi rotto il digiuno naturale. Quello fentimento re questa pratica comune ci rende pienamente ficuri , che coll' Eucaristia non si rompe il digiuno naturale inteso nella maniera, con cui l'esige la Chiesa prima della comunione. Il Fagundez scrisse, che si rompe il detto digiuno coll' Ottia confecrata, anche da fe stesso; e che se nel Natale è lecito il celebrare tre Messe, non ostante che si è rotto il digiuno suddetto ciò avviene perchè la Chiefa ha conceduto tal privilegio. Dovea pure aggiungere, che è anche privilegio di assumere il Calice in ogni Messa dopo avere rotto il digiuno naturale coll' affunzione dell' Offia: Ma l'opinione di quest' Autore vien da tutti riprovata . Il Suarez infegna espressamente , che non si rompe il detto digiuno (a). Il Tetamo serive: Tamquam emnine certum mihi est, hostiam confecratam non frangere jejunium naturale, tale, quale ab Ecclesia exigitar (b). Ed aggiunge di non riportarne le ragioni , perche è quetto un caso che non occorre in pratica. Ma noi sappiamo, che è accaduto. e vi fu qualche Fagundez, il quale diceva, non potersi da un Sacerdote celebrar la seconda, e terza Messa di Natale, perchè nella prima avea consumara l'Ostia servita per l'Esposizione. La ragione dunque è, che non il cibo soprannaturale, cioè l'Eucaristia, rompe il detto digiuno ; ma il solo cibo naturale. Non ogni cibo impedifce la comunione ma soltanto quello che per se stesso nutrifce il corpo. L' Eucaristia per se stessa non dà tal nutrimento, perchè vi è la sola apparenza del pane , la quale non può nutrire ; onde il nutrimento corporale che ne deriva è miracolofo; e perciò non impedifce la comunione .

260. NONO CASO. Che deve fare il Celebrante, se le candele si estinguono, se parte il serventes se entra in Chiesa un interdetto, o scomunicato, se è

<sup>(</sup>a) De Sacr. Euch. disp. 68. seet. 4. Dico secundo o

200 chiamato ad affolyere un moribondo, se manca il vino, o l'acqua, se gli son portate le particole da confecrarsi dopo l'oblazione dell'Ostia, se nell'atto della celebrazione la Chiesa rimane polluta, o è inondata dall'acqua, o vi entra un fuo nemico per ucciderlo? Rispondiamo per ordine a tutti quelli cafi. I. Se ambedue le candele si estinguono prima della consecrazione, nè vi è modo di più accenderle ; o forse sono consumare, nè possono aversene altre; il Sacrificio dee lasciarsi ; e malamente alcuni furono di fentimento, che quendo fia detto l'Offertorio, debba continuarsi. Se neppure per dare il viatico è lecito il celebrare senza lume, come potrà esser lecito in detta occasione? Ma deve continuarsi la Mesfa, qualora vi resti un folo lume, ancorche di olio. Mancando poi amendue, e potendoli riaccendere subito, & lecito continuare il Sacrificio ; ma se non può farfi fubito, fi deve aspettate anche un ora ; ma non più , perchè con maggior incomodo non vi è obbligazione di proseguire la Messa, in cui non ansora & è confecrato. Fatta poi la confecrazione, se manca oeni lume, fi può, fe fi vuole, aspettare pochi minuti; ma poi dee profeguirsi la Messa sino al fine; ancorche fenza veruno lume . II. Se parte il fervente, profiegua il Sacerdote, o fia prima, o fia dopo la consecrazione, rispondendo egli a se medesimo, e prendendosi egli stesso le caraffine ; essendo minor male quello dell'interruzione della Messa. E febbene non sia leciro il celebrar la Messa, quando non. si ha il servente, suorche in giorno di festa, o in necessità di doversi date il Viatico (a); nondimeno essendosi cominciata, si può, e si deve continuare . III. Entrando in Chiesa un interdetto, si dee procurare di farlo uscire, ma se non vuole, può continuarsi la Messa, ancorche non sia fatta la consecra-2104

<sup>(</sup>a) Ben. XIV. de Sacr. Mif. lib. 3. c. 7. n. 3.

per non comunicare collo scomunicato .

261. Profeguiamo a rispondere a' dubbi propofli . IV. Può, e deve il Sacerdete interromper la Messa per assolvere un moribondo, a cui manca ogni altro Sacerdote : ma fe ha confecrato , e la confessione è sì lunga, che si perderebbe l' unione morale di quella parte del Sacrificio già celebrata con quella che reita da colebrarsi, onde poi non potrebbe perfezionarlo (n. 249.), in tal caso senza udire altri peccati, faccia accusare generalmente il moribondo, e l'affolya; dicendogli che dopo la Messa ripiglierà la confessione, se sarà in vita, ed in illato di continuarla. Se poi non ha confecrato, può, e deve compire la confessione; e perdendosi la continuazione morale, dee incominciare da capo la Messa, se vuol celebrarla. Per dare poi l' Estrema Unzione, allora foltanto è lecito, e si deve interrompere il Sacrificio nel modo già esposto, quando il moribondo non ha ricevuto, nè può ricevere il Sacramento della Penitenza per esser destituto de fentimenti; acciò vi fia speranza di ricevere la prima grazia, se ne ha bisogno, quando sia vera l' opinione de' Teologi che stimano conferirsi dal detto Sacramento (b). Sempre però si deve lasciare in Chiefa chi stia in custodia dell' Ostia, e del Calice consecrati, che restano sopra l'Altare; o pure se ivi

<sup>(</sup>a) De censur. difp. 34. fect. 2.

<sup>(</sup>b) Ben. XIV. l. c. lib. 3. c. 14. n. 15. Quarre part. 2. etc. 3. fect. 3. dub. 3.

fia il Tabernacolo, bisogna riporli nel medesimo . Sinora si è parlato del caso, in cui il moribondo stia fuori della Chiesa, e'il Sacerdote sia astretto a spogliarsi delle sacre vesti per andarvi. Ma quando fia nolla medesima Chiesa, può dargli anche il Viazico, tebbene abbia consecrato; mentre l' interruzione è breve, e l'utile del moribondo è grande. Quanto finalmente abbiamo detto in rapporto alla confessione di un adulto moribondo, deve praticare altrest in rapporto ad un fanciullo che sta per morire senza battesimo . V. Se mancail vino, o l'acqua prima della Confecrazione, si dee lasciar la Messa, quando non vi sia speranza di avere l'uno, e l'altra; ma potendosi avere dopo qualche tempo, fi deve aspertare secondo si è detto per li lumi. Sortendo ciò dopo la consecrazione , ende non fi possa fare la purificazione, e l'abluzione, e vi è l'acqua, si facciano colla medesima; ma se pur l'acqua manchi; dopo di esfersi aspettato, come sopra, si termini la Messa; e dopo la medelima supplifca il Sacerdote almeno colla sola acqua, continuando fratanto il digiuno naturale, mentre nel Calice vi sono le reliquie del sangue . E non potendosi neppure dopo la Messa avere ne vino, ne acqua; fi deve con decenza confervare il Calice; acciò in altro giorno si purifichi da qualche. Sacerdote, bevendosi la purificazione dopo la funzione del fangue.

a6a. Rispondiamo per VI. al dubbio di ciò, che deve fare il Sacerdore, quando se gli portino le patricole da confectare dopo che ha gla satta l'oblazione dell'Ostia col Suscipe Santie Pater et. Bened. XIV. aderendo alla Riolouvione del Clero di Padova, stima essergia lecito offerir quelle particole colla sola mente, ancorché abbia detto il Prasario, purche vi sia la causa legittima; cioè che non confectandosi dette particole; molta gente resterebbe sina la comunione, ma che se poi è cominciato serio.

si Canone sol Te igitur ec, non gli è più lecito P'Offerirle per veruna cauta; ed occorrendo un Viaticio, deve prendere una particella dell'Oftia grande, e con quella comunicara li l'interno da. VII. Qualora relli pollura la Chiefa nell'atto che fi celebra, fe non è cominciato il Canone, non decue al contracio compifi tutta la Messa, fe il Canone fi è cominciato. Così la Rubrica (b.) VIII. Se per l'inondazione, o pel nemico che sia per venire col pericolo della morte; il Sacerdote non la altro modo di riparari che col fuggire, può larlo, col sumere subito il Sacramento (c); ancorché, abbia contestata una fola facei.

263. Tralasciamo quei casi che o sono facili a sciogliersi, o quasi mai non accadono; ed aggiungiamo in breve poche altre cofe. Chi ha intenzione di confecrare, e si dimentica di scoprir la Pisside che sta sulla Pietra facra , e sul Corporale ; ¢ valida la confecrazione. Ma fe il Cherico per el. ha posta la Pisside fuori della Pietra sacra, senza che il Celebrante l'abbia avvertito, quantunque sapea antecedentemente, che il detto Cherico dovea portar la Pisside, ed ebbe allora l' intenzione di consecrar le particole che in essa si troverebbero ; contuttoció è cofa dubbia, come dice Ben. XIV. se restino consecrate . Imperciocche essendo colpa mortale il voler consecrare la materia che si trova fuori della detta Pietra; non si può presumere, che il Sacerdote nell' intenzione di consecrare tutte le Offie presenti, abbia compreso ancora quelle che

per poca accortenza del Cherico si trovassero non collocate sopra la Pietra sacra. Conchiude (d) il

<sup>(</sup>a) De Sacr. Mif. lib. 6. c. 18, n, 6.

<sup>(</sup>b) Tit. 10. n. 1. ... (c) Tit. 10. n. 2.

<sup>(</sup>d) Los, cit. lib: 7. o. 18. n. 6,

904

Jodato Pontefice col fentimento del foprannominato Clero di Padova, che debbono tali particole confecrafi di nuovo in altra Media. L'intenzione però deve effer condizionara, vale a dire fi tengono avanti, e nel voler confecrare l'Oltia, fi fa l'intenzione de confecrare ettata la mareria ivi preiente, che non è confecrata "). E' certo poi, come due il medefimo, come efpreffa mente dichiara la Rubrica (a), che chi tiene prefenti per ef undici particole; e recelenta del confecrare (en a determinare quali fieno, non viene a confecrare a lecuna. Ma le intende confecrare cutter, non coltante che filimi effer dieci; tutte relano confecrare

(\*) Parla dunque il detto Pontefice del cafo , 12 oui il Sacerdote sapeva dover confecrare le particole, ed avea l'intenzione di consecrarle ; ma nell' atto. della consecrazione si trovano fuori della Pietra saera . Ma che diremo , fe il Sacerdore fenza faperla tiene avanti di se sopra la Pietra sacra, e sopra il Corporale, le Particole, ma non le ha vedute, & non fi è accorto, quando vi fono state poste ? Avendo egli l'intenzione di consecrare tutta la materia presente, restano le medesime consecrate? Si deverispondere, che no ; imperciocche sapendo di certo il Sacerdote, che avanti a lui non vi cono. Particole non può certamente avere intenzione di confecrarle; e l'intensione di confectare tutta la restringe a cios che tiene nelle mani. Voluntas non fertur in incoanitum . Se ciò che ha nelle mani fono due Oftie , e non una come egli crede restano, come ora diremo , ambedue confecrate , quantunque nol fappia , perche l'intenzione comprende tutto ciò che ha nelle mani ; ma nel cafo addotto l'intenzione non può comprendere ciò che si trova sul Corporale ; a perciò le dette Particole non restano confecrate . Dee contuitosio affumerla dopo il Galice .

re. Soggiunge il caso di un Sacerdote, che nel confecrare l'Ollia grande, crede, che sia una, e intende consecrarie una, ma sono due; e dice, che rella coniecrata soltanto quell' una che vede cogli occhi; ma se avesse avua l'intenzione; come dovea averla, di consecrare tutto ciò che teneva nelle mani, ambedue sarrobtero siate consecrate (a).

264. Potendo accadere il caso, che l'Ostia consecrata, o un frammento di essa, o pure qualche parte del Sangue cada in terra, o in altro luogo; ti viene infegnato dalla Rubrica (b) il regolamento che dobbiamo tenere ; ed è il seguente . Cadendo l' Ostia sopra la terra, o sopra la tavola; locus, ubi cecidit mundetur , & aliquantulum abradatur , O pulvis, seu abrasio hujusmodi in Sacrarium immittatur. Se cade fopra la tovaglia, o qualche panno, o veste; diligenter lavetur, O lotio ipfa in-Sacrarium effundatur . Qualora poi cada il Sangue , se ciò è sulla terra , o tavola , lingua lambatur , ( quando vi fia qualche goccia che possa lambirsi ) De locus ipfe radatur , quantum fatis eft , O abraho comburatur; cinis vero in Sacrarjum recondatur . Se cade fu qualche tovaglia, o panno; o ful Corporale, o fopra le vesti facre ; linteamina ter ab-Inamur , ubi stilla ceciderit , Calice supposito , & aqua ablutionis in Sacrarium projiciatur . E penetrando il Sangue fino alla Pietra facra, foltanto fi lambifce, e si lava, ma non si rade; perche, come riflette il Quarti fulla detta Rubrica, essendo luogo facro, non è esposto al pericolo di esser conculcato, o trattato con altra irriverenza. Nota poi il medelimo, che dee effer digiano il Sacerdote, dovendo lambire il Sangue; vale a dire dopo l'affunzione che ha fatta del fangue del Calice; e che non avendolo fatto allora, può fario anche dopo l'ablu-Tom. I.

<sup>(</sup>a) Ib. n. 7,

<sup>(</sup>b) Tit. 10. n. 15.

l'abluzione, come siè detto dell'assunzione de' frammenti. E dato il caso, che neppure allora sias cio fatto, e vi sia ancora la stilla da lambissi, può, non essenzione sacretote digiuno, farsi da chi non è digiuno, propter reverenziam. Sacramenti, ne ise enno delecore relinguata.

265. Avverte inoltre . 1. Che una simile diligenza dee usarsi, se cade il vino della purificazione del Calice, in cui sempre vi è mescolata qualche porzione del Sangue; lavando, la tovaglia almeno una volta, e radendo la terra; ma-le cadde ful Corporale, o fulia tovaglia dell' Altare, e por fono già diffeccate le specie, non è più necessaria la lavanda . 2. che cadendo l' Oltia fulle vetti de' fecolari, fe non coffono fenza indecenza, o turbazione lavarsi dal Sacerdote, si facciano lavare da essi medesimi ; il che senza dubbio si dee praticare fe fono donne; le quali colle loro mani debbono prendere l' Eucaristia caduta nel loro seno, ed o comunicarsi, o riporla nella Pistide, ed'indi lavarsi le dita, porgendo l'acqua dove si iono lavate al-Sacrestano, acciò la butti nel Sacrario . 3. Che se soltanto il Sacerdote si è avveduto, esser caicato un frammento fopra qualche donna; O probabiliter advertit, fere notabilem mulieris turbationem, vel adstantium offensionem, si de tali casu famina moneatur ; nihil dicat Sacerdos ec. (a) Finalmente lo fiello Quarti (b) domanda, di qual peccato fia reo chi omette di fare le surriferite diligenze nel cadere il Sacramento ? E risponde, che si fa reo di colpa mortale, se notabilmente manchi nella dovuta diligenza; e porta per elempio, fi non radatur terra, vel tabula , Super quam cecidit Sanguis Christi , vel mello modo lavetur linteum ec. Cioè neppure una volta. Concordano anche gli altri Teologi rispetto

(b) Ib. n. 12. dub: 1.

<sup>(2)</sup> Loc. sit. tit. 10. n. 15, dub. 1,

alle dette specie del Sangue, secondo nel presavo esempio si è detto; ma le la terra, o la tavola si è raia, e la rasura si butta senza buggiarsi nel Sacrario, non lo stimano colra grave; come neppure se non si rada, o lavi il luogo, dove sono cadute le specie del pane.

## CAPO XVII.

Dell' officio, e della Messa di Requie.

266. DEr l'officio de' defunts absente corpore, tanto fe sia il giorno della morte, quanto se fia il terzo, fettimo, trigefimo, o l'anniversario, il Rituale Romano prescrive, che si dicano tre Notturni , vel faltem unum Nocturnum cum tribus lectionibus, O' laudibus . Per l' officio poi corpore prafente, dice così: Si vero ob rationabilem caufam, videlicet ob temporis angustiam, vel aliorum funerum instantem necessitatem prædictum officium mor-tuerum cum trib. Necturnis , O laudib. dici non potest : ( fi noti, DICI NON POTEST, non già, DICI NON VULT ) deposito in Ecclesie feretro cum corpore, dicatur faltem primum Nocturnum cum Laudibus, vel etiam fine Laudibus, maxime ubi ejufmodi viget confuetudo ; incipiendo ab Invitatorio , Regem cur ec. Indi foggiunge, che se per l'angu-ftia del tempo, o per altra urgente necessità, nà anche un folo Notturno può dirfi ; in tal caso non si lascino mai le altre preci, e gli altri suffragi notati nel detto Rituale: numquam omistantur ; cioè il fubvenite, e l'orazione, Libera me Domine con quel che fiegue. Il Baruffaldi inveitce contra quei Parochi, che troppo volentieri si prendono la libertà di cantare un folo Notturno, febbene non v'inter-venga la necessità. Ma ciò ha bitogno di friega ; imperciocchè o i Sacerdoti ricevono la folita limofina per cantare i tre Notturni, ed-allora fono ob-

bligati a cantarli tutti e tre ; e fe non possono per quaiche causa ragionevole cantarne altro che uno in quella mattina, o debbono rettituire la limolina, o supplire in altri giorni. O la limolina che ricevono è per un folo Notturno , e quelto è sufficiente motivo per non cantare gli altri. O finalmente non ricevono affatto limolina per detto officio; ed in quello caso non sono tenuti a dirlo. Comanda però il Rituale, che i poveri gratis omnino sepeliantur, e che i dovuti lumi si accendano propriis impensis de' Sacerdoti, ad quos defuncti cura pertineat, o pure di qualche pia Confraternità che ivi sia, giusta la consuctudine del luogo. Il Cavalieri è di l'entimento, che detti Sacerdoti sieno tenuti dire almeno il primo Notturno per li mentovati poveri ; ( ma non per li ricchi ) ancorchè niente dieno di limofina (a) . A noi non fembra , che vi fia baltante fondamento per provare una sì fatta obbligazione . generalmente parlando; ma che la cofa abbia a regolarsi secondo la consuerudine, e secondo le leggi della carità Cristiana . Per poveri poi il Rituale non intende i mendici ; ma quibus mortuis nihil aut ita parum superest, ut propriis impensis humare nen poffint .

2077. Quante volte nelle suddette occasioni del giorno della morte del 3.7.30., o anniverario si canta un solo Nottuno; sempre si dee dire il primo, e sempre dee precedere l'Invitatorio. E' vero, the il Rituda col s'esprime solamente quando parla delle Esequie corpore presente; contuttocio non estado il motivo di tal determinazione la presenza del corpo, ma la solennità dell' officio che richiederebbe tre Notturni, e solo per necellità se ne canta un solo; perciò la detta determinazione comprende qualunque officio solenne, o sia presente.

affente il corpo; come riflette il Cavalieri (a). Di fatto la Rubrica del Breviario posta avanti il Matutino dell' officio de' Defunti , nel determinare in qual giorno della fettimana abbiafi a dire il primo. il secondo, o il terzo Notturno senza l' Invitatotio, dichiara, che ciò fi dee fare ne' tempi, in cui non essendovi solennità, è solito dirsi un solo Notturno, e perciò cita folianto le antifone prima de' Salmi, e non le mette intiere, vale a dire il rito è semidoppio. Nel giorno poi della morte del defune to, perche è folennità, e le antifone si raddoppiano, e l'officio richiede tre Notturni ; vuole , che si dica l'Invitatorio. Or essendovi, come or ora vedremo, la stessa folennità nel 3.7.30., ed an-niversario, vi dee aver luogo l' Invitatorio; e dicendoli un folo Notturno, per indicare, che la for lennità ne richiederebbe tre, non si canta quello che per gli offici non folenore, e di rito femidoppio fla destinato in quel giorno, ma il primo.

268. Nell'officio de' mentovati giorni fi raddonpiano le antifone . In die vero depositionis , 0 3. 7. 30.3 O anniversario duplicantur antiphona: Tono parole del Rituale (b). Lo ripete la S. C. agli 8. Marzo 1738. in Ulixib. Occid. preffo il Talà: Duplicatio antiphonarum prater diem commemorationis omnium fidelium defunctorum , O diem depositionis defuncti fiat in diebus tertio , feptimo , trigefimo , O' anniversario (c). Lo stello dee farsi, come avvifa il Cavalieri, dopo li Gujeto, in ogni officio folenne; come nel giorno , in cui si riceve la notizia della morte di taluno, o pure si canta la Messa di Requie per disposizione fattane dal Testatore, o finalmente vi è pompa esteriore, o concorso di popolo all'officio; e ciò o che fi cantino tre Nottur-V 3.1

(a) To. 3. c. 2. decr. 9. n. 3. 0 5.

<sup>(</sup>b) Anie Vefp. off. def.

<sup>(</sup>c) N. 1053.

deberet ec. (a).

269. Circa i Salmi, De profundis, e Lauda che alle volte si debbono dire, e alle volte no nel Veipro, e nelle Laudi dell' officio de' defunti ; era chiara la disposizione della Rubrica posta nel Breviario: ma perche non manco chi vi trovasse qualche oscurità, la S. C. vi aggiunfe tutta quella chiarezza che si potea desiderare con un decreto de' 3. Agosto 1737. in Nolana che è del tenore seguente: Psalmi, Lauda anima mea Dominum , & De profundis omittuntur in precibus poll officium in die commemorationis omnium fidelium defunctorum , & in die obitus , feu depositionis defuncti duntaxat : ceteris autem diebus femper, O' omnino dicatur (b) . Si fece in apprello il dubbio, se in die obitus doveano ommettersi ; se il corpo era affente . I Riformati di S. Francesco domandarono perciò la S. C. An in efficio defunctorum, quod ex consuetudine recitatur in quolibet Conventu alienjus Protincie ritu duplici post habitam notitiam de obitu alicujus Religiosi ejusdem Provincie, dicendi fint Pfalmi , Lauda ec. ad Vefperas , & De profundis ad Laudes? Fu risposto . Affirmative. Le preci che cominciano dal Pater noster, e sieguono dono

<sup>(</sup>a) To. 3. c. 5. decr. 8. n. 2.

<sup>(</sup>b) Ap. Caval. to. 3. c. 2. decr. 10. n. 2.

dopo i suddetti Salmi coll' A porta inferi es. , sempre si debbono dire, e sempre flexis genibus. Avverte il Rituale, che nel Requiem aternam dopo eiascun Salmo ed altrove, sempre si dee dire, dona eis requiene nel numero p'urale, etiamsi pro uno tantum fiat officium; e dello stesso modo quanto si trova nel detto numero plurale nell'officio, nella Mella, e nel Responsorio, Non intres coll'Orazione, Libera me Domine, non si dee mai cambiare in singolare, allorche si celebra per un solo defunto; e solo si cambia nell'Orazione che si dice al fine e nelle preci avanti di esta, erue Domine animam ejus.' Requiescat in pace ec., quando si celebra per uno. Nel portarsi poi il defunto alla sepoltura; tutto si dice nel singolare, anche il Requiem, e così è notato nel Rituale .

270. I versicoli che sono nel fine dell'officio, Requiem eternam ec. Requiefcant in pace ec., scriffe il Cavalieri (a), non doversi dire, quando immediatamente dopo l'officio siegua la Messa, o l'assoluzione al Tumolo ; primo, perche, com' egli dice , tutte queste cose sono una sola azione continuata, e secondo, perchè il Rituale che considera il detto officio, come seguito dalla Messa, non vi nota i detti versicoli; onde se ve li nota il Breviario, ciò è, giusto il suo sentimento, perchè considera l' officio, come folo, e non accompagnato dalla Messa ec. Ma il detto Autore si è ingannato. L' officio, la Messa, e l'affoluzione fono tre diverse azioni, non già una fola; ed alle volte si fanno una dopo l'altra senza interruzione, ed alle volte separatamente. Il Ritua-, le in tutte e tre mêtre la conchiusione, Requiem ec. Requiescant ec., senza dir parola che indicasse doversi ommettere tal conchinsione, qualora una di dette

azioni fia feguita immediatamente dall'altra. Se poi nelle Laudi non vi nota i prefati versicoli alla difle-

<sup>(2)</sup> To. 3. c. 2. decr. 9. n. 14.

fa, prescrive nondimeno, che vi si dicano, mentre vuole, che si legga, come nel vespro, dove gli ha notati . Deinde Pater nofter , Pf. De profundis cum precib. O orationib. officio congruentibus; vt supra in vesperis . Dicendo ut supra, ha voluto comprendere anche i versicoli, altrimenti, come è solito di ogni Rubrica, avrebbe aggiunto, fed fine verficulis . Soggiunge il Cavalieri: Noi vediamo, che quando nel giorno della Commemorazione de' fedeli defunti fi unifice. l'officio de' medefini a quello del giorno, fi comincia dopo le Laudi , nelle quali non si dice il Fidelium anima ec., ma folo il Benedicamus Domino; dunque perchè non si ha da lasciar la conchiufione, quando si unisce l'officio de' defunti colla Mesfa , e coll' affoluzione; tutti e tre offici attinenti a' medesimi defunti? Rispondiamo; che appunto perchè la Rubrica nel primo caso prescrive, che si lasci il Fidelium, e nol prescrive nel secondo ivi si dee lasciare, e qui no. Di più nell'officio del giorno, quantunque Terra, Sesia, Nona si dicano conrinuatamente, e sieno offici attinenti al medesimo Santo, la Rubrica ciò non offante vuole che si ripeta sempre il Fidelium ec. Finalmente se dopo le Laudi a' 2. Novembre & lascia il Fidelium ec., ciò è, perchè non è a proposito il fare quella breve preghiera per li defunti, quando immediatamente fi dice l'officio intero per li medefini.

271. Non in tutti i giorni è permello di cantare l' officio de' defunti, e perciò avendo i Padri. Barnabiti propollo alla S. C. il dubbio, An is n locie, ubi fepe non adfunt dies non impedite juxta Rubricas, rectumi inhibiminus licite pollie, officiam delini Giorum, recurrente efficio novem letticomo ? Fu loro rispotto agli 11. Maggio 1765. Non posse. Anzi effendo obbligate ex reflumento aloune Religiose di cantare ogni giorno, non tutto l'officio, ma un folo Respondiro per detti defunti, la S. C., ogli 8. Lu.

glio 1741. in Lamacea (a), permile, che lo cantaffero, exceptis dieb. prime , & fecunde claffis, o-Etavis esrundem festorum privilegiatis; nec non tota hebdomada majori ; in quibus dieb. , ne pia Testatoris voluntas defraudetur, recitetur privatim in choro o Monialib. pradictis , absolutis boris canonicis . Ed essendo proibito di celebrare la commemorazione di tutti i fedeli defunti a' 2. Novembre, fe cade in giorno di Domenica; ne deriva, che molto più è proibito di cantare in tal giorno , o in altra festa di precetto l'officio de' morti per defunti particolari (b). La ragione è, che non conviene nelle feste maggiori, come sono le soprammentovate, inserire il canto luttuoso, e di meltizia; onde per questo medelimo motivo non si può cantare, mentre si trova il Venerabile esposto per causa pubblica; ne quando in Chiefa vi è qualche festa con solenoità estrinseca (c) . Nella settimana maggiore poi è vietato; perchè in essa si dee stare applicato alla meditazione de' patimenti del Figliuolo di Dio , senza distraersi in altri canti ; specialmente nel secondo triduo . In fecundo triduo majoris hebdomade non possunt celebrari exequie defundorum; O' officiem, O' preces recitentur privation . S. R. C. 11. Aug. 1736. in Placentina (d) .

272. Ma per non confonders, in quella materia , e per faper tutto in breve , si apprenda la Regola feguente. Nel giorno della morte di taluno, o della notizia di esso, e nel 3, 7, 30, o anniversario ; e ne giorni, nel quali dee efeguirsi la volonta del Terstatore, o di qualche divoto ; quante volte è permesso il cantar la Messa di Requié, o il celebrarla felememente; è permesso altresì il cantar le Officio

<sup>(</sup>a) Ap. Talù n. 1093.

<sup>(</sup>b) Ap. Caval. to. 3. c. 7. decr. 6. n. 8.

<sup>(</sup>c) Caval. to. 2. c. 1. decr. 5.

<sup>(</sup>d) Ap. Tali n. 1030.

de' defunti. Fuori poi delle dette circoftanze è permefio il cantare il medelimo officio, quando non fia ne' doppio di r. o 2. clalfe, nè ottava privilegiata, (n. 40.) nè giorno feftivo di precetto; nè vi fia in Chiefa o tolennità cirinfeca, o l' Elpoficione del Santifimo. Fra detti giorni ve ne tono di quelli', ne' quali fi può cantare l'officio verfo la fera; cioè in tutti i menzionati, eccerto nel fecondo triduo della morte di Criflo, (febbene il Cavalieri lo filma lecito nel Sabbato Santo dopo il mezzo giorno y de eccetto il giorno di Pafqua, e di Natale (a). Diremo al n. 300, che la lepoltura non è probbita in verun giorno dell'anno; e circa il rito da offervarfi nella medefima, ne tratteremo al n. 30 dell'anno; e circa il rito da offervarfi nella medefima, ne tratteremo al n. 48;

273. Abbiamo terminato di parla e dell'officio cominciamo ora a far parola della Messa di Requier e primieramente della Messa privata. Questa è proibito il dirla, ancorche fia presente il cadavere. I. Nelle Domeniche. 2. Ne'giorni, in cui si fa l'officio di un doppio occorrente, o trasferito. 3. Nel dì in cui non ha luogo l'officio di una festa di rito doppio; come sono il primo di Quaresima, la settimana maggiore, le vigilie di Natale, e di Pentecoste, e tutt'i giorni fra le ottave dell' Epifania, e delle due Pasque. 4. Nella vigilia dell' Epifania, e fra le ottave del Corpus Domini, e dal Natale. 500 Nel tempo, in cui sta esposto il Santissimo per caufa pubblica. Miffe autem private pro defunctis quocumque die dici possunt : praterquam in festis duplicibus , & Dominicis diebus (h) . Miffa private de Requiem , corpore prafente , O' insepulto , dici non possunt diebus, quibus fit de officio duplici, vel aliis a Rubrica vetitis ; O quamcumque confuetudinem , tamquam abufum abolendam ; juxta disposit. Rabr. Mif. Rom. ; O decr. S. C. , O fignanter generale 5. Aug.

<sup>(</sup>a) Cav. to. 3. c. 15. decr. 15. (b) Rubr. gen. Mif. tit. 5. n. 2.

negli altri giorni, ne' quali è vietate il dire la Mef-

<sup>(</sup>a) Ap. Talis n. 642.

<sup>(</sup>b) Ap. Talù n. 207.

<sup>(</sup>d) 16. n. 478.

<sup>(</sup>e) 16. n. 478.

<sup>(</sup>f) Ib. n. 642.

<sup>(</sup>g) To. 4. c. 7. decr. 43. n. 2.

<sup>(</sup>h) Ap. Taln n. 732.

and Requie nel tempo dell' Esposizione pubblica, non si può dire, ancorchè non sia delle Quarant' Ore; come si rileva dal decreto seguente. Missa de Requiem extra Missa, ubi es exposium SS. Sacramenjum, etiam in Pixide, potuerun; celebrari; dummodo tamen oratio coram SS. Sacramento non sit pro publica can-fa. S. R. C. 7. Maii 1746. in Varsa. (a).

274. Chi si trova obbligato di celebrare una Mefsa di. Requie privata, qualora sia un giorno, in cui secondo ora si è dichiarato, la medesima non è permella; vuole la S. C., che non la trasferisca, per non ritardarfi il suffragio alle anime del Purgatorio; ma che celebri per quel defunto la Messa della fefla che occorre. Il decreto è generale, e fu approvato da Alessandro VII. e da Clem. XI. (b) . E perchè dovendofi lucrare l'indulgenza dall' Altare privilegiato, erasi prescritto, che si celebrasse la Messa di Requie, senza la quale non si lucrerebbe; la steffa S. C. coll'approvazione del lodato Clem. XI. dichiaro, che quando fono giorni impediti, fi guadagna la detta indulgenza col celebrare la Messa del giorno (c). E la S. C. delle Indulgenze ciò estefe al tempo, in cui sta esposto il Venerabile. Missa de femiduplici, vel voto, vel de feria celebrata in Altari privilegiato, in quo est expositum SS. Euchariflie Sacramentum, five in Oftenforio, five in Ciborio , suffragatur defunctis , ac fi de Requiem diceretur. 20. Jul. 1751. (d). La S. C. nomina solamente l'Altere dell'esposizione, perchè parla dell'espofizione che si fà per causa privata; (n. 184.) nella quale giusta il decreto riferito nel fine del num. antecedente, è lecito il celebrare le Messe di Requie negli altri Altari. Ma quando l' esposizione è

<sup>(</sup>a) Ap. Trlà n. 1223.

<sup>(</sup>b) Ib. n. 422.

<sup>(</sup>c) Ib. n. 882. 883. O 884.

<sup>(</sup>d) Ap. Cav. to. 5. e. 26. decr. 7.

per caufa pubblica, non effendo permello il celebrarla in verun Altare; col celebrarfi la Messa occorrente si lucra l'indulgenza dell' Altare privilegiato; e così insegnano il Cavalieri (a) ed il Tetamo (b); il quale faviamente aggiunge, che lo ftello avviene . qualora potrebbesi celebrare la messa di Requie secondo l'officio che in quel giorno si recira; ma perchè si celebra in Chiesa aliena, dove si sa un officio diverso, non si può (c).

275. Vi è un eccezione alla Regola generale esposta di sopra di non potersi dire la Messa privata di Requie, neppure corpore prafente ne giorni di rito doppio ec. (n. 273.). Ella fi comprende nel decreto che siegue: In Ecclesiis Parochialibus ruralibus en quibus per annum plerumque unus tantum Sacerdos celebrat, O fine cantu, poiest dici Missa de Requiem, quando Anniversaria ex Testasorum disposicione, occurrente obitus die, incidunt in festum duplex majus . Non idem tamen dicendum elt de diebus 35 7. C 30., fed fervetur decretum generale 5. Aug. 1602. S. R. C. 19. Junii 1700. in Curien. (d) . Quando dunque è vero giorno, anniversario, ed è itato lasciato dal Tellatore l'obbligo di cantar la Messa, se non può cantarsi o per mancanza di Ministri, o per la povertà degli eredi, o per simile cagione, è lecito il dire la Mella di Requie privata, anche ne' giorni di rito doppio maggiore; ed è ciò lecito, come fondatamente aggiunge il Cavalieri (e) , non folo ne'luoghi rurali, per cui si era fatta la domanda, e perciò sono specificati nel decreto, ma in ogni altro luogo; e non folamente nel vero anniversario, ma con più ragione nel giorno della morte, o in

<sup>(</sup>a) To. 4. c. 7. decr. 44. n. 5.

<sup>(</sup>b) Die 2. Nov. n. 104. circa fin. (c) Ibid.

<sup>(</sup>d) Ap. Tala n. 735.

<sup>(</sup>e) To. 3. c. 4. decr. 2.

cui si riceve la notizia di essa; volendo il Rituale Romano rispetto al giorno della morte, che per quanto si può, non si seppellisca il desonto tenza la Messa di Requie, e rispetto al giorno, nel quale si ha la notizia della morte, effendo il medefimo, come ognun vede, molto più privilegiato dell' anniversario. Anzi nel giorno della morte, siccome pot ebbe dirfi la Messa solenne di Requie anche ne' doppi di prima classe (n. seq.); così qualora vi sia impedimento di celebrar la folenne, anche in tali doppi è lecito dir la privata. E le il decreto lo permette foltanto ne' doppi maggiori , quello proviene, perchè la menzione del folo anniversario; nel quale la steffa Meffa folenne non fi può dire, che ne' doppi maggiori, quando fono lasciati dal Testatore. Dal che può ricavarsi una regola generale in riguardo al giorno della morte, o della notizia di essa, o dell' anniversario, che in tutre quelle circostanze, in cui è permessa la solenne di Requie, non potendosi dire ne folenne, ne cantata, è permesso dirla privata.

576. Le Melle di Requie folonni espore pecsene possono cantarsi anche ne doppi di prima classe testivi di precetto, e solo si eccettuano dal Ritualese settivi di precetto, e solo si eccettuano dal Ritualese setti presentata di selemini sun accominato in espore di selemini sun accominato in escreti della S. C. In Aquensi a "ai. Settembre 1741. diste Pasesti presente in Ecclesia cadavere unica Missa solomnis de Requiem celebrari feria secunda Passon, un Pennecistes che sono di prima classe, e di molta soloni collesi che sono di prima classe, e di molta soloni si non (b). In una Ord. Carmel. Excase. Pesson. "29. Gennaro 1752. parlò generalmente, dicendo: In sessio di sull'instituti di supplicione prima classi, non tamino celebricas, puesti cantari Missa unica solomnia de Requiem in

<sup>(</sup>a) De exequi post init. O in fin-

<sup>(</sup>b) Ap. Cav. 10. 3. c. 3. decr. 4.

Sepultura cadaveris (a). E domandata da Riformati da S. Francesco: An in festo S. Clare, que apud Franeiscanos celebratur sub ritu duplici prima clasis cantari possit Missa de Requiem prasente corpore ? rispofe a' 27 Mario 1779. Affirmative , excepta tantum Ecclefia Titulari , ubi celebratur festim S. Clara . Non vi ha dubbio dunque, che anche ne'doppi di prima classe, e sestivi di precetto è permesso il dire la Messa solenne di Requie, essendo il cadavere presente, eccetto nelle maggiori folennità. E da quest'ultimo decreto apprendiamo, potersi ancor dire la femplice Messa cantata, giacche la S. C. rispose, Affirmative alla domanda, An cantari possit; e vedremo appresso, che così vengono intese dal Cavalieri tali parole (n. 277.). Quali poi sieno le dette maggiori folennità, nelle quali non è lecito celebrare la prefata Messa solenne, o cantata di Requie corpore prasente, ne la Rubrica, ne i decreti lo specificano . Turt' i Rubricitti che hanno scritto dopo i riferiti decreti, come Talù (b), il Cavalieri (c), il Ferraris nelle addizioni (d), ed il Tetamo (e), concordano nel dire, che tali maggiori solennità sono il Natale, l' Epifania , le due Palque , il Corpus Domini, l'Ascenzione, l'Assunzione di Maria, il giorno del Santo Padrone principale, e il giorno di qualche festa che si celebra con solennità estrinseca grande ( n. 10. ). Il citato Ferraris vi aggiunge la festa di S. Pietro, e Paolo, e il Tetamo non contraddice; ed il Cavalieri annovera fra dette maggiori solennità eziandio la festa di un Fondatore dell' Ordine Religioso, e il Triduo della morte di Cristo; ed anche il Titolare; nel solo caso però che se

<sup>(</sup>a) Ib. to. 5. in fin. Collect. decr. recent.

<sup>(</sup>b) N. 1262. O 1101. (c) To. 3. c. 3. decr. 4.

<sup>(</sup>d) V. Miffa in 1. Suppl. n. 80. 0 81.

<sup>(</sup>e) Append. poft to. 4. Not. per an. vage c. S. n. 37

prone elebri la festa con gran solennità, come suppone il surriferito decreto che si celebrasse la setta di S. Chiara nelle Chiese de Franceicani, dove era Titolare. In un Direttorio ca noi veduto si mette fra tali solennità la Circoneisone del Signore; ma è un errore che deve emendansi; mentre la detta sesti de la seconda classe; e da verun decreto, o Austore viene eccertuata nè quella, nè altra festa di eguale rito. In quell'anno 1796, ora cominciato, nel mentovato Direttorio si è aggiunto di nnovo, che sia eccertuata parimente la festa della Purificazione. Questo nuovo errore deve anche emendassi. Ex Rivasti, così ivi si nota. Ma il Rituale non nomina festa alcuna. Le sue paro le sobbiamo di

sopra riferite colla spiega della S. C.

277. Quando il cadavere non è presente, o che sia il giorno della morte, e si celebri nella Chiesa, dove poco prima si è sepellito; o che sia il giorno, nel quale si è avuta la notizia della morte; non è lecito il dire la Messa solenne di Requie ne' doppi di prima, o seconda classe, ancorche non festivi di precetto; ma è lecito il dire tanto la folenne, quanto la cantata ne doppi minori, e maggiori; purchè non fieno festivi di precetto; e purche non cadano. fra qualche ottava privilegiata ( n. 40. ) . Hac tamen Miffa non decantabitur in dupl. 1. cl., etiam non festivis de pracepto, si corpus prasens in Ecclefia non fuerit, aut fi fuerit pridie fepultum . S. R. C. 21. Sept. 1741. in Aquen. (a) . Cum primum accipitur nuntium de obitu alicujus in loco diffito, potest cantari Missa de Requiem, ut in die obitus pro ejus anima in festo duplici majori, vel minori ; non tamen de pracepto. S. R. C. 4. Maii 1686. in una Cl. Reg. Later. (b) . Infra octavas privilegiatās non potest cantari Miffa defunctorum in anniversario , O'

<sup>(</sup>a) Ap. Cav. 10. 3. c. 3. decr. 4. (b) Ib. decr. 6. O ap. Talu n. 600.

officio folemni. S. R. C. 5. Jul. 1698. in Collen. (a). Missa cantata mortuorum infra octavam Corporis Christi non funt celebranda, nifi prafente corpore, S. R. C. 12, Sept. 1572. in Nufcana (b). Dicendo il secondo degli enunciati decreti, potest cantari; foggiunge il Cavalieri (c) : Indubium autem est, quod prafens indultum procedit de Miffa cantata; adeog. etiam de ea , que in cantu habetur fine Saeris Ministris. La parola quamprimum diffe il medesimo potersi intendere per lo spazio di tre giorni; ma avendo poi i Riformati di S. Francesco propoto alla S. C. il dubbio : An Miffa de Requiem , que cantatur, cum primum accipitur nuntium de obisu Religiosi in loco dissito, differri posit ad triduum? la risposta fu : In prima die non impedità . S. R. C. 27. Mariii 1779. Resta perciò riprovata la detta opinione del Cavalieri (d), ma è ragionevole il di lui fentimento, che può aversi per giorno impedito; non folo quello, in cui è vierato il cantare detca Messa di Requie, ma ben anche quello, in cui farebbe lecito il cantarla, ma il Clero fi trova in eltro occupato (e). Fra le ottave poi, in cui non può la prefata Messa cantarsi, vuole aggiungervi il medesimo l'ottava di Natale; ed afferisce, che neppure si può nella vigilia dell' Epifania. Ma perchè decreti non eccettuano tali giorni; ne egli adduce altra ragione, fuorche l' effer fimili a' giorni fra l' ottava del Corpus Domini, perchè non perdono mai la commemorazione in qualunque festa (f); perciò non può approvarsi una si fatta estensione (n. XVI.). Anzi rispetto all'enunciata vigilia, essendosi propoflo Tom. I.

<sup>(</sup>a) Ap. Talù n. 691. O Cav. to, 3. c. 5. decr. 4. (b) Ap. Talù n. 485, O' Cav. ib. decr. 5.

<sup>(</sup>c) To. 3. c. 3. d. 6. n. 4. (d) To. 4. c. 3. decr. 6. n. 3.

<sup>(</sup>e) C. 3. decr. 6. n. 9.

<sup>(1)</sup> To. 3.c. 5. decr. 5. n. 3. O' c. 9. decr. 6. n. 2.

10 all S. C. il quelio de Riformati di S. Francefeo: An dicia Milla (cum primum accipitur nuntium ec.) cantari possit in vigilia Epiphania; G infra celtruas privulegatas: l'u rispoito. Affirmative quod primum partem; negative quod secundam. S. R. C. 27. Martii 1779, Decisione contraria al.

parere del Cavalieri .

278. Nel terzo, fettimo, trentesimo, e nell'anniversario, se la Messa di Requie su prescritta dal Tettatore, fi può cantare ne' doppi maggiori non festivi di precetto, eccetto fra le ottave privilegiate : ma se non su dal medesimo ordinata, è lecito cantarla ne' foli doppi minori non festivi fuori delle dette ottave; e il giorno 3. 7. e 30. fi numerano fecondo la confuetudine, o dal giorno della morta; o da quello della fepoltura ; giusta il decreto della S. C. che ora produrremo ; e dove noh vi è , o non si sa la consuerudine, si computano dal giorno della morte, se nel detto giornossi canto la Mesta altrimenti dal giorno della sepottura ; giusta il senzimento del Cavalieri (a) ; il quale tlima doversi mell'anniversario computar sempre dal giorno della sepoliura (b). Sebbene poi il privilegio di detto anniversario di potersi celebrare ne doppi minori , o maggiori , secondo la fopraddetta dulinzione , fia conceduto in alcuni decreia colla condizione, che fia vero giorno anniversario ; con tutto . ciò con altei deereti più recenti fi conferma 'tal concessione per quelli laiciati dal Testatore, coll'ampliazione, ancoxeld non fiend veri anniverfari, cioc non illabiliti nel giorno proprio della morte del defonto ; e aucorchè sieno fissati prima de' dodici mest. Anzi godono il privilegio dell'anniversario le Messe cantate prescritte dal Testatore in qualunque tempo dopo la sua morte, purche abbia prefissi i giorni . Nel

<sup>(</sup>a) To. 3. c. 4. n. 8.

<sup>(</sup>b) 16. n. 7. 30

feguente numero trascrivereme i decreti, dove si sontiene quanto in quello abbiamo esposto.

279. Anniversurja, O. Mille cantate de Requiens relicte ex dispositione Testaterum , quotannis in die ipforum obitus, etiam in duplici majori contingentis, possunt celebrari ; O proinde in decr. diei 5. Aug. 1662. edito non comprehenduntur . S. R. C. 22. Nov. 1664. in Novar. & 20. Julii 1699. annuente Cl. XI. in decr. gen. (a) . Ex privata Parochianorum petentium fapius per annum Anniversario pro defunctis, posest in ruralib. Ecclesiis cantari Missa solemnis de Requiem in festo duplici minori . dummodo fermo sit de die vere anniversaria a die obitus . S. R. C. 19. Jun. 1700, in Curien. (b) . La domanda fu per de Chiefe rurali, e perciò si nominano nel decreto, ma come nota il Cavalieri , la concessione è persutte le Chiese; e il detto Autore per una benigna interpretazione non istima necessaria la Messa solenne Di fatto negli altri decreti non vi fono tali limitazioni . In Ecclesiis , quibus anniversaria celebransur undecimo menfe a die obisus ; si die illa occurrat Officium duplex non festivum, potest ( si noti ) canvari Missa de Requiem, dumnodo dies illa, vel ex locorum consuguatine, vel ex Testatorum dispositione, stata, O fixa set pro celebrandis dicles anniversaries. S. R. C. 3. Martil 1761. in Aquenti. In diebus retittis a Testatore 3. 7. 30. Misa solemnis de Requiem potest canturi, etiam in duplici majori, dummodo non sit festum de pracepto, O non fit duplex 1. vel 2. classis. S. R. C. 27. Sept. 1669. (c) . An -diebus 3.7. 0 30. a depositione desuncti, in quibus occurrit officium duplex per annum, non tamen festivis de precepio , celebrari possine oficium , & Miffa defunctorum? Et an predicti dies numerari debeant

<sup>(</sup>a) Apr Tulà n. 454.

<sup>(</sup>b) 16: n. 730.

<sup>(</sup>c) Ap. Caval. to. 3. c. 4. decr.

a die obitus, vel a die depositionis ? Resp. Affirmasive ad primam partem ; dummodo fermo fit de Mifla cantata : ad fecundam partem pradictos dies 3.7-O' 30. numerare q die obitus , five a die Cepuleura juxta diversam Ecclesiarum consuetudinem. S. R. C. 23. Aug. 1766, in Carthaginen. Num anniversaria, que ex diversorum Testatorum voluntate funt a Capitulo , prafertim circa Quatuar anni Tempora , in cantu celebranda, absolvi possint in festo duplici majori per annum, non tamen de pracepto; etiamfi dies illa non fit vere dies anniversarius defuncti ? Rein. Affirmative . S. R. C. 22. Dec. 1753. in Vilnen. in Lithuan. (a). Il Cavalieri le parole, in die ipfogum obitus del decreto primo di questo numero, ha creduto voler dinotare, che gli anniversari debbano effere per suffragio dell'anima del Testatore , per potersi celebrare ne' doppi maggiori, e non già lasciati dal medesimo per suffragio delle anime altrui. Ma nell'ultimo decreto qui notato non vi è la detta clausola; e oltre a ciò essendo appoggiata tal concessione, come egli stesso afferma (6), al motivo, che ultimis voluntatibus multum honoris omnia jura deferunt ; ed essendo questo motivo comune ad ogni disposizione, per conseguenza gode lo stesso privilegio l'anniversario lasciato dal Testatore per se che quello lasclato a beneficio di altri . Miffa cantate de Requiem a defunctis relicte fine praficione dieeum, debent celebrari diebus a Rubrica prafcriptis come fossero Messe private . S. R. C. 23. Aug. 1766. in Carthaginen.

280. Vediamo orache deve farfi, quando il giorno, in cui cade il terzo, fettimo, trigefimo, o anniverfario, è impedito? Può, e deve celebrari nel primo giorno non impedito, o pure anticiparii dello flefio modo. Il Cavalieri vuol ciò reitringere

a' fo

<sup>(</sup>a) Ap. Caval. to. 5. in Collect. recent. decr.

<sup>(</sup>b) To. 3. f. 5. decr. 2. n. 2.

a' soli anniversari lasciari dal Testatore o per le, o per altri ; e similmente alle Meffe che-per disposizione del medesimo si han da cantare nel terzo ec. (a), Ma sebbene in alcuni decreti vi si legge quella restrizione, in altri però si parla generalmente; e per ogni anniversario, o altra Messa cantata fiffata ad un certo giorno fra l' anno in suffragio de' desonti, la S. C. proibisce espressamente, che si soddisfi col celebrare la Messa occorrente ne'giorni impediti, come prescrive che si faccia per le Messe private (- n. 274. ); onde è in libertà anticiparne, o posporne la soddissazione col cantare la Messa di Requie, non già in qualunque giorno, ma nel primo antecedente, o suffeguente che non sia impedito . E secondo si è dichiarato di sopra , il giorno di rito doppio maggiore che non accada fra qualche ottava privilegiata , non è impedito per le Messe cantate che si dicono per disposizione fattane dal Testatore: il giorno poi di rito doppio minore fuori di dette ottave, non è impedito per quelle determinate da' vivi. Se però il Testatore che ha preferitta alcuna Messa di Requie da cantarsi, non ha prefisso il giorno; le medesime non godono il detto privilegio di anticiparsi, o posporsi in giorno non. impedito, come sopra. Vuole di più la S. C., che quante volte si anticipano, o pospongono, niente si muti nella Messa, ma si canti nel modo istesso, come si sarebbe cantata nel giorno proprio. Vuole finalmente, che per l'officio, quando è giorno impedito, si offervi lo stesso regolamento. Tutto si rileverà da' seguenti decreti.

28t. Obitus die impedite, non potest pro desur-Etorum anviversario canzari Missa de occurrenti sesto, vel seia privulegiata per applicationem. S. R. C. 22. Dec 1753. in Vilnen, in Lithuan. (b). Officium anni.

<sup>(</sup>a) Ib. decr. 4.

<sup>(</sup>b) Ap. Tali n. 1280.

niversarium, vel septenarium, vel trigenarium defun-Elorum post obitam , si cadat die Dominico , vel fefivo, transfertur in diem sequentem cum eadem folemnitate . S. R. C. 23. Maii 1603. in Egitanjen. (a). Anniversaria, site Missa quotidiana cantata de Requiem , reliela ex dispositione Testatorum pro certis diebus, ifque impeditis die Dominico, feu alio festo de priecepto; cantari po [unt in diebus subsequentib. , leu antecedentibus, in quibus occurrunt offica de duplici majori, non tamen de precepto. S. R. C. 4. Mail 1686. in una Cah. Reg. Later. (b) . Anviverfaria, O Miffe de Requiem ( cantate ), que certe die dici debent, eo impedito transferri possunt in fequentent, prout transtulit S. R. C. 19. Mais 1614. in Turritana (c): Vi fono alcuni anniversari che si debbono celebraré fra l' anno in qualunque giorno si voglia. Ora i medesimi da una parte non sono compresi ne' riferiti decreti che tutti parlano di quelli fissati in giorni certi e dall'altra alle volte per effer molti, non vi sono fra l'anno ferie bastanti per poterli celebrare, ne altri giorni, in cui dalle Rubriche è permesso il dire la Messa privata, o Cantata di Requie . Per tali anniversari ha proveduto il decreto che siegue . Non valentes satisfacere anniver fariis defunctorum in dieb. ferialib. , possunt ipfa. adimplere in festis duplicib, non tamen de pracepto, O cum obligatione aud endi facrum . S. R. C. 3. Martii 1629. in Papien. (d). Il Tali l'intende per li foli doppi minori; il Cavalieri anche per li maggiori; sebbene infinua, che questi si risparmino, potendosi ifi quelli soddisfare . Ed aggiunge , poters bid elfendere anche agli anniversari non perpetui, i quali pure sono compresi sotto il nome di anni-

<sup>(</sup>a) Ib. n. 19. (b) Ap. Talù n. 599. (c) Ib. n. 144.

<sup>(</sup>d) Ap. Talu n. 232

versarj (a). Si anniversarium anticipetus, aut posponatur per aliquot dies, potenti dici dissila, proat in anniversario. S. R. C. S. 101. 1098. in Collen. (b). In anniversario translato ob selhon de pracepto (o per altro impedimento) non variari debet oratio, cujus anniversarium diem commenoramus; s. 2d recttanda prout in Missario, R. C. 4. Maii 1886. in uma Can. Reg. Later. (c), 6° 22. Dec. 1733. in

Vilnen. (d).

282. Abbiamo nel Messale quattro Messe di Requie che non sono fra loro in altro differenti, se non se nell'orazione, nell'Epistola, e nel Vangelo. La Rubrica polla dopo le suddette Messe dice così : Epistola, O' Evangelia superius posita in una Missu pro defunctis, dici possunt etiam in alia Mista similiter pro defunctis. Ne deriva per confeguenza, che quante volte si celebra Messa di Requie, o che sia quotidiana con rito semidoppio, o che sia con rito doppio per lo giorno della morte, o 3. o 7. o 30., o anniversario; e tanto se si celebri per un Vescovo, per un Sacerdote, o per un secolare; sempre è in arbitrio del Sacerdote il leggere qualunque vuole delle luddette quattro Messe, purchè dica quell' orazione che si dee in tale occasione. Quindi la S. C. domandata da' Carmelitani Scalzi di Polonia, qual Messa si dovesse celebrare per un Sacerdote defunto, a' 29. Gennaro 1752. rispose : In die obitus, vel depositionis alicujus defuncii Sacerdotis , dici poterie vel Miffa prima , que est pro Episcopis asignata , ut in Commemoratione omnium fidelium defunctorum ; vel ea, que est secundo loco posita, est in die obitus, feu depositionis ; dummodo orario que pro eo designata; Deus , qui inter Apostolicos Sacerdotes ec. omnine X . 4

<sup>(</sup>a) To. 3. c. 6. decr. 6. (b) Ap. Talie n. 697.

<sup>(</sup>c) Ib. n. 601.

<sup>(</sup>d) 16. n. 1279.

guatidianis defunctiorum. Prima della terra: In anniverfasio defunctiorum. Prima della seconda: In die obitus, feu depositionis defuncti; e dopo di esta mette l'orazione in die testio, septimo, & strigessmo; ed aggiunge: Missa, us supra; (come in die obitus) exceptis orationis. E nel notare le Orazioni diverse, dice: In die depositionis, & anniversorio Summi Pontificis dicitus prima Missa, us supra. Pet li Sa-Epsicopo dicitus prima Missa, us supra. Pet li Sa-

cerdoti abbiamo trassituto il decreto.
28; Citca il numero delle orazioni per le Messe
di Requie, la Rubrica prescrive così: In die commemorationis comnium defunctionum, © in die depositionis; © in anniverfacio defunctionum, dicatur una
tantum, oratio; © similiter in die terito, septimo, vi
riegesimo, e quandetumque pro defunctis solemniste
celebretur; in aliis Missis plures, ut de feriis; ©
simplicibus dicetur infra (b). Ai detti giorni specificati dalla Rubrica si deve aggiungere il giorno, jin

(a) 7. 1264.

<sup>(</sup>b) Rubr. gen. Mif. tit. 5. n. 3.

cui fi ha la notizia della morte di taluno : il giorno, del quale si canta qualche Messa di Requie per disposizione fattane dal Testatore; e il giorno della Commemorazione di tutt'i defunti di una Religione, o Congregazione ; mentre le Messe che si celebrano in tali occasioni, godono il privilegio di poterfene fare la celebrazione ne'doppi; e iono comprese fra le Messe per l'anniversario, pel giorno della morte, e per la commemorazione di tutt' i fedeli defunti. In rutt'i giorni espressi dalla soprascritta Rubrica, ed in quelli da noi accennati, si dice una fola orazione nella Messa, o che sia canta-12, o che sia privata (a); ed o che si celebri tolennemente, o che si celebri senza solennità ; mentre, come ben riflette il Cavalieri (b) le parole quandoeumque ec. fanno un altra disposizione; cioè che suori degli enunciati giorni , pur si dice una sola orazione, qualora si celebri la Messa di Requie con folennità estrinseca grande, che consille o nel concorso del popolo, o nell'apparato; il quale si misura relativamente al luogo; dummodo, dice il lodato Autore , etfi magnus non fit , faltem congruens existate congruens autem non absolute, sed relative; quia in Ecclesiis pauperib.; O ab hominum commercio difficis, etiam modicus concursus populi, vel apparatus, ad effectium fortaffe refert (c) . Ma fi noti bene , che il concorlo , e l' apparato non rendono lecito il dire la Mella privata di Requie ne' giorni proibiti; anzi neppure la Messa cantata. Fanno solo, che essendo giorno, in cui è permesso dire la privata; o effendovi titolo che rende lecita la cantata ; e nell'una e nell'altra fi dee dire una fola orazione. Sono due privilegi distinti, e che non stanno sempre insieme il potersi dire la Messa di Requie, privata, o cantata ; o il potersi dire in tal

<sup>(</sup>a) To. 3. c. 11. decr. 7. n. 1. (b) Ibid. n. 2.

<sup>(</sup>c) To. 3. 6. 11. dect. 7. n. 4.

Messa una sola orazione. I giorni, in cui si gode il primo di detti privilegi, si sono già distuamente enunciati. Nel presente numero abbiamo notati i giorni, ne quali si gode il secondo se il primo non può godersi senza il secondo, ma il godersi il secondo non sa, che anche il primo si goda.

284. Siegue a dire la trafcritta Rubrica, che nelle altre Messe di Requie si debbono dire più orazioni, come nelle ferie, e ne' femplici ; cioè non meno di tre , e non più di sette ( n. 173. ) . In luogo della seconda che sta notata nel Messale in Millis quotidianis, che è Deus venix ec., può furrogarfi altra orazione secondo la divozione del Celebrante. La terza dee esser sempre Fidelium er. che in detta Messa sta nel terzo luogo . In Missis quotidianis, que pro defunctis celebranter , poffunt quidem plures dici orationes , quam tres ; fed eurandum, ut fint numero impares; O aliquando pro illa , Deus venix largitor , impune subrogabitur alia; v. gr. pro patre, pro matre ec., dummodo ultimo loco dicatur illa Fidelium . S. R. C. 2. Sept. 1741. in Aquen. (a). Le parole, curandum, ut fint numero impares, non importano precetto, ma un mero configlio, giufta il fentimento del Cavalieri (b). Hinc fequitur , dice . O dispar numerus , quem Sanctio non quidem in pracepto collocat, fed per verbum curandum confulit. E per conferma aggiunge quest'argomento. La Rubrica prescrivendo più orazioni nelle Messe di Requie che si celebrano fuori di quei giorni che nomina, loggiunge, ut de feriis, O' simplicibus dicetur. Vuole dunque, che si prenda da questi il regolamento. Or la S. C. ha dichiarato ; che nella Messa del semplice non fint necessario dicenda collecta impares ( n. 176. ); dunque neppure vi è quelta obbligazione nelle Messe de'defunti. Il Talà ne par-

<sup>(</sup>a) Ap. Talà 1102.

<sup>(</sup>b) Loc. cit. n. 70

la come di cola di precetto; mentre facendo la nota ad un decreto, il quale in una Messa di vivi dove erano quattro orazioni , dice , quinta erit ad libitum; foggiunge il detto Autore : non ex pracepto, sed ex congruentia; secus autem in Miss defunctorum (a). Quella sentenza è la vera, ed è nosta universalmente in pratica ; mentre tutti nelle-Messe quotidiane di Requie dicono tre orazioni, Il sut andum importa più che un femplice configlio : e quando, fosse una meia direzione, già si stabilì, che le Rubriche direttive trafgredendofi fenza motivo ragionevole, vi è sempre colpa veniale (n. vii.). Nelle Messe de' vivi la S. C. ha dichiarato non esser necessario il numero dispenale delle orazioni : perche come riflette il Ferraris (b), spesso avviene, che un ugual numero efigono le commemorazioni da farsi secondo la Rubrica, e quelle prescritte dal Vescovo ; la qual cosa non avviene nelle Messe de' defonti. Nè vale la ragione del Cavalieri, che la Rubrica per le orazioni delle Messe di Requie si rimette all'altrà per le orazioni delle Messe della feria, e del semplice ; giacche appunto per dichiarare dette Rubriche, la S. C. ha disposto, che in queste non si richieda il numero disuguale, ed in quelle sì.

285: Quando la Messa quotidiana è per tutti i desunti, si legge per prima orazione quella che è notata nel Messa e mon così quando è per un solo, o per molti, ma allora dee leggessi l'orazione adattata al desunto, per cui si celebra; ed a quesso fine nel messa e montante avarie orazioni; come per un solo desunto, per chi era Sacerdote, per li genismi del Celebrante ec. Per la seconda vi è l'arabitrio o di riegger la notata nella Messa, o al arabitrio di di riegger la notata nella Messa, o al arabitrio di riegger la notata nella Messa, o accominato del Celebrante ec. Per la seconda vi è l'arabitrio di riegger la notata nella Messa, o al arabitrio di riegger la notata nella Messa.

(a) N. 857.

<sup>(</sup>b) V. Miffa Sacrif. art. 12. n. 108.

e sempre Fidelium, come si diffe . La segnenza Dies ira nelle Messe quotidiane è in libertà del Celebrante il dirla, o no ; ma è obbligazione il recitaria nelle Melle, nelle quali fi dice una fola orazione; come prescrive la Kubrica: Sequentia pro defunctis dicitur in die commemorationis omnium fidelium defunctorum , & depositionis defuncti ; O' quandocumque in Miffa dicitur una tantum oratio . In alies autem Milis pro defunctis dicitur ad arbirium Secerdoris (a) . Terminiamo il Capitolo , e la presente materia con poche altre importanti notizie, sebbene fra loro disparate . Nel giorno della Commemorazione de' fedeli defunti, come ancora di tutt'i defunti alicujus Ordinis , feu Communitatis occorrendo un doppio minore, fi fa l' officio del medelimo, O omnes Mila privata dicuntur pro defunctis in paramentis nigris . S. R. C. 19. Jun. 1700. in Curien. O' 5. Maii 1736. in Einsidlen. (b) . Ma è in arbitrio del Sacerdote nella Commemorazione di tutt' i fedeli defunti , il celebrare per un folo, o per più defunti; deve però leggere la Meffa di quel giorno. S. R. C. 4. Aug. 1663. in una Dalmatiarum O in una Ord. Cappue. 9. Dec. 1709. O' in Aquen. 2. Sept. 1741. (c) Finalmente quando si è promesso di celebrare la Messa di Requie , ed è giorno, in cui la Rubrica, ed i decreti lo permettono; vi è rigorosa obbligazione di celebrarla, altrimenti, come dichiaro la S. C. (n. 206.) il Sacerdote non foddisfa all'obbligo contratto col divoto che diede la limofina. E' un male maggiore il dire la Messa di Requie per colui che l'ha domandata per se stesso, o per altri vivi . Miffe de Requiem pro adhue vivis dici nequeunt , qui dum fipem

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Mif. tit. 5. n. 4.

<sup>(</sup>b) Ap. Talu n. 732. 6 916,

grogant , nedum intendunt frudum fatisfactionis , fed etiam importationis indubium; O prescularem, che non si trova nella Messa di Requie , come si trova in quella del Santo. Così serive il Cavalieri (6) : e da ciò che dice ne risulta la conseguenza innegabile, che celebrandosi la Messa di Regula per un vivo, le gli deve restituire parte dello stipendio per detto frutto dell'impetrazione, di cui si è privato. E non iscusa il non aver dichiarato, che non voleva Mossa di Requie , ma del Santo ; mentre baflantemente vi fu questa dichiarazione nella stessa fua domanda che fu di una Messa per un vivo, e non per un morto. Vi è poi di più , che un tal Celebrance, come avvisa il Turrino, in re grave facit contra ritus Ecclesia , ut notat Tamburrinus hic , in quo quis tur pitudinem non videt (b) ? Ed opponendosi, che presso i Calsinesi, e i Camaldolesi il Novizio dopo fatta la professione si stende a terra, come morto; e fe gli canta il De profundis risponde, che quel o è stato loro conceduto dal Pontefice, quando ha approvate le Costituzioni di tali Ordini; Miffa vero de Requiem pro folis defunctis eft instituta, nec pro vivis conceditur . Il Monacelli inveisce contra l' abuso di celebrar sempre la Messa di Requie ne' semidoppi, e nelle ferie, ed infinua al Vescovo, che ricordi a' Sacerdoti ciò che dispone la Rubrica, ad boc, ut qui pracisam obligationem non habent celebrandi Miffas votivas , fen defunctorum , fenfui Ecclesia conformari procurent (c).

CA.

<sup>(</sup>a) To. 3. s. 10.

<sup>(</sup>b) Part. 2. feet. 1. c. 4.

<sup>(</sup>c) Form. fuppl. ad z. to. tit. 13. form. 7. n. 16.

## C A P O XVIII,

Rubriche per gli Canonici, e per altri che dicone l'officio nel Cono. Avvertimenti per chi compone i Calendari Ecclesiastici per le Diocesi.

286. E' cola notissima, che i Canonici, tanto sono tenuti con obbligazione grave di celebrare ogni mattina la Messa che si dice Conventuale, e deve effer folenne, non bastando che .fin cantata; e debbono applicarla per li benefattori in generale di quella Chiefa; ne punto scusa da si fatte obbligazioni la consuetudine che mai vi fosse in contrario, la quale dalla S. C., e dal Sommo Pontefice è sta-12 dichigiata abuso. Missa Conventualis de feria in Cathedralibus , O Collegiatis omnino eft dicenda ultra Miffam festivam; O abusus sunt reformandi. Ob Miffam votivam , fen pro defunctis non est omittenda Misa Conventualis ; neque potest introduce confuetudo in contrarium . S. R. C. 16. Jan. 1627. in Januens. (a). E circa l'applicarla per li benefattori in generale in quelia Chiefa, Wonnulli, dice Ben. XIV, (b) Siquidem obtentu contraria confuetudinis etiam immemorabilis in propria Ecclesia wigentis, fe ab bujufmodi onere eximi poffe fibi perfuaferunt Verum jam pluries responsum fuit , bujufmodi consuetudinem, licet immemorabilem, que porsus abulus. O corruptela dicenda eft, nemini suffragari. Segue poi a dire, che non può mancarsi a tale applicazione per la scarsezza delle rendite, quando la S. C. del Concilio non abbia permesso, che per detto motivo si applichi nelle sole feste; a che prefcri-

<sup>(</sup>a) Ap. Talù n. 193. 0 197.

<sup>(</sup>b) Conft. tum femper oblatas 19. Aug. 1741. \$. 16.

scrivendosi dalle Rubiche, che in alcuni giorni si cantino due, e anche tre Messe Conventuali ; tutte, dove così è in uso, debbano applicarsi per li benefattori in generale della medefima Chiefa ; ma dove non 6 trova quello collume, balterà applicarne in tal modo una fola, e nelle altre pregare per tali benefattori nel Memento per li defunti (a):

287. Ne' giorni, in cui è preicritta una fola Mefsa Conventuale, per ordinario dee cantarsi quella che concorda coll' officio. Abbiamo detto per ordinario; perchè la Rubrica alle volte comanda, che si celebri una Messa che discorda dall'officio, ded alle volte la permette foltanto. Ecco i giorni, ne' quali lo comanda. In vieiliis, & feriis Quatuor Temporum, vel feria secunda Rogationum , que veniunt infra octavam, Mila dicitur de vigilia, vel feriis supradictis cum commemoratione octave, preterquam infra octavam Corporis Christi (b) . In Adventu, licet officium non fiat de S. Maria in Sabbato , dicitur tamen Milla principalis (o sia la Conventuale) de ea cum commomoratione de Adventu , nist fuer int-Quatuor Tempora, vel vigilia, ut supra (c) . Prima die sujufq. menfis I extra Adventum , Quadragefimam, O tempus Paschale ) non impedita officio duplici, vel semiduplici, dicitur Missa principalis generaliter pro defunctis Sacerdotibus , benefactoribus , O' aliis (d). Ecco i giorni, in cui lo permette fo-· lamente, ond'è in arbitrio il celebrare o la Messa che concorda coll'officio, o quella che discorda, ed è assegnata dalla Rubrica. Aliis diebus infra hebdomadam ( fuori del Sabbato ) quando officium fit de feria, O non est resumenda Missa Dominica pracedeit-

<sup>(</sup>a) S. 19. 0 23.

<sup>(</sup>b) Rubr. gen. Mif. tit. 3. n. 2.

<sup>(</sup>c) Tit. 4. n. 2.

<sup>(</sup>d) Tit. 5. n. 1.

dentis , que fuerit impedite ( exceptis feriis Advensus , Quadragesima , Quatuor Temporum , Rogationum, O' Virgiliarum ) dici poselt aliqua ex Miffie. votivis; etiam in principali Miffa, que vocatur Conventualis lecundum ordinem dierum in fine Millalis affignatum (a), cioè nel Lunedi della SS. Trinità . nel Martedì degli Angioli, nel Mercordì degli Appostoli, nel Giovedì del SS, Sacramento, o dello Spirito Santo, nel Venerdi della Passione, o della Croce. Nel Sabbato poi , foltanto nell' Avvento può sortire, che dicendoli la Messa della SS. Vergine , discordi dall' officio ; mentre in altro tempo o non è impedito, ed anche l' officio è di Maria; o è impedito, e neppur la Messa Conventuale si dice della medelima. Feria fecunda cujufque hebdomada, in qua officium fit de feria , Miffa principalis dice potest pro defunctis (b) . Si eccettuano quelle ferie che hanno la Messa propria, e quelle che occorrono nel tempo Pasquale .

288. Sino qui ci siamo ristretti a quei giorni che ichiedono una sola Messa Conventuale. Notiamo pra quelli che ne richieggono due. In seriis Quadragesima, Quaturo Temporum, Rogesionum, C. Vigiliorum, (ma non in quelle doll' Avvento (c)) esiamsi duplex (sia pure di prima classe) vel seniamsi duplex (sia pure di prima classe). The Ecclessic Cathedrassim, vel coltavo occurrat, in Ecclessic cathedrassim, C. Collegiatis cantentur dua Missa, uno de sesso poste control de serio post Novam (sh. La parola coltava, secondo il Gavanto, il Quarti si Merati, il Cavalieri ec., s'intende il solo giorno dell'ottava, non già quelli infra coltavam. Accadendo la vigilia fra l'ottava del Coppus Domini,

<sup>(</sup>a) Tit. 4. n. 3.

<sup>(</sup>b) Tit. 5, n, 2,

<sup>(</sup>c) Turrin. part. 2. fell. 2. 4. 4.

<sup>(</sup>d) Tit. 3. n. 1.

in Ecclesiis Cathedralibus , & Collegiatis cantentur due Milje , una de octava post Tertiam , alia de Vigilia post Nonam (a). Il Cavalieri vorrebbe, che lo stesso si eseguisse fra l'ottava dell' Episania , e dagli Agostiniani fra quella di S. Agostino ; ma netsuna ragione rende lecita si satta estensione. Quando non può dirsi la Messa per li defunti nel primo giorno del mese, extra Advenium ec., come sopra per lo solo motivo che occorre un semplice, o una feria colla Mella propria, o che si ha da riporre la Messa della Domenica precedente che su impedita, e non vi è altro giorno, dove riporla; in Ecclesiis Cathedralibus , & Collegiais dicantur due Miffe, una pro defunctis, alia de festo simpliei , vel feria pradicta (b) . Ma qualora l' impedimento provenga da un doppio, o femidoppio, non si cantano due Messe. Nella Rubrica particolate del Messale a' z. Novembre si prescrive, che in derto giorno nelle Cattedrali , e Collegiate si cantino due Messe, una dell' infra octavam dopo Terza, e l'altra Conventuale di Requie dopo Nona . E in un decreto de' 17. Settembre 1696. in una S. Germani. Montis Cassini (c) fi prescrive l' istesso nel caso, che nel prefato giorno accada il giorno dell'ottava della Dedicazione della Chiefa. Così pure dovrebbe praticarsi nell'occorrenza di qualunque doppio (d) . 289. Domandata la S. C An occurrente in feria tertia Rogationum festa similici , in Cathedrali , & Collegiata fint cantanda dia Miffa? Rispole a' 5. Luglio 1698, Negative . It Collen. (e) . Con ciò viene a riprovare l'opinione del Bauldry di doversi cantare due Meffe . Una ola dee cantariene , cioè Tom. I.

(a) Tit. 3 n. 2.

<sup>(</sup>b) Tit. 5. n. 1.

<sup>(</sup>c) Ap Cap. to. 3. 6. 1. deer. 4. (d) Teamo 2. Nov. n. 36.

<sup>(</sup>e) Ap Tali n. 685.

quella della Processione, come parla il Merati (a). o fia quella delle Rogazioni . In Dominicis infra Oflovas, vel aliis a Festo duplici impedicis unica santummodo can: anda el Milla: in Dominicis quidem infra octavas de Dominica cum commemoratione offava ; in aliis vero Dominicis non privilegiatis O in quibus fit de occurrenti festo duplici , Mista de fe-Ro cum commemoratione Dominica , ejufque Evangelio in fine. S. R. C. 22. Dec. 1753. in Vilnen. in Lithuan. (6). La S. C. formo queito decreto, perahe ne fu domandara; ma non ve n' era bilogno, giacche ben fi potea rifiettere, che fra i giorni, ne quali si debbono cantare due Messe, la Rubiica non annovera mai la Domenica. Dicasi lo stesso del decreto seguente: In Dominicis Adventus, & Quadragesime, in quibus fit de duplici prima classis, non sunt eantanda dua Miffa . S. R. C. 5. Jul. 1698. in Collen. (c) . Effendoli detto, che non si dee far commemorazione della vigilia che accade in un doppio di prima classe ( n. 177. ) , ne viene per conseguenza, che non si debbono cantare due Messe; come neppure se nelle ferie di Quaresima occorre una vigilia, ma di quelta se ne sa commemorazione nella Messa della feria (d). Una fola Messa parimente si canta nell' Avvento, se alla feria si unisce la vigilia; ma perchè la feria non ha Messa propria, si canta la Messa della vigilia colla commemorazione della feria. Nel num. 170, fi dice, non doversi leggere l'ultimo Vangelo della Vigilia, o della feria maggiore, quando è lo fesso che quello della festa. Nondimeno in tal caso si debbono cantare le solite due Messe, non essendo inconveniente dire lo stesso Van-

<sup>(</sup>a) To. 1. part. 4. tit. 11. n. 13.

<sup>(</sup>b) Ap. Tali n. 1288.

<sup>(</sup>c) Ap. Talù n. 696.

<sup>(</sup>d) Caval. to, 2. c. 15. decr. &. n. 16. @ 20.

200. Ci riserbammo al n, 181. di parlare qui del-

<sup>(</sup>a) 16. decr. 6. n. 13.

<sup>(</sup>b) Cay. to. 2. c. 15. decr. 2. ex n. 19. (c) Tet. in diet. vigil.

<sup>(</sup>d) Cav. decr. recent. poft to. 5. 6 Talun, 1285.

la Messa solenne da celebrarsi nell'Anniversario della Consecrazione del Vescovo. I decreti ivi nominati fono i seguenti ; Quando dies anniversaria Con-Secrationis Episcopi inciderit in Dominicam 1. classis, infra hebdomadam majorem, in diem Pafche, Pensecostes , Nativitatis Domini , vel aliam folemniorem; non pateft dici Miffa de dicia confecratione ; fed in opfa Miffa de die fieri debet collecta pro Episcopo fub unica conclusione; ut disponit Car. Episc, S. R. C. 1705. in Lycien, (a) . Commemoratio in Miffa pro confecratione Episcopi; quando ratione festi occurrentis dicitur Miffa de festo habente plures commemoratio ves , debet uniri emm Oratione Miffa , & dici fug unica conclusione, juxta Romanum Pontificale de con\_ feer. electi in Epifc, & Mif, Rom. in fin post bej nedictiones . S. R. C. 8. Jun. 1709, id Brachar. (b. Le parole del Pontificale Romano sono queste : Disitur poft collectam diei pro officio confecracionis , colletta pro eletto; sub uno, Per Dominum nostrum ec. Ed ivi fi parla del giorno, in cui il Vescovo viene consecrato, Il Cerimoniale dei Vescovi prescrive nel seguente tenore: Singulis annis in dieb. anniverfariis electionis, & confectationis Episcopi , Missam folemnem vel per ipsum Episcopum , vel per aliquam Dignitatem , fen Canonicum , ipfo prafente , celebrari convenit; que si dies electionis, seu consecrationis venerit in die aliquo festivo, celebrabitur de festo cum paramentis festo convenientibus, O cum commemoratione pro Episcopo . Si vero venerit in die feriato , celebrabitur, prout in Mifali, cum paramentis albis, O una tantum collecta pro Episcopo, videlicet, Deus omnium Fidelium O'c. (c). Nel Meffale finalmente fla notato : Orgio in confecratione Episcopi , que dieitur cum oratione Miffa diei fub una conclusione . Da tut-

<sup>(</sup>a) Ap. Talù n. 817.

<sup>(</sup>b) Ib. n. 865.

tutte queste leggi si deduce in primo luogo, che non a possono dire Messe private della Consecrazione del Vescovo: come accennammo al n. 181., e in secondo luogo fi deduce, che quando nel giorno anniversario di tal consecrazione non è lecito il celebrarne la Messa solenne, ma si dee dire la Messa della festa occorrente ; in tal caso o che in detta Messa vi sieno più commemorazioni o che ve ne sia una sola", sempre colla prima orazione si unisce l'Orazione di detta consecrazione sotto una conclusione . I gicrni poi, ne' quali è vietato cantar la Meffa folenne della prefata consecrazione sono nominati nel soprascritto decreto del 1705. Si deduce finalmente per terzo, che nelle ferie, e ne giorni non eccettuati fi canta la votiva solenne della Consecrazione colla sola orazione di detta Messa. Resta soltanto il dubbio, quali altre feste si comprendano in quelle parole del decreto, vel aliam folemniorem . Non li può dire , che si comprendano tutt'i doppi di prima classe, giacche chiaramente si esprime la S. C., che vuol comprendervi solamente qualche fella più solenne fimile a quelle che ha specificate. Dunque G debbono anche annoverare fra tali feste eccettuate l' Epifania, l' Ascensione di Gesù Cristo, l'Annunciazione, e Affunzione di Maria SS., la festa di tutt' i Santi , di S. Piero, e Paolo, e del principale Protettore del luogo; imperciocchè la stessa eccezione fatta rispetto a' giorni, in cui non è permesso il celebrare negli Oratori privati colle medefime parole, vel aliis folemniorib., così dalla S. C. e da Bened. XIV. & stata dichiarata ( n. 229.).

291. La Rubrica determina similmeute l'ora, nella quale debbono cantars le Messe Conventuali ; di dice così: Missa auten Conventualis, o folomis sequenti ordine dici debet: In Jestis duplicibus, o semiduplicibus, in Dominicis, o infra oltava, dicia se Choro Hora tertia . In sessi spinicibus, o seviis per annum dicia Sexta. In Advenu, Quadrage-

fina, Quatuor Temporibus, etiam infra oftovam Penrecostes, O vigiliis, que jejunantur, quamvis sino dies folemnes . Milla de Tempore debet cantari post Nonam . Per le tre Messe di Natale sa questa speciale determinazione: prima dicitar post mediam no-Elem finito Te Deum in Matutino ; fecunda in Auvera dictis Laudibus, O' Prima ; tertia vero in die post Terriam . Per le votive solenni pro re gravi Co. vuole, che si dicano post Novan. E per le Messe di Requie per lo primo giorno del mese, o lunedì di ogni fettimana prescrive, che se l' officio de' defunci si canta la mattina dopo il Matutino del giorno, si cantino immediaramente dobe le Laudi; altrimenti dopo Prima; ma che si cantino dopo Nona nell' ultimo luogo, tanto nel giorno della Commemorazione de' fedeli defunti, quanto nel di della morte, terzo, fettimo, trigefimo, ed anniversario (a) . Abbiamo riportate al ». 288. le Rubriche particolari per l' ora delle due Conventuali nelle ferie maggiori , o vigilie che accadono nelle feite e fono uniformi alle generali ora addotte ; e al n. 290. l'ora per dette Melle; quando fono tre. Avvisa il Quarti (b). che occorrendo una Messa di Requie solenne in una vigilia che si digiuna, tarto la medesima, quanto la Messa del Tempo, giusta le riferite Rubriche si deve cantare dopo Nona; ma quella di Requie dee aver l'ultimo luogo; ecceito se vi sia la Predica dopo quella del Tempo; nel quale cafo quella di Requie si può anticipare dopo Prima; atque ita ferpatur , conchiude , in pracipuis Urbis Ecclefiis . I Padri Camaldolefi esposero alla S. C. nel 1701. e di nuovo nel 1743., che presso di essi vi era confuetudine diversa dalle Rubriche circa l' ora della Conventuale in alcuni giorni ; e fu fempre loro ri-Sposto, che offervassero le Rubriche . S. R. C. in

<sup>(</sup>a) Tit. 14.

<sup>(</sup>b) In dist. Rubr. n. 3.

una Cameld. Monis Gerone ec. (a). Così alla domanda fatta da Canonici di Venola, An Missa Comvenualis, attenta immemrabili constetudine, casa possi: post Nonan, non obstantibus Rubricis generalibis Missa Contravium disponentibus; la S. C. vispose 3, Agolo 1760. Negative; O quoad boram celebrardi Missa Conventuales de Sanciis, O

de feria, fervandas effe Rubricas Miffalis.

292. Plo V. nella fua Costituzione, Quod a nobis . posta anche nel principio del Breviario, toglie l' obbligazione che prima vi era per li Sacerdori di recitare l'officio de' defunti, i Salmi Graduali, e Penitenziali, e l'officio piccolo di Maria SS. neº giorni dalla Rubrica determinati . Il Patuzzi per una svista affermò, avere il detto Pontefice dispenfati foltanto coloro che recitano l' officio privatamente : ma aver confermata la fuddetta obblie zione per quei che lo recitano nel Coro. Ma tafta leggere la citata Costituzione per assicurarsi , che Pio V. parla in generale ; e perciò i Dottori concordemente afferitcono, che neppure nel Coro fia di obbligo la recitazione sopradierra. La diversità de' fentimenti fi restringe solamente circa l'officio della SS. Vergine per quei luoghi, dove vi era la confuetudine di recitario; avendo detto il lodato Pontefice, sine prajudicio sancta consuetudinis illarum Ecclesiarum , in quib. officium parvum B. M. Temper Virginis in Choro dici consueverat ; ita ut in pradictis Ecclesiis servetur ipfa laudabilis, 60° fancta confuetudo celebrandi more folito pradictum officium . In virtà di tali parole stimano alcuni , che duri nel Coro l'obbligazione di recitare il detto officio di Maria, tanto maggiormente che in un decreto della S. C. si dice, che il medesimo si può ommettere sicuramente, e in buona coscienza; non abrogata tamen confuesudine, qua in contrarium for-

<sup>(2)</sup> Ap. Talà n. 739. 6 1147

taffe vigeret . Noi seguitiamo la sentenza contraria; che tengono insignes Auctores plurimi , come parla il Cavalieri (a), sebbene egli tenga l'opposta. Quel fine prajudicio consuetudinis ec. di Pio V., e quel non abrogata consuetudine della S. C., fi dee intendere quoad confilium, non autem ex pracepto, giulia la spiega del Talà (b); il quale si fonda sopra un decreto moderno, che a nostro parere è decisivo. Eccolo: An Canonici cogi possint ad recitationem in Choro Statutis diebus Officii B. M. V., O' defunctorum , Pfalmorum quoque Panisentialium , atque Gradualium, juxta Rubr. Brev. Rom., Constitutiones Synedales , O' consuesudinem Firmana Diacesis ? Et proposito dubio per E.m. Card. Tamburini S. R. C. Prafectum , & hujus inftantise Ponentem , Em. Patres S. R. C. prapositi unanimes fuerunt in sensu; non effe cogendos . Et ita S.R.C. decrevit, & fervaci mandavit : 14. Junii 1755. in ead. Firmana (c). Or se nell'ultimo decreto la S. C. parla del modo. stesso dell'officio di Maria SS., che di quello de' defunti ; e definisce , che i Canonici non possono astringersi a recitarlo, non ostante, che vi sia la consuetudine di farne la recitazione; qual dubbio vi rimane, che non sia di solo consiglio, non già di precetto una sì fatta consuetudine? Il Pontefice volle esprimere colle sue parole, che sebbene egli dispensava dall' obbligo, approvava nondimeno, che si continualie, dove era, tal pia consuetudine. Se quella dunque si trova introdotta prime di S. Pio V., è solo di consiglio ; e tale è ancora se su introdotta dopo di esso; imperciocchè o s' introdusse per divozione, o se pur giudicossi essere di precetto il prefato officio, questo giudizio fondato sull' ignoranza è stato sempre d' impedimento a far introdurre

<sup>(</sup>a) To. 2. c. 46. decr. 4. n. 5.

<sup>(</sup>b) N. 1206.

<sup>(</sup>c) N. 1309.

una confinetudine che obbligasse i II Cavalieri che terisse prima del turriterito decreto del 1732a., disse contuttociò esse probabile, che l'enunciata consucrudine non obblighi; ma dopo il detto decreto dea disse certisse.

293. Volendosi poi recitare nel Coro i riferit? offici, e Salmi, ecco la maniera da tenersi fecondo la Rubrica (a). L'officio de' morti si reciti in ceni primo giorno di ciascon mese, che non è impedito da officio di nove lezioni ; e qualora fia impedito , fi dee dire alia sequenti die non impedita. Nel tempo Pasquale non 6 recita : Di più il mentovato officio si dice in ogni Lunedì di Quaresima, e dell' Avvento, ( eccetto il Lunedì della fettimana maggiore ; e secondo il Merati , e il Cavalieri , anche la vigilia di Natale, quando cade in un Lunedì), che non sa impedito da officio di nove lezioni. In cafo d' impedimento, in quella settimana non si recita più, come infegna il Castaldo, il Gavanto, il Cavalieri ec. per la validiffima ragione, che la Rubrica nulla dice fopra la furrogazione di altro giorno. I Salmi Graduali fi dicono in tutt'i Mercordi. i Penitenziali flexis genib. in tutt'i Venerdi di Quaresima, ne' quali si fa l'officio della feria ; i primit aventi il Matutino, i secondi dopo le Laudi. Finalmente l'officio di Maria SS. fi recita in tutt' i Sabbati dell'anno fuori della fettimana maggiore, quando non vi è officio nè doppio, nè fensidoppio, ne giorno fra l'ottava, ne l'officio di S. Maria in Sabbato .

294. Quando fi finifice di cantare la lezione în mezzo al Coro, e fi dice, Tu autem Domina, eccvogliono alcuni col Merati, che non fi genufletta, eccetto fe non dovelle recitarfene altra; ma che recitandofene tre, fi genufletta foltanto, quanto fi dicono le dette parole dopo la terza lezione. Ma

<sup>(</sup>a) Rubr. partie. Brev. Rom. ante ditt. offic. O p

Francesco Maggi stima dovers gennstettere dono ciascuna lezione, ancorche non si stia avanti il Sacramento : e dice, che queito modo est masis conformis Ritui Romano, O' est juxta mentera claristimarum Aufforum , O' multorum Ceremonialium (a) . Avverte il medefimo Merati, che mentre fi canta la lezione, si tengono le mani bine inde poste sul libro. Tutti poi fanno, che nel giungere nel mez-20, e prima di partirne, fi fa un profondo inchino al Superiore del Coro; e che nel dirli, lube Doonne benedicere si tiene la testa inchinata verso l' Eddomadario, finchè abbia terminato la benedizione ; ne si comincia la lezione , se tutti non fono seduti . E' noto altresì , che nell' officio solenne la nona lezione si dee cantare dal Superiore del Coro; e dice ii Gavanto : ob reverentiam majoris stantis, dum legit, Stant omnes alii, qui sunt in Choro (b). 205. Nel cantarfi il Martirologio nella vigilia di Natale, secondo la Rubrica del medesimo, tutti s' inginocchiano con due ginocchi alle parole, In Betlehem fino al secundum Carnem; le quali si cantano con voce più alta delle antecedenti; e con tuono ancor più alto dalle parole Nativitas ec. Il Leitore folo non s' inginocchia, mentre canta le suddette parole, ma genuflette ad un lolo ginocchio dopo che ha terminate. Concordemente poi i Rubricisti insinuano, che in detta vigilia il Martirologio li canti col Piviale sando tutti in piedi, coll'incento, con i Ceroferari che tengono i candelieri colle candele accese, e che non debbono genuffettere cogli altri; e fopra il Leggio coverto di un panno violaceo; o pure ch'è meglio, secondo il Merati, di color bianco; come si colluma nel canto dell' Exultet nel Sabbato Santo (c) . In tutti gli altri giorni dell' anno

<sup>(</sup>a) Ap. Mer. to. 2. c. 11. & 12, fest. 5. (b) Sed. 10. c. 3. n. 2.

<sup>(</sup>c) Mer. 10, 2. felle 6, c. 4.

si canta il Martirologio senza queste cerimonie ; non dicendo altro gli Autori Liturgici , se non che si pracipuum aliquod festum, vel Patroni nomen pronuncietur, fieri debet ab omnibus reverentia capitis detellioni , & inchinationi conjuncta (a) . Non è perciò da approvarsi la seguente insinuazione posta in un Calendario nel giorno antecedente alla festa del Santo Padrone principale della Diocesi : Ob maximam folemnitatem Martyrologium cantari conveniret ab Ad. R. Can. in Cath. induto Pluviali albo fine ftola, & fine affociat. E' forse una tal festa di maggior foleanità dell' Epifania, della Pentecoste ec. , nelle quali si canta secondo il solito? Circa poi la stola, te il Piviale si mette sopra la cotta, come fi coduma in alcuni luoghi, allora fi lafcia; ma non dee laiciarsi, qualora si mette il Piviale sul camicea anzi il Bauldry richiede la stola, ancorche si pongafulla cotta (E).

296. Quando fi cominciano gl' Iuni Veni Creator Spirius, Ave maris Siella, anche nell'officio piccolo, fi deve star genufesso con due ginocchi a tutta la prima strosa. Lo stesso si deve sare alla strosa, O Crux ave spes unica, tanto nelle due sesse della strosa, Tantum ergo ec. qualora vi sia in Chiefa il Saramento, ancorchè chiuso nel trasenacio (c); e mentre si cantano i due primi versi, s sia concienta con la testa inchinata prosondamente (d). E' poi regola generale, che quanto si canta dall' Eddomadario, o da Cantri, o dal Celebrante, si deve cantare sando essi in piedi. Quindi chi intuona gli enonciati sini, non s'inginocchia cogli altri, ma dopo che gli

<sup>(</sup>a) Mer. felt. 5. c. 21. n. 3.

<sup>(</sup>b) Merati to. 2. fect. 6. c. 4. n. 2. Bauldr. part.

<sup>4.</sup> c. 2. (c) Mer. fect. 10. c. 2.

<sup>(</sup>d) Cav, to. 4, c, 8, 9, 24, 11, 4,

ha intuonati : siccome il Diacono nel cantare il Vangelo nella terza Messa di Natale, al Verbum Caro faclum est, inchina il capo, ma non genusterte; e lo stesso fa chi canta il Passio alle parole, Es inclinato capite ec. alle quali tutti gli altri gemuflettono; ma egli fa la genuflessione nel farti la paufa dopo le dette parole (a). Quando la genuflessione degli altri è a due ginocchi, le doppo la detta intuonazione vi è paula, anche il Celebrante, Eddomadario ec. la fa così ; altrimenti ad un folo ginocchio . Per le genuflessioni poi da farsi da tutti nell'atto flesso che si canta , acciò non vi sia discordanza nel canto a cagione di quel sito, la S. C. agli otto Marzo 1738. in Ulixb. Occid. diede il feguente regolamento : Serventur Rubrica Miffalis Breviarii . O' Ceremonialis Episcoperum ad verba Invitatorii. Venite adoremus. & procidamus ante eum ec. ad verba simboli , & incarnatus ell ec. , & ad alia similia genustenionem requirentia, etiam a Cantoribus ad ambonem, aut chorum regentibus, dum es proferuntur actualiter; fic tamen ut quando mora genuflexionis est brevis, bac fiat; quando autem mora est longa, ne plurium vocum unifona modulatio infle blatur, genuflectendum erit fub finem verborum (b) . Questo decreto si dee intendere delle genustessioni ad un sol ginocchio; perchè se sono a due ginocchi , non impedifcono il canto, ancorchè fieno lunghe; e perciò il Tantum ergo, e tante altre cose si cantano colle ginocchia piegate .

297. Alle volte si unisce l'inchino del capo alla genusessione, alle volte no. All'Incarnatus est, dice il Merati, caput omnes profunde incliant; ma al Te ergo quassumus, nel Te Deum, ed al venite adorremus, O procidamus ante cum dell'Invitatorio, nes funo Autore sa menzione di detto inchino; e neppu-

<sup>(</sup>a) Merati feet. 6. c. 2. n. 2.

<sup>(</sup>b) Ap. Talk n. 1053.

te il Cerimoniale de' Vescovi , il quale prescrive , che nell'Invitatorio la genuficifione deve durare fino che si arriva al ploremus, alla quale parola tutti debbono alzarli : postea surgunt , & prosequuntur ploremus ec. (a). Qui fi domanda, fe mentre fi canta l'officio, o la Messa, e si ode suonare il campanello o per l'elevazione, o perché si porta il Viatico ; abbiano a genuflettere i Sacerdoti nel Coro ; L' obbligazione è di genuflettere toltanto, quando fi fa l'elevazione nell' Altare, avanti, o dietro a cui è situato il Coro; e perciò affine di non disturbatsi il canto con tali genufletsioni , ordina la S. C. che dum Horz Cononicz recitantur in Choro , won funt eelebrande Miffe private in Altari majori . 2. Mail 1620. in Ofoa. (b). Non proibifce, the fi celebrino negli altri Altari; perchè non effendovi obbligazione di far le dette genuflessioni , il canto non si disturba . Il Cavalieri nel comentare il seguente decreto: Quando in Miffa folemni ministratur Sacra Eucharistia elericis, vel luicis, reliqui de Clero in Choro debens Stare . S. R C. 9. Maii 1711. in Catanien. (c) domanda, qual sito debbano tenere, se l' Eucaristia si amministri in qualche Messa privata; e risponde, che, pure debbono stare in piedi, se amministrasi in quel medesimo Altare, retro quod Chorus statutus eft; secus vero fi fiat ad aliud Altare; quia Chorus non tenetur advertere ad ea, que funt per .Ecclefium (d). Con quella distinzione devesi spiegare quest' altro decreto; Dum elevatur Eucharistia Sanctissima, Canonici, O' Clerus, five in choro existant, sive processionaliter procedant, semper debent genuflectere . S. R. C. 2. Maii 1620. in Ofcen. (e) . Cioè fe l'

(a) L. z. c. 6. n. 8.

<sup>(</sup>b) Ap. Tali n. 178,

<sup>(</sup>c) 1b. n. 877.

<sup>(</sup>d) To. 4. c. 4. decr. 7. n. 7.

<sup>(</sup>d) Ap, Tala n. 178.

350

fi fiat ad Alind Altere; e nella processione se ft eleva nell' Altae, avanti a cui passano, non già negli altri . In processionib. candelarum, Palmarum, O' similibus, que finnt per Ecclesiam sine SS. Sacramento, non est pulfanda campanula ad efevationem Miffe in Miffa privata . Quod fi pulfetur , & advertapur elevatio, tune genuflectendum eft utroque genu a tranfeuncib. ante Altare, ubi Milsa celebratur ec. S. R. C. I. Martii 1681. in una Can. Reg. Later. (a). Da questo decreto vien sempre più a consermarsi ilgià detto; imperciocche fe nella proceffione per la Chiefa, posto che si suoni il campanello dell'elevazione, non si deve genuflettere, fuorche a quel solo Altare, avanti a cui si passa, non già agli altri; cosi nel Coro, posto che sponi il detto campanello, non si dee genustetrere, che all'elevazione, la quale fi fa in quel solo Altare, avanti, o dietro a coi fla il Coro, non già a quella che si fa negli altri. 298. Che se il Clero canta una Mesta, la quale non si celebra nell' Allare del Coro, ma altrove; an tal caso dee genustettere all' elevazione, come appartenente alla Mella, che il medefimo canta . E questa è la comune pratica : I Religiosi, se hanno il Coro vicino l' Altare , fi debbono regolare nel modo già esposto. Ma se cantano dal Coro superiore o che stia dietro l'Altare, o che stia sulla porta della Chiefa; recitando l'officio non debbono genuflettere a veruna elevazione, essendo tutte in Altari da essi lontani, ancorchè la Messa si celebri nell' Altare Maggiore. Cantando poi la Messa, son tenuti a genuflettere alla fola elevazione che fi fa nella Messa che cantano (b). 299. Mentre poi si canta la Messa, in qual sito

Eucaristia si eleva nell' Altare del Coro; secus vero

299. Mentre poi si canta la Messa, in qual sito debbono stare nel Coro i Sacerdori che sono addetti

a can-

<sup>(</sup>a) Ap. Tali n. 528. (b) Part. 2. c. 2. n. 7.

a cantarla? Per dirlo fenza veruna confusione, dislinguiamo prima due classi di Messe. Della prima sono le Messe che si cantano delle ferie dell' Avvento, di Quaresima, delle Quattro Tempora, e delle vigilie col digiuno , esciudendone però le vigilia di Natale, e di Pasqua, e la vigilia, e le Quattro Tempora di Pentesoste; come ancora fono di questa classe le Messe de' defunti. Della seconda classe sono tutte le altre Messe che si cantano fra l'anno . Or in ogni Messa si dee stare alle volte in piedi , alle volte seduto, alle volte inginocchiato. E parlando delle Messe della seconda classe , fi dee stare sn piedi 1. fempre che si canta. La Rubrica dice : In choro non fedent, aui actu cantant (a) . Soggi nge il Quarti : sed stantes erecti bot munus implera debent. E perche vuole la medesima Rubrica, che nel coro genuflettano al principio di essa tutti, fuorche i Prelati, excipi etiam deben: Canteres ex communi praxi ; ferive lo stesso Autore (b) ; dovendo cantare l'Introito , e i Kyrie . 2. Si deve stare in piedi, quando il Celebrante canta le orazioni : 3. quando fi caata il Vangelo : 4. nel cominciarfi la Prefazione, finche fi è cantato il Sanctus. Il Benediclus, qui venit es, si canta dopo l' elevazione . 5. Stare debemus post elevationem Sacramenti usque adantiphonam , que dicitur communio ; ad quam fedetur . Standum praterea erit ufque ad finem Miffa , quia neque federe, neg. genuflectere jubemur ; iono parole del Gavanto (c) . Si dee stare inginocchiato da che comincia il Canone, o sia da che si è terminato di cantare il Sanclus, fino dopo l' elevazione .- La Rubrica dice : In Choro genuflectitur ab its, qui non funt Pralati, ad confessionem cum sue pfalmo; e di già abbiamo detto, che insieme con 1 Prelati si eccettuano quei che cantano. Siegue a die

(a) Rubr. gen. Mifs. tit. 17. n. 7.

<sup>(</sup>b) In n. 7. 6 5. dict. Rubr. (c) Ibida

300. Trovandoli nel coro di quelli che non captaro, debbono stare inginocchiati nelle Messe della feconda classe a falmo successi me Deus, sino che il Sacerdote sale all'Altare s' dat principio. del Camone sino dopo il clevazione, i e mantre si amministra la comunione. Nelle Messe della prima classe debbono di più stare igninocchiata also razioni, e dopo il Santius sino al Pax Domini. Circa lo statuti, si uniformerano a quei che cantano, e di più possiono sedere, quando sede il Celebrane, e quanto si cantano il Gradoale, il. Tratte, o nel Tempo Pasquale gli alleluja con i versi, e le squenze. Quando poi non debbono stare ne inginocchiati, ne feduri possiono stare ne inginocchiati, ne feduri possiono stare ne inginocchiati, ne feduri possiono stare in piedi.

cipio, e nel fine della Mella ; e dal Sanctus fino

tor.

dopo il Par Domini (d).

<sup>(</sup>a) Rubr. cit. n. 5.

<sup>(</sup>e) Rubr. eit. n. 7.

<sup>(</sup>d) 16. n. s.

201. Per compimento e di quello Capo, e di tutta la Prima Parte dell' Opera; foggiungeremo alcuni notabiliffimi avvertimenti per li Compilatori de' Calendari Ecclesiastici. Hanno i medesimi un incombenza di fommo rilievo; imperciocchè effendo foliti quasi tutti gli Ecclesiastici della Diocesi di regolarsi alla cieca col detto Calendario, o perchè not fanno fare da se, o per non addossarsi la fatica di riflettere al regolamento da tenere; ne viene per confeguenza, che se nel Calendario vi sono errori, errano tutti e nell'officio, e nella Messa; e spesso già errori sono gravi, recitando un officio-per un altro ec. ( n. vizi. ). Perciò gli avvertimenti da foggiungere li ho chiamati notabiliffimi : mentre cofa più importante, che l'impedire sì fatti errori nelle due azioni più sante, e più Divine, che aba bia la nostra santa Religione, della celebrazione della Messa, e della recitazione dell'officio? Il Calendario da prefentarsi agli Ecclesiastici portando il titolo . Ordo Divini officii ec. . non dee lervire in fatti a mettere il disordine ne' facri Riti , e nelle sacre funzioni ; e perciò debbono offervarsi le seguenti avvertenze.

301. PRIMO. Nessuno dee intraprendere l' impiego di comporre il Calendario, se prima non abbia satto un lungo, e prosondo studio sopra tutte le Rubriche del Messaie, del Breviario, del Rituale, e del Cerimoniale de Vescovi, specialmente di quei Capitoli che sono comuni a tutti i e sopra tutti i decreti antichi, e moderni della S. C. de' Ritt; con aver letto ancora, e ben ponderato quanto i più eccellenti Maessiria hanno scritto nel comentare le suddetre Rubriche, e di presai decreti. Seniza un tale sludio, è affatto impossibile il non incorrere in errori senza numero; e di stato perche molti Galendari si compongono da chi presume di effere in ciò peritissimo, ma reasenete Tem. L.

354 non lo è ; si veggono pieni zeppi di notabili sbagli (\*).

1 303. SECONDO. Non mai fi dee notare cofa nel Calendario, non per altra ragione, se non per- chè cossi di vedura in altri Calendario. Non l'esempio, ma la legge dee esser la norma di ciò che si service. Per copiare bisognerebbe prima esser silen sicurio. Cella f. (\*) Senza questo studio profondo, e universale non se intenda il reco sono della Robbische. e si standa di treno sono della Robbische. e si standa di

s'intende il vero fenso delle Rubriche, e si stampano negli Ordo Officii degli errori sì grofolani che forprende il leggerli. In un Calendario del corrente anno si trovano situati uno dopo l'altro la Traslazione di S. Gennaro, e S. Gio: Nepomuceno, ambedue di rito doppio maggiore ; ed in vece di notare el fecondo vespre della Traslazione a capitulo del feguente, come si deve notare, e si nota da tutti; fi dice : in fecundis velperis com. fequentis, e come di cofa nuova, o che potrebbe stimarsi errore ( quale è ); fo ne adduce la ragione : urpote minus digni ex Rubr. de Concur. Offic. n. 6. Tab. 2. Si fa in detta Tabella la concorrenza di un doppio maggiore con un altro, e si prescrive, che si faccia del più degno . Atqui , argomento l' Autore di detto Calendario . S. Gennaro è più degno di S. Gio: Nepomuceno perchè questo è soltanto martire, e quello è anche Pontefice; ergo non si dee fare a capitulo. Or col detto studio prosondo, e universale s' intende, che la Tabella parla della dignità effenziale additata nella Rubrica Inter festa, la quale non si trova presso i Martiri, e i Pontefici; ma questi godone soltanto la dignità accidentale che nel concorfo non da preferenza alcuna, ma il vespro si divide, e si fa a capitulo; come in più decreti da noi riferiti dichiaro la S.C. (n. 3. 14. & 15.), e qui ne trascriviamo un altro ivi folamente citato : In concurrentia festorum S. Antonii Patavini Conf. & S. Basilii Ep. & Conf.

della bontà dell' originale ; ma come avere quetta ficurezza, se come abbiamo accennato, ve ne sono tanti pieni di errori? Baita a taluni per dare intiera fede ad un altro il tolo peniare, che egli ha composto il Calendario. Ma che forse lo scrivere fopra qualche materia avesse la virtò di rendere lo Scrittore perito, e dotto intorno alla medelima? O fosse non sortifie mai il caso, che si scrivessero, e stampassero Opere da chi poco sa di quel che scrive, e stampa? Odasi un fatto de' molti che potremmo riferirne. Gli offici affitti a qualche giorno determinato, come al primo Venerdì, alla seconda Domenica ec., se vengono conceduti ad istanza di luoghi particolari ; come del Vescovo, e Clero di qualche Diocesi; qualora in un anno si trova impedito quel giorno; fi debbono ommettere , e non è permesso il riporli in altro giorno. Nella suddetta maniera fu accordato in una Diocesi l' officio del Sacro Cuore di Gesù pel Venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini . Trovandosi in un anno impedito il prefato Venerdì dovea ommettersi : ma al contrario fu nel Direttorio riposto in altro giorno ; e si addusse per ragione il consiglio avuto da un celebre Compilatore di Calendari . Ci piacque di scriverne al medefimo; il quale ci rispose, esser verissimo, che non è permessa detta reposizione, per li molti decreti che la proibiscono (n. 43.); ma che è lecito farla, allorche fi è ottenuta la speciale facoltà di trasferire il mentovato officio ; e che ( notifi che ora

Conf., quæ Panormi ex Indulto Aposlolico lub ritudoplici majori celebrattur y vesperæ dimidianæ lunt '
& saciendum a cap, de seq. cum com. præc. S.R. C.
17. Julii 1682. Si osservino i decreti possi ne citasi
numeri, dove si para generalmente per tute' i cass
simili, e si spinga, che tal dignità non da preserenza; e si vegga il Caval. to. 2. 6. 28. dect. 3.
B. 2.

ora viene il bello ) sebbene nella mentovata Diocesi tal facoltà non si era ne chielta, ne ottenuta; nulladimeno era lecito il servirsene; perchè nel domandare quell' officio aveano avuta l' intenzione di voler la facoltà di trasferirlo, e per conseguenza. l'aveano ottenuta, giacche le grazie sempre s' intendono concedute secondo l'intenzione di chi le ha domandate. Che dirà il Lettore? Ha egli intesa mai una dottrina più falsa ? un errore più grossolano ? Avrebbe creduto , che in un rinomatissimo Compositore di Calendari si trovasse tanta ignoranza, che tenesse per conceduta una facoltà neppur domandata, quandoche sebbene sia domandata, non si può avere per conceduta, se nel Rescritto non si legge la concessione della medesima; perchè dee attendersi l'intenzione di chi concede, non già di chi domanda. Or come potrà servire di regola nel comporre un Calendario l'esempio di altri simili, quando fra i più celebri Compositori di essi se ne trovano del-

la qualità ora descritta? 304. TERZO. Dovendo far uso di qualche decreto della S. C., primieramente non si aggiunga al decreto quel che non vi è; come è solito di fare un Compolitore di Calendari, notando nel giorno dell' Immacolata Concezione che non si può celebrare neil' Oracorio privato, ex Epift. Encyel. Bened. XIV, 2. Junii 1751., il che è falso, come ciascuno può offervare . Per secondo si esamini nel citare un decreto, se ve ne sia altro di data posteriore sopra il medesimo punto; e perciò si abbia sempre nelle mani il Talu, e l'ultima Raccolta de' decreti formati dal 1759. sino al 1789. (n. 111.) e spesso si troverà la cosa o meglio dichiarata, o all'in tutto cambiata. Per terzo fi procuri di ben penetrare il vero senso del decreto; acciò non fe gli dia quel fignificato che non ha . Un Compilatore di Calendari 'iull' appoggio di un decreto che permette a' Velcovi di affegnare ad altro giorno

eli offici de' Santi impediti in perpetuo ( w. 72.) fece tale affegnamento in quei giorni che a lui piacquero; senza riflettere; che tecondo tutte le Rubrishe, e tutt' i decreti la ripolizione si deve fare nel primo giorno non impedito ( n. 84. ) e che la facoltà di allegnare s'intende secondo le dette Rubriche, e'i detti decreti; eccetto quando la S. C. nella concessione di un nuovo officio dice che si regiti nel giorno da affegnarfi dall' Ordinario . Affegno altrest un semidoppio ad libitum fixe quattro mesi dopo il giorno proprio, senza che questo giorno fosse perpetuamente impedito; ma perchè ? Perchè la S. C. nel decreto da noi riferito al n. 71. permette un tale affegnamento in calo d'impedimento perpetuo, il che prima avea negato : Officia Sanctorum ad libitum incidentia in die impedita in perpetuum non possunt figi , sen , locari perpetuo in alia die ab Ordinariis locorum designanda ec. 2. Sept. 1741. in Aquen. (a). Poi lo permise; ma nel caso che vi fia detto impedimento, e che l'affegnamento si faccia secondo le Rubriche nel primo giorno non impedito .

305. QUARTO. Nel volersi infinuare qualche cosa nel Calendario che non si contiene nelle Rubriche, ma (\*) è opinione di qualche Autore,

(a). Ap. Talu n. 1108.

<sup>&</sup>quot;Già s' intende, doversi scrivere colla verità, e non asserie, che un Autore dita ciò che-mon dice; dice untro all'opposso. Leggo in un Direttorio di quess' anno 1796, nel giorno del Corpus Domini a'. 26. Maggio, che nel darsi dopo la Precessione del Sacramento la benedicione dal Celebrante, Hypodia-conus, & Diaconus genusieri hine, idde super ultimum gradum Altaris, facie vessa al Altare, profunde inclinati, cenentes simbriam Pluvialis, i nega loco, uni sint, amoveantur. Vide Merati asservatore del control del contr

non si dee esprimere in maniera che comparisca, come fosse legge : e di più bisogna prima esaminare . se quell' opinione sia ben fondata . All' uno , e all' altro ha mancato chi ha scritto in un Calendario nel Giovedì della settimana maggiore le seguenti parole : Ulus crotali lignei ex concessione S. Pii V. non permittitur, nifs tantum extra fores Ecclefie ad convocandos fideles ad Ecclesias loco campanarum . Chi legge guel non permittitur, e non è inteso della materia, crede di certo effervi legge che proibisca di usare il detto istromento all' elevazione, ed alla processione al fanto Sepolero, come si pratica comunemente. E pure non folamente fion vi & quella proibizione, ma di più l'opinione che ne riprova l'uso è falsissima, ed è contraria alla Rubrica generale . L'unica ragione , che adduce il Merati a favore di detta opinione si è che l'Istruzione Clementina determina; che celebrandoli le Mefse, mentre sta esposto il Santissimo, non si suoni il campanello all'elevazione; mentre fervendo quelto fuono per eccitare l'attenzione degli affanti ; in quella circostanza dell' Esposizione si suppone che ognuno stia attento, onde cessa il bisogno del suono. Or questa ragione niente ha che fare col caso nostro : giacche nel Giovedi santo, mentre si fa l'elevazione, e la processione; non si trova il Venerabile esposto; e per conseguenza come negli altri giorni comanda la Rubrica generale , che alla detta elevazione si suoni il campanello: pulsas cam-

Gavant: hac die L'ho veduto, e dice così: Diaconus autem, & Subdiaconus, five alii hinc inde genuflexi (hoc est in ora suppedanci), & inclinati, facie versa ad 85. Sacramentum, elevant partes anteriores Pluvialis, dum Celebrans benedici: populum. To. 1. part. 4. tit. 12. In. 22. Osservi il Lettore guanto è diverso ciò, che servie il Merati da aiò che si risorise.

panulam ter ec., e lo comanda ancora nella proceisione , in cui si porta la comunione agl' infermi : campanulam jugiter pulset; la qual cola la consuetudine di moltissimi luoghi l'ha esteso a tutte le processioni del Santissimo : così viene a comandarlo per lo giorno ancora del Giovedì Santo : Quindi non potendoli suonare il campanello di metallo, si adempie quel che la Rubrica prescrive col fragore del prefato istromento. Sicche tanto è falso; che non permittitur , ch' anzi è evidente , che prafcribitur; e perciò il Biffo, ed il Clericato (a) fono del noftro fentimento ; e l'opinione del Merati ec. vien confutata dal Cavalieri (6) ; e dal Telamo (c) ; e quel ch'è più lo stesso Merati (d) attesta, che nel Venerdi Santo all' elevazione fi suona il riferito istromento di legoo , ex communi prazi Bafilicarum Urbis . Quindi con ragione il lodato Tetamo approva il costume di suonare il detto istromento, anche nella Processione, in cui dall' Altare, dove nel Giovedi Santo fi è celebrato , si porta il Sacramento al Sepolero', mentre fi fa paula fra una , e' l' altra strofa del Pange lingua; imperciocche, dice, prafert pulsatio bujufmodi instrumenti nescio quid lupubre ; O' excitat populum ad luclum tristitiamq. devotam (e) .

306. QUINTO. Sarebbe poi cosa più biasimevole, se di proprio capriccio, e senza neppure averfe l'oppoggio di qualche opinione, si notasse qualche cosa nel Calendario; come si vede fatto nel
medesimo ora mentovato; dove nel giorno istesso
del Giovedi Santo si legge: Fias generalis, o unidai cammunio Cleri, o populi et. Quel Fias o è

<sup>(</sup>a) Dec. 43. de Sacr. Euc.

<sup>(</sup>c) Fer. 5. in Cana Dom. n. 136.

<sup>(</sup>d) Part. 4. tit. 9. n. 65.

<sup>(</sup>d) Ib. n. 160.

di chi comanda, e quest' autorità non la gode chi compila un Direttorio; o è di chi sa nota una legge ; e legge non vi fu mai di farfi nel Gioveni Santo unica communio; anzi per tutto si pratica di sarsi altre comunioni prima della Mella per como do di chi non può alla medesima intervenire

307. SESTO. Ma che dovrà dirli, se nel Calendario s' infinuaffero cofe proibite espressamente dalla Chiefa? Due fe ne leggono nell'enunciato Direttorio. Ecco la prima: Quamvis autem videatur tolendarum cantare Litania's B. M. V. coram SS. Saeramento exposito ex accepta consuetudine ; rogamus enim ip/am Diparam, ut pro nobis Filium deprecetur ; plus consentaneum vero effet I. C. D. N. Litanias, quas sapientissimus Ludovicus Antonius Muratorius ad hoc composnit, recitare ; congruent enim loco, tempori, ac S. Eccl. fini . Sappia il Lettore , che Clemente VIII. (a) in un suo decreto pracipit; O' mandat, che non fi dicano pubblicamente nelle Chiefe, negli Oratori, e nelle Proceffioni quelle Litanie, che non sono state approvate; e permesse dalla S. C., lub poenis ultra peccatum, arbitrio Ordinarii , O' Inquisitoris severe infligendis . E' cosa notoria, che le Litanie del Muratori non sono state approvate, e permelle dalla S. C., dunque è un peccaro il recitarle pubblicamente. Dunque l' Ordo officii infinua, come cofa molto conveniente, il commettere un peccato. Lo fleffo Muratori tanto è lontano dall' infinuare la recitazione di dette fue Litanie, che anzi appena dice, che farebbe DA PONDERARE, SE FOSSE PIU' PROPRIO il recitare le Litanie di Gesù Cristo, che quelle della SS. Vergine; ed inoltre aggiunge, che il farlo APPARTIENE A CHI REGGE LA CHIE-

op. de Serv. Dei beatif. lib. 4. part. 2. 6. 20. n. 3.

SA UNIVERSALE DI DIO (a) . Circa poi il cantare avanti il Sacramento le Litanie di Maria SS., nel detto Calendario fi dice, quamvis videatur tolerandum; ma il Muratori afferma, effer DA LO-DARE L'USO DI RECITARLE; ed ognuno ravvila la gran differenza che passa fral tollerabile , e il lodevole. Ma vi è di più, che quel videtur to. lerandum, si oppone all'ordine espresso di Clemente XI., il quale nell' Istruzione per le Quarant' Ore di Roma, prescrive nel Paragrafo XXIV., che avanti al Santissimo si cantino le Litanie di tutt' i Santi. Con quest' ordine viene a dichiarars, che il cantarvi le Litanie della SS. Vergine , già prima approvate da Clem. VIII, nel surriferito decreto, è secondo la voientà del Pontefice, il quale se vuole che avanti il Sacramento esposto s' invochino i servi di Dio, come può non volere, che s' invochi la Madre dello fiello Dio? Or fe il Papa l'approva, farà lecito il dire videtur tolerandum? e poi aggiungere, che plus consentaneum effet cantare quelle Litanie, che il Pontefice proibifce di cantarfi ? Il Sarnelli parlando delle Orazioni da recitarfi col Santissimo esposto, dice: Allora si cantano le Litanie della Madonna, o quelle de' Santi ec. (b) . Ed è nota la profonda letteratura di questo Prelato". Ma non occorre addurre autorità di Scrittori , dove ha parlato la Chiefa; oltreche si fa, che più centinaia di celebri. Aptori hanno dottamente confutata detta opinione del Muratori .

308. La seconda cosa nel predetto Calendario preferitta, e dalla Chiesa proibita, è l'aggiunta posta nell' Orazione del Santo Padrone principale delle parole Parris nostri, come ancora la mutazione farra de' versicoli avanti. l'antisna del primo vespro del medesimo Santo Padrone. Essendo egsi Conses-

<sup>(</sup>a) Regol. divoz. cap. 22.

<sup>(</sup>b) Coment, intorno al Rito ec. part. 4. in fin.

fore Pontefice , i detti verficoli fono , Amavit eum Dominus ec. Ma nel Calendario II allegna, Ora pro nobis ec., e di più in detta antifona Sacerdos, O Pontifex ec. S'inserisce il nome del Santo Padrone. Veggali al n. VIII. e IX. la proibizione fatta a medefimi Vescovi, non che a' soli Compositori de' Calendari di aggiungere ; o cambiare veruna cofa nell' officio . Ed in rapporto alle aggiunzioni fopranarrate, è da sapersi , che i Padri Osservanti di S. Francesco in Portogallo proposero alla S. C. quelto dubbio : An in oratione , O versiculis B. Francifci poffit addi a Franciscanis, B. Patris nostri ; e ne ricevettero la risposta, Negative, colla data de 18. Decembre 1779., e colla clausola: Ita déclaravit, & fervari mandavit, Ed il Cavalieri aggiunge non doverfi ciò fare, perchè un tal titolo neppure agli Appostoli si dà; è perchè le orazioni si recitano in nome di tutta la Chiesa, di cui non è padre quel Santo.

, 309. SETTIMO. Bilogna ben guardarfi nel Calendario di spacciar, come proibito, ciò che non è, e di finger Milleri, dove non fono : Offervandoli quest'avvertimento; non si sarebbe notato nel Direttorio più volte riferito nel Giovedì Santo: Hoe Triduo, O in die Sancto Pafche probibentur exequis folemnes; (Fin qui va bene fecondo l'abbiamo esposto al n. 272. ) neque possunt aperiri sepulchra ob memoriam sepulchri signati D. N. J. C. Il suggellamento del sepolero di N. S. su un effetto dell' incredulită, e della perfidia de' Giudei; onde la memoria di un fatto così detestabile non merita onore, ma bialimo, ed efecrazione. Errarono altri confutati dal Cavalieri (b); credendo proibita la fepoltura de' cadaveri in detti giorni, non già per memoria del prefato mistero d'iniquità, ma per esser proibi-

<sup>(4)</sup> To. 2. s. 38. decr. 2. n. 6. (b) To. 3. c. 15. decr. 15.

ta la Messa di Requie ; come se il Rituale non permettesse mai che alcuno si sepelisse, qualora non siasi prima celebrata sopra di essi la Messa da Requie ; e per dare a credere a Lettori , che così fosse, giudica il lodato Cavalieri, che gli Autori del prefato errore malitiofe aveffero taciute le parole del mentovato Rituale. Noi però non l' attribuiamo a malizia, ma a mancanza di riflessione alle accennate parole. Vuole dunque il Rituale, che fi ritenga l'antichissimo costume di celebrarsi la Messa di Requie corpore prasente, e prima di sepellirsi, ma aggiunge, quantum fieri potest. Siegue a dire, che se quis die festo site sepeliendus , Missa propria pro defunctis prasente corpore celebrari poterit; dum tamen Conventualis Missa, & officia Divina non impediantur, magnaque diei celebritas non obstet. Or se il Rituale non vuole sempre la Messa prima della sepoltura del cadavere, ma solamente quantum fieri potest; e colla condizione, dum tamen Conventualis Miffa non impediatur ec., dunque non potendosi celebrar la Messa di Requie; vuole ciò non oftante, che si seppelisca; dunque eccutiat, fas est; qui fentit pro dilatione exagniarum; quando cum Miffa defunctorum affociari non valent : così il Cavalieri conchiude il suo inespugnabile argomento . E rispetto alla memoria che nel detto Triduo si dee avere della Passione, e Morte di Gesà Cristo, a cui è consecrato, senza distraersi in altro pensiero; come ancora rispetto alla speciale riverenza dovuta al giorno di Pasina; e al non doversi turbare quell' allegrissima solennità con lugubri cerimonie: tutto si salva col sepellire i defunti privatamente, e verfo la sera; come a suo luogo si è dichiarato ( ». 272. ). Del re to non vi è giorno, in cui non sia lecito il così fepellirli; e se a chi ha composto il detto Calendario fosse accaduto di avere un defunto. in casa sua nel mentovato tempo non è da credersi, che l'avrebbe tenuto insepolto per quattro giorni;

364.

To che Tavrebbe fatto seppellire in isogo profano i Il bisogo profano della comunione nel Sabbato Santo dopo la Messa, e di quella che si sa in mezzo a la Messa di Requie con i paramenti neri , e colle particole preconscerate ; perché sobbene ambedue sieno permesse; nel detto Calendario nondimeno si dicono proibite. Ma ci aleniamo dal parlario, e avendolo fatto dissanante nel Battesimo laboritos. Circa però la detta comunione nella Messa di Requie, vogliamo, dopo finito questo Capo, trasferiore una Risposta fatta sopra un tal punto dal Sig. D. Giuseppe Digi Maestro di cerimonie di sua Santità a Ferdinando, Tetamo Palermitano

( 12. 327. ). 210. OTTAVO . Gli avvisi che si danno nel Calendario debbono esprimere con chiarezza la verità che si manifesta r acciò chi li lenge, non apprenda una cofa per un' altra. Nel citato Calendario a' 19. Marzo fi nota, come, fiegue , Habeatur pra oculis decr. S. G. Indule, approbe a Clem. XIII. fel. rec. die 20. Dec. 17634 pro animabus devotione addictis, O' fape facra communione participantibus infra hebdomadam ; he enim possunt predictas lucrari Indulgentias , etfi non conficeantur ; dummodo fint in flatu pratia. Apprendendosi la cosa, come in quetie parole sta espressa ; si apprenderebbe una falsità . Il detto Pontefice per l'organo della S. C. delle Indulgenze ha determinato, che quando si concede qualche Indulgenza colla condizione vere panitentibus, O confessis; si possa guadagnare da chi si trova in islato di grazia fenza confessarsi, purchè fia stato folito, quando non ha avuto legittimo impedimento, di confessarsi almeno una volta la fettimana. Il decreto dice : semel saltem in hebdomada ad Sacramentum ponisentis accedere , nifi legitima impediantur : consueverunt : ed ha la data de' 9. Decem-600 . 330

cembre 1763. (a) : Non è dunque necessario , come si dice nel detto Direttorio, che si abbia avuto il costume di spesso comunicarsi fra la settimana; ma basta il solito di confessarsi una sola volta ogniorro giorni. Ne basta, come nel medesimo si avvisa. che la persona sia addetta alla divozione; ma vi si richiede il detto costume ci ricevere in ogni sertimana il Sacramento della penitenza. Si eccettuano pei nel decreto le Indulgenze concedute nel Giubileo, o ad Inftar Jubilai, per le quali fempre vi è necessaria la confessione, anche da quelli che stanno in grazia, e sono stati soliti di confessarsi in ogni fettimana. Giova qui aggiungere, che con altro decrèto, approvato dal medelimo Pontefice a' 19. Maggio 1759. , fu dichiarato , che coloro , i quali non hanno avuto il costume di confessarsi ogni otto giorni, per lucrare le dette Indulgenze, balla confesfarfi la vigilia della fella, a cui fono concedute (b).

311. ÑONO. Nel riferirî qualche proibizione generale, si deve anche riferire l'eccezione; altrimenti chi legge credera probito quel che è permetio. Ellendoi dunque nel meditino Calendario poto l'avvilo, che nespe toto tempore Paljionis psilvat exponi, vel ferzi precefionaliter Statua, vel longimes Santionari, dove almimente avvilati, che permitti pateft, ut flatua B. M. V. velo nigro, circumdata in nelle feria quiata in Cana Domini cum lefu Domino Filio meruso in gremium deposito in Ecclesia exponatus; c<sup>o</sup> fepuenti festa fexta in mane precessionalis cum Pluvialishus nigris deferatus S. R., C. 21. Mariii 17,44. in Bergom. (c). Quindi lecitament

<sup>(2)</sup> Ap. Ferrar. V. Indulgentia art. 2. n. 46. O. Cunil. in Th. Mor. append. de Indulg. in not. ad. n. 5. 9. 2.

<sup>(</sup>b) Cuniliati loc. cit. & Ferr. ibid.

<sup>(</sup>c) Ap. Talà n. 1169. O' Caval. 10. 4. c. 18. decr. 10. Tetamo fer. 6. in l'arafeev. n. 289.

tamente si fanno in detto tempo le processioni colle flatue che rappresentano i Milteri della Passione di Gesù Cristo : come in molti luoghi si costuma.

312. DECIMO. Per sapersi ciò che si deve intorno alcuni punti, debbono aversi presenti molti decreti della S. C., e qualora fe ne riferifca uno, e non tutti, si apprende la cosa in parte, e credendosi di averla appresa tutta, si commettono de' molti errori. Circa le Messe che si celebrano in Chiesa aliena. o pure col Santiffimo espotto, non può un Sacerdote ben regolarfi, fe non gli fieno noti più decreti; e perciò essendosche nel predetto Calendario riferito un folo di essi intorno a ciascuno de' prefati punti; con ciò si è data la cagione a' Sacerdoti che si regolano col solo Ordo officii d'incorrere in varj errori, e di difenderli poi col detto decreto ( n. 183. O 225.

312. UNDECIMO. Non basta per non errare negli avvisi che si danno, il sapere quel decreto, in cui si contiene il punto principale, di cui si tratta; ma fa d'uopo fapere anche gli altri che prescrivono cira ca il modo. Nello tteffo Calendario fi nota che occorrendo in quell'anno la festa del Titolare della Chiefa Cattedrale nel Venerdi dopo Pasqua, dovendosi trasferire, è lecito nondimeno cantare di tal fefla una Meffa folenne ( n. 213. ). Queito è vero; ma è poi falso, che in detta Messa del Santo si dee fare la commemorazione della feria occorrente, come ivi si nota; avendo prescritto la S. C,, che vi si dica la sola orazione della sesta (n. 214.) . Di più nel Calendario medesimo si aggiunge in detto giorno; in Cathedrali cantari debet fol. Miffa S. Marco, quia dari debet locus letnia : S. R. C. 23. Maji 1603, In Collegiatis, & aliis vero Eccl. dicantur dua Miffe O'c. Il decreto che si cita non nomina affatto, che si dee cantare una sola Messa nella Cattedrale, ma prescrive soltanto, che facendosi la Processione delle Rogazioni, e terminandosi alla

Chiefa di cui S. Marco è il Titolare, ivi fi deg cantare la Messa di S. Marco, nongià delle Rogazioni; o che sia, o che non sia Cattedrale. Si Processio Litaniarum Majorum terminetto ad Ecclessom S. Marci, cantettu ibi Missa de S. Marco, non vero de Rogatipultur. Parlandosi dunque delle Cattedrali, delle Collegiare ec., si deve siare alla Rubrica che prescrive in detto giorno la Messa delle Rogazioni; ne vi è o Rubrica, o decreto, o Autore, che dica potersi ommetere per lo motivo della setta del Santo Titolare. Finalmente, nella sorraddetta

Messa di S. Marco si dice in fine il Vangelo di S.

Giovanni, essendo votiva ( n. 218. ), e non quello della feria, come il Calendario determina.

314. Più altri avvertimenti potremmo aggiungere, se volessimo riferire tutti gli errori da noi offervati nel foprammentovato, ed in altri Calendari. Ma avendone riferiti più altri nel decorso di quest' Opera, per non dilungarci in quello Capo; ci basta d'inculcare di nuovo l'osservanza del primo Avvertimento; perchè in esso sono tutti gli altri racchiusi. E chi vuol sapere quali altri errori sogliono commettersi nel compilare il Calendario ; legga le Offervazioni fatte dal più volte lodato P. F. Giuseppe Maria del Monaco, Maestro de' Minori Conventuali sopra un Calendario, da lui corretto, in cui i sbagli li numeravano a centinaja. E noi passiamo a notare varie altre cose, di cui bisogna la notizia a chi compone un Calendario Ecclesiastico. La prima cofa, che deve fare, è il vedere qual sia la prima Domenica dell' anno , cioè in qual giorno di Gennaro el la accada . Così faprà ancora qual è il primo giorno dell'anno, e potrà dividere tutte le fettimane del medefimo; giacche fapendo la prima Domenica le sapra tutte, mentre dopo la Domenica, e gli altri fei giorni della lettimana, succede sempre l'altra Domenica. Ora la detta Domenica

368

di troverà col trovare la lettera Domenicale di quell'

315. La regola per trovarla è la seguente. Agli anni di Cristo precedenti si aggiungono i bilettili feorfi e da titta la fomma poi fi telgono diece ; fi divide per fette, e-ciò che resta dà il primo giorno dell' anno . I numeri che restano indicano la lettera . Queste sono A B C D E F G , alle quali corrispondono 1. 2. 5. 4. 5. 6. 7. Il nume-To che resta si sottrae da nove , e quel che rimane à la lettera Domenicale. Se rimane uno, è A; fe due B ec. Per sapere poi, quanti, anni bisestili fieno paffati , fi fa così . Si dividono glicanni di Crifto per quattro, e senza curarsi il residuo, il numero di detta quarta parte è il numero di detti bisellili già scorsi, col toglierne però due, perchè secondo la correcione Gregoriana, il 1700. e il 1800, non furono bisestili, come neppure lo sarà il 1900. Nella prima edizione di quest' Opera riportai la regola che dà il Merati, ma furono ranti eli errori occorsi nella stampa, che divenne una regola falfa. Ora ne ho riferita una più breve , e più facile, presa dalle Istituzioni Aritmetiche di Paolino di S. Giuseppe, da cui e chiamata, omnium breviffina, a que pulckerrima.

316. La feconda cofa, che dee fare un Compilaore del Calendario, è di ritrovare la Domenica, in,
cui accade la Pafqua di Rifurrezione in quell'anno.
Trovatala, potrà libito difegnare il mefe, e il giorno della Domenica di Settuagefima ec., e di tutte le
deste mobili, che tutte dipendono dal giorno di Para
fqua. Questa folennira dee celebrarii nella prima
Domenica dopo la Luna decimaquarta che cade dopo i 21. di Marrov, nel qual giorno i non già fecondo l'Astronomia, ma fecondo la determinazione,
della Santa Chiefa accade l'Equinozzio di. Primaweras Che però questa Luna che comincia, prima
weras Che però questa Luna che comincia, prima

degli otto di Marzo non ferve per trovare la Pafqua mentre la decimaquarta della Luna che cominciasse a' sette ; sarebbe a' 20. In tal caso la Luna Pasquale comincerebbe a's. Aprile. Se a'21. Marzo è Domenica, tuttocche sia pallata la decimaquarta della Luna, non può in detta Domenica celebrarfi la Pasqua, ma nella seguente; perchè ; come si diffe, deve celebrarfi dopo i 21. Per confeguenza non può accadere il giorno di Pasqua, ne avanti i 22. Marzo, ne dopo i 25. Aprile . Per trovare il giorno . in cui accade, bisogna prima trovare il giorno del Novilunio, o sia il giorgo, in cui comincia la Luna nuova; acciò si sappia qual è il decimoquarto di effa . Il Novilunio non fi può trovare ; fe non fi fa L' Epatta di quell' anno. Sicche diremo prima come fi trova il numero dell' Epatta; indi come per mezzo

dell'Epatta fi trovi il Novilunio ; e trovato que-

sto si possa rinvenire il giorno della Pasqua . . . 217. Si può trovar l'Epatta dell'anno nuovo coll' aggiungere undici a quella del vecchio; e quando la fomma unita supera trenta, il numero che vi è di più è l'Eparta. Nel 1795. l'Eparta fu o: In quelt' anno 1796. aggiunti 11. a 9., l'Epatta è 20. Nel 1797. aggiunti undici a venti, fanno 31. Tolti i 20. come fied detto, l'Epatta è i., e così in appresto. Ma se colla detta aggiunzione di undici , fi arriva a 30.; in quell' anno non vi è Epatta . Si può anche trovar l'Epatta col Ciclo Lunare , o fia coll' aureo numero, il quale si forma così All'anno corrente aggiongi uno, e poi dividi per 19. Ciò che rella e l' aureo numero ; e se niente rella , il detto numero è 19. L'Epatta poi si trova così : Si moltiplica l'aureo numero per undici; e dal prodot-to si toglie undici; ( Dopo il 1899, si toglie 12.) dividesi il resto per go., e ciò che rimane è l' Epatta . Se l'aureo numero moltiplicato per undici non si può dividere per 30. , tutta la somma è l' Epatta, Vediamo l'uno, e l'altro in pratica. All' Tom.I. A a

anno corrente 1796. aggiungali 1., e fono 1797. Dividali per 19., il quoziente è 94. e vi rellano 10. questi sono l'aureo numero . Moltiplicati 10. per undici fanno 121., tolti undici, fono ito.; e questi divisi per 30., ve ne restano 20., ed ecco l' Epatta dell'anno corrente. Veniamo ora al modo di fapere i giorni della Luna, ed il Novilunio . All' Eparta si unisce il numero de' mesi, che sono passati da Mar-20 inclusive sino al giorno, di cui si vuol saper la Luna, computandoci anche il mese che allora corre: vi fi unifcano di più i giorni dello stesso meses e sottratto, se si può, 30, da tutta la somma . ciò che rimane è il giorno della Luna ; e se non si ha potuto sottrarne 30, tutta la somma indica l'età della Luna. Alle volte l'aureo numero è uno , ed in quell'anno non vi è Epatta; perchè moltiplicato I. per II. fi fanno II., e tolti II., pulla reffæ. Im quell'anno per trovare i Noviluni, si unisce soltane to il numero de' mesi col numero de' giorni del mefe . E si avverta , che l'Epatta di un anno comincia ad ufarfi quando comincia il mefe di Marzo : e per Gennaro , e Febbrajo fi fa ufo dell' Epatte dell'anno scorso. Finalmente per trovare il Novilunio, o sia il giorno della Luna nuova, si unisce foltanto l' Epatta col numero de' mesi, e la somma fi fottrae da 30., e fe è più di 30., da 60.: il re-

218. Dunque nell' anno presente, volendo sapere qual è il giorno del Novilunio di Marzo, all'Epatta che è 20, si unisce uno che è il numero de' mesis poi si sottrae ventuno da 30., e si conchiude, che a' q. Marzo fi fa il Novilunio. E perche la prima Domenica dopo la 14. di detta Luna accade a' 27. dello stesso mese, dunque il giorno di Pasqua è a 27. Marzo, Trovato la Pasqua, subito si sa il primo di Quarefima, perché numerando giorni 45, avanti a' 27. Marzo, fi trova, che a' 10. Febbrajo è il giorno delle ceneri ; e per conseguenza a' 24. Gen-

siduo indica il giorno del Novilunio.

naro è Settuagelima , a' 31. Seffagelima , ed a' 7. Febbrajo Quinquagelima . Aggiungendo poi a' 27. Marzo giorni 40., inclusovi il 27. giorno di Pasqua, e il giorno dell' Ascensione, si trova, che quella accade a' 5. Maggio, e la Penrecoste a' 15., cioè dieci giorni dopo l' Ascenzione, e 50. dopo Pasqua. Si la poi, che la Domenica feguente si celebra la fefla della SS, Trinità, e il Giovedì dopo la detta Domenica la festa del Corpus Domini. Le Rogazioni fono sempre i tre giorni actecedenti all' Ascenfione : dunque in quest' anno sono a' 2, 3, g 4. Maggio . Le Quattro Tempora di Primavera fono fempre dopo la prima Domenica di Quarelima, e quelle di Etta nella Sertimana di Pentecoste. Sicche dal già detto si rileva, che nell'anno presente le prime accadono a' 17. 19. e 20, di Febbrajo; e le seconde a' 18. 20. e 21. di Maggio . E per dare in quelto medefimo luogo la notizia delle Quattro Tempora di Aurungo, e d'Inverno; aggiungiamo, che quelle sono sempre nel Mercordi, Venerdi, e Sabbato dopo i 14. Settembre, e quelle sempre ne' suddetti giorni che sieguono i 13. Decembre: e perciò queste si dicono post sucem; cioè dopo la festa di S. Lucia; e quelle post Crucem; cioè dopo la fella dell' Esaltazione della Santa Croce . Allorche i prefati giorni de' 14. e de' 13. accadono di Mercordì, non cominciano in esso le Quattro Tempora, ma nel seguente .

319. Dec anche sapere chi compone il Direttorio, che la prima Domenica dell'Avvento è quella che o cade pel giorno di S. Andrea, o gli è più vicimo (a), e che quando si dice, prima Domenica, seconda Domenica del tal mese Dec., ciò s'intende di due maniere, e si distingue l'una dall' altra dalla materia, di cui si tratta. Se trattasi di qualche principio di libro assegnato dalla Rubrica alla prima Domenica di la Rubrica alla prima Domenica di di Rubrica alla prima Domenica di la Rubrica alla prima di la Rubrica alla prima Domenica di la Rubrica alla prima di la Rubrica di la Rubrica alla prima di la Rubrica alla prima di la Rubrica di la Rubrica alla Rubr

<sup>(</sup>a) Rubr. gen. Brev. tit. 4. n. 7.

menica del mase; la medesima Rubrica ha determinato, che per prima s'intenda quelle che è più vieina alle Calende, o sia al primo giorno del detto mele . o pure che accade nello (tello primo giorno (a); Mettiamo per ejempio il principio del primo libro de Maccabei affegnato nella prima Domenica di Ora robre. Se questo mese comincia di Giovedì di Venerdì, o di Sabbato, la Domegica che siegue è la prima di Ottobre ; ma se comincia di Lunedì, Martedi , o Mercordi, allora l'ultima Domenica di Seta tembre ficha per prima Domenica di Ottobre. Quallora poi trattali di qualche felta allegnata alla prima, feconda ec. Domenica del mese; in tal caso si ha per prima quella che nello leefo mele occorre nel primo luogo; per feconda quella che occorre nel fecondo luogo ec. Sicche in quell' anno, in cui il primo di Ottobre accade nel Lunedi , Martedì , o Mercordi, la prima Domenica d'Ottobre pel principio del fopradetto libro de' Maccabei , è l'ultima di Settembre ; ma la detta prima Domenica per la festa del SS. Rosario, è la prima accade in detto mese di Ottobre, che nel Direttorio si chiamera Domenica seconda di Ottobre, in riguardo al motivo già esposto.

320. Develi primente additate nel Calendario; qual fin la lettera del Mectivologio in quell'anno ; qual fin la lettera del Mectivologio in quell'anno ; acciò nell'aprincipio della lezione del medelimo poffa indicarfi il giorno della Luna. Or la detta lettera del Mattriologio corriforno del Munario dell'Epatta di quell'anno; in modo che quando il numero fuell'Epatta è 2;, la prefata lettera è 6; e così in apptello, l'econdo la feguente Tavola, in qui foffereranno le lettere del Matrirologio corriforno forfereranno le lettere del Matrirologio corriforno

denti ai numeri dell' Epatte.

Epatta 1. 2. 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9.

Lity

<sup>(</sup>a) Rubr. gent. Brev. tit. 4. n. 7.

Epatta 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Lit. Mart. k. l. m. n. p. q. r. s.

Epatta 18. 19. 20 21. 22. 23. 24. 25. Lit. Mart. t. u. A B C D E F

Epatta 25. 26. 27. 28 29. \*. Lit. Mart. F G H M N P

Qui si vede notato due volte il num. 25., e due volte la lett. F. fenz' alcuna diffinzione; ma nel Martirologio fono diffinti col colore nero, e rosso; e il 25. di color nero corrisponde al F dello sesso colore; e così pure il 25. di color rosso. La lettera P addita la Luna in quegli anni , ne' quali non vi è Epatta; il che accade, quando l'aureo nomero è i.

(n. 316.).

221. E' solito di notarsi ancora nel Calendario il Ciclo folare, e l' Indizione Romana; e perciò foggiungiamo per ultimo la maniera di trovare in ogni anno l'uno, e l'altra. Per fapere il Ciclo Solare; si aggiungono nove all' anno di Cristo che corre: poi tutta la somma si divide in 28. , e il numero che resta è il Ciclo Solare ; e se niente resta, il Ciclo è 28. Si trova l'Indizione coll'aggiungere all' anno di Cristo 3., e col divider poi tutta la somma per is. Ciò che refla è l'Indizione; e fe nulla vi rimane , l' Indizione è 15. L' Indizione odierna de' Pontefici comincia dal primo di Gennaro: ma quella de' Romani cominciava da 24. Settembre ! ficcome dal primo Settembre quella de' Greci.

322. Abbiamo finora esposta la maniera di trovare i Cicli, l' Epatta, l'Indizione; senza dire altro intorno tali cose, sì perchè il Lettore che vuol sapere il solo necessario, lo trovi uniti insieme senza interrompimento; e sì per non appartenere al dife374 gno di quest' Opera il trattare di si fatte cose; delle quali chi vuol rendersi iltruito appieno, deve ricorrere agli autori che sie trattano ex professo. Noreremo non persanto qui psiche cose, stimando, che dispiacerebbe a molti, se le ommettessimo.

323. Dunque la parola Citlo vuol dire una rivoluzione di anni che dopo effere fcorfi ricominciano da capo. Il Ciclo Solare è un' intervallo di anni 28.2 comipitisi quali ricominciano da capo collo stesso ordine delle lettere Domenicali : Non è tuttavia perpetua questa rippovazione di tali lettere in ogni 28, appi : e perciò non ci fiamo ferviti di quello Ciclo per regola da trovare le medelime l'ettere ; ma abbiamo esposta un' altra regola che è perpetua . Il numero di quello Ciclo fignifica , che dalla venuta di Gesù Criflo finora fono palfati tante volte anni 28., quant'è il numero quoziente del Ciclo; e fe prima di dividere in 28. gli auni di Crifto, vi si aggiungono nove; ciò fi fa; perchè il medefimo nacque il decimo anno del Ciclo Solare, o sia quando da nove anni era cominciato da capo il corto delle medefime lettere Domenicali . Il numero poi che festa dopo la detta divisione significa ché del presente Ciclo. o sia numero di anni 28., ne sono scorsi tanti, quanti ne indica il detto numero . All' anno presente 1796. aggiungete 9., fono 1805, che divisi per 4., il quoziente, o sia il numero di ogni quarta parte e 64. e rimane 13. Dunque dalla nascita di Cristo sino a quest'anno, sono scorsi sessantaquattro volte anni ventotto, e 13. anni di più; vale a dire, corre il tredicesimo anno del Ciclo Solare sessantesimo quinto a 2324/ Il Ciclo Lunare è una ferie di anni 19., paffati i quali ritornano i Noviluni allo flesso giorno del mele, in cui accaddero 16. anni addietro; e fieguoto ad accadere collo îlesso ordine, con cui accaddero in detti anni scorsi. Si dice numero aureo; perche nella piazza di Atene era solito di notarsi con lettere di oro per indicare i Noviluni . Per trovat

l'aureo numero all'anno corrente di Crifto , come fu detto, si aggiunge uno; perchè la sua naicita sortì nel secondo anno del Ciclo Lunare; cioè nel secondo anno, da che era cominciato da capo il corfo de' Noviluni nel medelimo giorno. Fu detto ancora, che in quest' anno il quoziente dell' aureo numero è 94., e ve ne rimangono undici. Dunque dalla Nascita di Cristo novantaquattro volte è ricominciato da capo lo stesso ordine de' Noviluni, o sia f sono scorsi 94. volte 19. anni; ed ora corre l'anno undecimo della novantefima quinta rivoluzione di detti 19. anni. Questo Cicio Lunare non giova più per sapere i Noviluni, e i giorni della Luna; perche i moderni Astronomi conobbero, che ogni 19. anni i detti Novilunj accadono un' ora, minuti 27. e secondi 37. prima di quello che accaddero nel primo anno del Ciclo paffato. Serve ora quelto Ciclo per trovar l'Epatta, e per mezzo di questa poi si trova Novilunio .

325. Î' Epatta è un'aggiunta di undici giorni che in ogn'anno fi fa all'anno Lunare che è di giorni 354., acciò uguagli l'anno Solare compollo di giorni 365. E perciò i Noviluni in ogni anno accadono undici giorni prima di quel che accadero nel cacadero con antecedente, onde per faperne i giorni pre mezzo dell' Epatta, quella dee in ciafcun anno crefetre giorni undeci. L'Indizione finalmente è luna ferie di quindeci anni, dopo i quali comincial'altra. Intano fi è detto, che prima di divider gli anni di Criflo per quindici, fi aggiungono tre, perchè Criflo uel quarto anno dell'Indizione che allora correva nacque fopra la Terra. Servendofi della regola data al n. 321., si troverà che quest' anno 1796. è il 144 dell'Indizione.

326. Conchiudiamo con alcuni versi fatti per ricordarsi delle regole per trovare le cose sopraddette-

## Per lo Cielo Solare .

Junge annis Domini ter ternos , perque viginis Octo seca summam : Cyclus Solaris habetur.

## Per lo Ciclo Lunare .

Unum addes annis Domini; fummamque novenis Et denis tribuas; numerus ut tibi aureus adsit.

## Per l' Indizione .

Si tribuus adjunctis, Domini diviferis annos, Ter tibi per quinos, Idictio certa patebit.

Risposta del Maestro di cerimonie di Sua Sansità Sig. D. Giuseppe Dini a Ferdinando Tetamo, fulla comunione da farsi nel mezzo della Messa di Reguie celebrata con pa des ramenti neri colle particole preconserate.

'Uso del color nero, che adopera la Chiefa nelle facre Vesti de' suoi Ministri in alcune Ecclesiastiche Funzioni, quali ora si restringono semplicemente a quelle che si fanno in occasione di Esequie, e Funerali, era ne'tempi antichi più comune ; mentre i facri Ministri adoperavano i neri ornamenti in alcuni altri determinati tempi , come ce ne fa una indubitata fede infra gli altri l'Ordine Romano XIII. pubblicato dal celebre Padre Mabillon nel secondo tomo del suo Museo Italico alla pagina 235, ove preserivendosi, qual colore convenire debba alle facre Vesti ne' diversi tempi dell'anno, si stabilite infra le altre cose, che il color verde si usi dall'Ottava dell' Epifania sino alla settuagesima, ed il color nero dalla settuagesima sine al primo di di Quaresima, il che più

distintamente lo spiega Guglielmo Durando, e dopo di lui il Card. Gaetano Nipote del Pontefice Bonifazio VIII. nell' Ordine Romano XIV., dicendo che : Nigris utendum eft Feria VI. in Parasceve O in diebus afflictionis, O abstinentia pro peccatis; O' etiam in Rogationibus , & Proceffionibus , quas Pontifex nudis pedibus facit , & in Miffis pro Des functis, O ab Adventu ufque ad Vigiliam Nativitatis, O a Septuagesima, usque ad Sabbatum Pascha : II Dorriffimo Pontefice Innocenzo III. anch'egli esprefsamente autorizza quanto si è detto di sopra circa l'uso del color nero ; ed aggiunge ancora dippite che tanto il color Pavonazzo quanto il nero adoperavanti, quali fosse un solo; dicendo, che : Violaceo colore uti in diebus, quibus est usus nigri coloris, non est inconveniens: Donde chiaramente ne risulta, essere stato dalla Chiesa adoperato per molto tempo, tanto il color pavonazzo per il nero, quanto il pero per il pavouazzo, come offerva Agostino Patrizio nella Prefazione alla nuova Compilazione del Romano Pontificale, ch'egli dedicò al Pontefice Ennocenzo VIII.

Ciò presupposto, pria di passare all'esame del proposto questro, vorrei premettere una dimanda sed e, se ne tempi sopra enunciati, nei quali ritrovasi prescritto l'uso del color nero. Sa sina amministrata al Fedeli la Sacra Eucarittia nella Santa Messi, e credo che non possa essera versuno, che voglia sostenere, che la Chiesa abbia voluto sar rimanere privi della partecipazione della Sacra Mensia i suoi Figliuoli per l'incorenza, del color nero negli ornamenti Sacretotali non convenienti come si suppone, alla distribuzione del Pane Eucaretia del propone, alla distribuzione del Pane Eucaretia.

ristico.

Quanto sia stato controverso il punto, se sia lecita l'amministrazione della Sacra Communione, non
folo avanti, e dopo la Messa de Defunti, ma ancora nella medesima Messa, fatta la funzione di
ambiene di

278 ambe le specie Sacramentali dal Sacerdote, è troppo a tutti palese; anzi non puole negarsi, effere stati propalati de' Decreti della Sacra Congregaziome de' Riti, per provarne, e stabilirne la proibizione di un tanto pio costume. Ma siccome dipoi . come eruditamente nota la sempre gloriola memoria. del Pontefice Benedetto XIV. nella fua Opera De Sacrificio Miffe alla Sez. 2. 9. 163. furono quell' istessi Decreti della Sacra Congregazione de' Riti soppressi, ed annullari, ad intutto delle gravissime ragioni propolte dal Cardinale Ferrari in un fuodottiffimo voto, nel quale con fortiffimi fondamenti provava l' inconvenienza di tale stabilimento; parve dovesse essere superata qualunque difficoltà , ed insieme soddisfatti gli animi di quelli, che si opponevano ad un rito tanto Venerabile , quanto

Non esser così accaduto, ben ce lo dimostra il decorso del tempo, nel quale suscitata di nuovo, se non in tutto, almeno in parte la stessa difficoltà, incominciarono a promoverne un'altra, cioè che non si potesse, e non sosse conveniente di distribuire la Satra Comunione nella Messa de Morti, dopo quella del Sacretorio, prevelendosi, non di particole Consecrate nella stessa della, mabena di quelle già preconsecrate, e che si custodiscono nel Ciborio; Per il che si appigliarono al partito di fare autorizzare quella loro opinione con un Decreto, quale dicono emanato dalla Satra Consegnazione de Riti l'anno 1741. li 2. Settembre in una Aquen.

antico.

Che che sia della identità di tale Decreto, cagiona a me una somma dubbiezza il riflettere, che
estendo siata sempre vieppiù in piedi la detta difficoltà, veruno siasi acquierato alla sopranominata determinazione. Quello sondamento di dibitare però
è molto piecolo in confronto ad un altro troppo
autentico, ed altrettanto autorevole documento, quale

è questo, ch' efiste nelle Opere del soprallodato Pontefice Benedetto XIV. nella citata Opera al 6. 165. espressamente parla della Comunione de Fedeli nella Messa de' Morti, e riferite le opinioni, sì di quelli che afferiscono potersi fare con particole Consecrate nella stessa Messa; sì degli altri che affermano potersi ancora fare colle particole preventivamente Consecrate, conclude non saper comprendere quale incoerenza vi fia, che tale Comunione possa farsi con particole consecrate in altre Messe: dichiarandosi non saper combinare quale disparità, e diflinzione possa esservi tra le sacre Particole custodite nel Ciborio ; e tra quelle consecrate nella stessa Messa; in cul viene richiesta dal popolo la distribuzione della facra Eucaristia: concludendo con dichiararsi apertamente per l'affermativa.

Sopra un tale fondamento così ragionò Benedetto XIV. il quale era un Pontefice dottifimo ed illuminatisfimo, particolarmente nella dottrina de' Sacri Riti - egli parlando di questa controversia, si è spiegato nella fopracenuata maniera, dunque la difficoltà, che si propone non sussiste; e ragionevolmente puble dubitarsi, che non sia appoggiata a veruna stabile, ed autentica decisione, che ne preseriva l'

uso incontrastabilmente.

Quello poi, che maggiormente dà forza a quanto ho detto già , si è , il non potersi opporre dalli Fautori del contrario fentimento, effere stata quell' Opera scritta dal detto Pontefice molto tempo prima del Decreto del 1741. Mentre permesso ciò, come verissimo, cioè che la prima Edizione Italiana fia stata fatta prima che pubblicato fosse il Decreto fuddetto, conviene ancora, che questi mi concedano, che la medesima Opera su dipoi trasportata in Latino fotto gli stessi suoi occhi, e con nuove aggiunte ristampata in Padova l'anno 1745., che vale a dire quattro anni dopo la data del Decreto, e dipof con altre nuove aggiunte, e più ordinata, riflampata in Roma fiels l'anno 1750, avendoci avuto eglifiello, come fi fool dire, le mani, comandando discorreggere, e di aggiungere, ove credeva doversi fare ilaciando però lempre intatto, quanto già avea feritto in proposito di questa controversia. Che al medesimo non fosse noto il Decreto del 1741, noit puol dirsi, mentre oltreche egli era efattissimamente issurio nelle materie di questa Sacras Congregazione dovea necessariamente sapresio, a motivo che i Decreti della Sacra Congregazione de' Riti si pubblicano coll' intelligenza del Papa.

Si aggiunga a tutte quelle ragioni la pratica coflante delle Chiefe di Roma, nelle quali quali dissi universalmente si pratica la Comunione nelle Messe

de defunti con particole, preconsecrate.

Avendo dunque tanto gravi, ed autorevoli documenti in prova, che fia lecita la Comunione dei fedeli nelle Meffe di Requie nella forma fuddetta; pare che posta concluderi, non doversi condannare, ne disapprovare, ma laciarme libero l'uso, almeno sino a tatto che la sacra Congregazione de Riti più diffintamente non dichiari sopra di quella controverfia il suo sentimento.

Ch' è quanto mi è parso di poter rilevare sopra il proposto questo, rimettendomi sempre a qualunque più savio, e più prudente giudizio, che possa farsene da persona più esperta, e di maggiore estu-

dizione.

Fine della prima Parts

VAI 1528713

De' Capi della Parte I.

| No. |         | -           |  |
|-----|---------|-------------|--|
|     | Ifcorfo | Preliminare |  |
|     |         |             |  |

| Ifcorfo   | Preliminare,                          | pag. 3.                |
|-----------|---------------------------------------|------------------------|
|           | PARTE                                 | Γ.                     |
| CAPO I.   | Del rito , della di                   | gnità , della I-D      |
| 126.1     | folennità, che int                    |                        |
|           | e come i suddet                       | ti titoli regola-      |
| CARO      | no il vespro.                         |                        |
| CARO II.  |                                       |                        |
| 1         | già stabilità per<br>il vespro in ogn | i concorrenza. 56.     |
| CARO III  |                                       |                        |
| 3 -1      | Regole generali                       |                        |
| 48 - 49 - | luogo, e quali                        | neaejimo aoora         |
| 0         | rirft.                                |                        |
| CAPO IV   | . Eccezioni delle R                   |                        |
| 474       | allegnate per l'                      |                        |
|           |                                       | amento per gli 🔝       |
|           | office ad libitur                     |                        |
| CAPO V.   |                                       | degli offici tras-     |
|           | feriti . Regole &                     | generals per Sa-       |
| 2 - 2     | pere in quali g                       | iorni pollono, e       |
| 1         |                                       | 2 . w sheat Street, J' |

Dell'ordine da osservarsi nella siposizione accidentale, o per-petua de trasferiti, e degli of-

| l'anno, e fono conceduti di                  |
|----------------------------------------------|
| nuovo.                                       |
| CAPO VII. Auvertenze interno agli offici     |
| della Dedicazione della Chie-                |
| Ja, del Santo Titolare, del                  |
| Santo Padrone, e di quello,                  |
| di cui si ha la Reliquia. 120.               |
| CAPO VIII. Degli offici votivi , e di quelli |
| The vill. Degli office votion, e ai quent    |
| che si debbono recisare da'Re-               |
| golari. Della Ostave, e delle                |
| Domeniche . 133                              |
| CAPO IX. Delle Lezioni , de' Responsori ,    |
| degl' Inni , e delle Preci. 148.             |
| CAPO Xo Della lezione del Martirologio,      |
| de Suffragi, e delle antisone                |
| finali 166.                                  |
| CAPO XI. Delle commemorazioni de farst       |
| nel I. e 2. vespro, e nelle                  |
| Laudi; e degli officj che si                 |
| debbono recitare fuori della I               |
| propria Diocess. 178.                        |
| CAPO XII. Delle commemorazioni da farsi      |
| nella Messa. 194.                            |
| CAPO XIII. Dell' Inno Angelico , del Sim-    |
| bolo, della Prefazione, del                  |
| Canone, e delle Sequenze. 221.               |
| CAPO XIV. Delle Messe votive , e di quel-    |
| le che si celebrano in Chiesa                |
| aliena, e de giorni, in cui è                |
| proibito il celebrare negli Ora-             |
| tori privati . 241.                          |
| CAPO XV. Di alcune mutazioni da farsi al-    |
| le volte nella Messa: dal co-                |
| lore de facri paramento; e di &              |
| tutto ciò che appartiene a me-               |
| desimi, ed a vasi sacri. 270,                |
| CAPO XVI. Rifolizioni di vari cafi appar-    |
| Circa WAY Wildinging at and mil mile milate  |

ienensi alla Rubrica fopra 383 difessi che possono occorrere mella celebrazione della Mella 288, CAPO XVII. Dell'officio , e della Mella di

CAPO XVIII. Rubriche per li Canonici, e per altri che dicovo l'officio nel Coro . Avvertimenti per chi compone i Calendarj Ecslefia, flici per le Diccefi . 33

Fine dell' Indice de' Capi della Prima Parte .



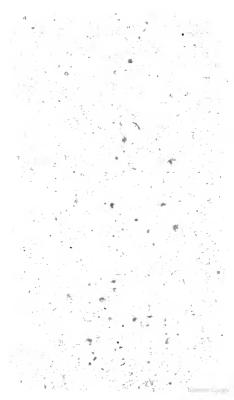

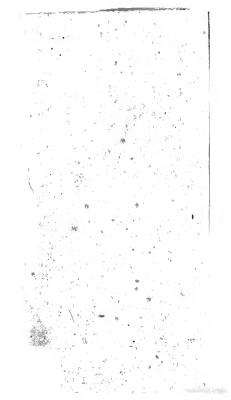

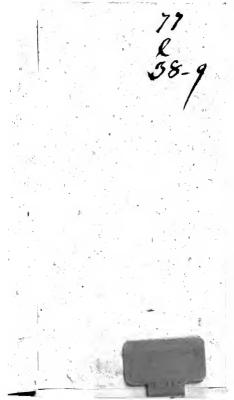

